



14.12.0.42

# AL SERENISSIMO PRINCIPE MAVRITIO

Cardinal di Sauoia.



AGOSTINO MASCARDI.



E ne vengono à V. A. i miei discorsi Moralisù la Tauola di Cebete Tebano. Non posso io giustamente

donargli ad altro Principe, perche essendo questi l'vnico auanzo delle mie dissipate fortune, debbo dichiarar al mondo co'l mezo loro l'v-

a 2 nico

nico Porto del mio mal conosciuto naustragio. Dico molto nel poco, & assai più sento di quel che dico: à V. A. che sà con magnanimità senza essempio solleuar calamità senza colpa, appartiene l'intendere nella consideratione de' suoi infiniti fauori la qualità della mia perpetua diuotione.

# LETTORE.



Ccoti finalmente i Discorsi sù la Tauola di Cebete promessi da me cinqui anni sono. Io andaua trattenendogli a bello studio per non publicare il primo Volume senz'il secondo ma perche quanto vò più innanzi con gli anni, tanto più torno a dietro con la speranza, lascio correre il dado, e faccia quel punto, che può. Nac-

quero questi primi in Genoua, doue mi ricourai in tempo di gran disturbi; gli altri credeua di partorir in Roma, se le continue difauuenture non m'hauessero sempre tenuto frà i dolori del parto. fenza far vícir in luce il portato. À gl'ingegni de gli studiati troppo sfortunata Lucina è la Corte. Gli animi inchinati alle lettere nelle cure de' domestici affari degenerano, e perdono di vigore; perche le più belle imagini in loro impresse dalla sapienza, dalle follecitudini intorno alle necessarie commodità vengono cancellate.nő è ruggine più danneuole a gl'intendimenti eleuati, de' pefieri Economici. Ĝià tu m'intendi, e questo non è luogo da garrir scioccamente co l'iniquità della fortuna. Dirò solamete, che dall'honore tutte l'arti l'alimento riceuono, ma più le nobilise che dipendono dall'ingegno. onde all'incontro se vengono dispregiate: à poco à poco di puro stento si muoiono. Se verrà mai tempo, che s'addolciscano le mie cure, e si tranquilli il mio stato non lascierò, che l'otio logori i miei pensieri. In tanto prendi in grado questo primo Volume, Lettore, e compatisci alle cagioni, ch'il secondo ritardano; e nel capo mi seppeliscono altri concetti, che non ti sarebbono per ventura discari, già che tanto cortesemente abbracci gli effetti della mia debolezza. Oltre che pur troppo, al parer d'alcuni, ho schiccherate le stampe; & il mondo letterato poteua ben matenersi senza i miei fogli. Hò però caro che si sappia in che cofa io confumi il mio tempo, e dou'inchini il mio genio.testimonio l'vno,e l'altro del mio costume le scritture già publicate sono in lode di molti, in biasimo di niuno, e d'argomenti eruditi, ò virtuofi. Da che debbono ritrarre certi Aristarchi, che la mia penna no è punto maledica; e se lor piace d'attribuirle quanto di sciocco, e di maligno vomitano alcuni ingegni sempre ecceffinisò nel lufingare, o nel mordere, guardino per gratia di non mendicar preresto alla lor mala volontà verso di me, ò di non incorrere nel vitio, che senza cagione detestano in altri. lo sauello con quelli, che beono, come fuol dirfi a paese, e misurano gli huomini co'l giudicio de gli altri,ma con la propria passione:perche coloro, ch'alla giornata conversano con me, non han bisogno di tal ricordo; sapendo per proua quanto capital nemico io mi sia de' cicaloni, che tempre sparlano del Compagno.

Ma veniamo a' Discorfi. Furono fatti in vna Accademia, in cui fidauano tre foli giorni di tempo per ordirea per teffere. Tu non mi farai buona cotal difcolpa, e dirai che parto frettolofo non viue molto. Patienza 3 io non poffo farci altro. hò vna non sò s'io dica contumacia di natura, ò impatienza diingegno, che non poffo ritoccar le bozze del mio ceruello.hò tentata l'imprefa più volte perfuafo dalla necessita, non per tanto così lontano mi tro-uaua dal correggere il primo componimento, che vn'altro tutto differente men vicina di mano; ond'à me stesso hò ralhora fatta quella intertogatione del Venusiro.

Amphora capit Institui, currente rota cur vrceus exit?

In molti non bò potuto seguirne la natura, ne l'impeto, perche m'e bisognato compiacer à qualche amico, ch'intédeua di palesare i fuoi misterij per mezo della mia lingua, ond'io era per yn poco la Sibilla di quell'Apollo. In altri non fi doueua diffimular la dottrina anche scolastica, perche a tutta sorte di gente si scriue, ed'è necessario, che gli ornameti habbiano il sodo, in cui si fondino. Alcuni sono intessuti d'eruditione no così piana, & aperta; ma te ciò fu a me faticoso in comporgli, non sarà forse altrui dispiaceuole in leggerli. In fomma no faprei che mi dire, hò fatto quel c'hò faputo, nella strettezza del tempo, per la qualità del luogo, con la varietà de gliaccidenti, secondo la dispositione de gli vditori, e la mia, la quale bene spesso non è qual farebbe di mestiere. In rileggendo i fogli stampati hò trouato due forti d'errori. Gli vni sono miei,gli altri dello Stampatore. Io dico in vn Discorso. che dal capo de gli vecifi Dragoni si traeuano certe pietre per arricchirne il capo de gli huomini. mi fidai troppo della memoria, onde riueggendo il luogo di Tertulliano, da cui è tolta l'Historia trouo, che dee cancellarfi quella parola, vecifi. Altroue io mentouo due Otri d'Omero, in vno de' quali i venti più fereni, nell'altro i torbidi erano imprigionati; Ma prefi errore, dalla Somiglianza dell'effetto argomentando la qualità della cagione, perche Zefiro fauoreuole alla nauigatione d'Vlisse era sciolto, come pure in altro ragionamento io dichiaro.

Ló Stampator póicia vi há la parte fua non folo nell'incertezza dell'Ortografia la quale è forfe meno cofiderabile, ma nell'interpuntione vitiofifilma, e nella mutation delle voci, che cangiano ientimento; le quali con patienza pregoti a leggere nell'Indice a parte, per non hauer à maledir la [ciocchezza], che non e mia.

Compatifcimi, e voglimi bene.

7/26 75 1114

# DELL'AVTOR DELLA TAVOLA, e della dottrina ch'ei professò.



l Cebete tanto poco han lafciato feristo gli autori: antichi, che più tosso ritrar dobbiamo la nostita di lui dalla Tanola, che dal tessimonio de gli alviri. Diogene Lacrtio nel secondo libro, escen due parole di briga, e dice ch' ei su Tebano, e che la-

sciotrà Dialoghi, la Tauola, la Settima, o vogliam dir la Settimana, & il Frinico. Suida replica il medesimo, e solo del suo u'aggiunge, che fu scolare di Socrate: di Cebete famentione Xenofonte al primo libro delle cose memorabili di Socrate dicendo che Crisone, Cherefone, Cherecrate, Simmia, Cebese, Fedone, & altri v Sauano, domesticamente con Socrate, non per diuenirne famosi declamatori, oneste raunanze del Popolo, o ne' Giudici, ma per acquistar l'honestà de' costumi, e la bontà della vita; in virtis di cui potessero sostener le parti d'huomini da bene, così in riguardo à se stesse, come verso i Cittadini, verso la Patria,con gli amici, con gli attinenti, e con la famiglia: e da cotal conner fatione ritraffero si buona opinione, che ne anche della lor gionentù: fu mai o parlato, o pen sato sinistramente; ne di lui men' honoratamente fauella Platon medesimo nel Fedone, riconoscendola tanto amico del vero, che senza l'enidenza delle ragioni presso di lui: l'autorità di chi che fosse non era gionenole...

Questo è quel Cebete, dice Anto Gellio al secondo delle nottà d'Atene, che per consiglio di Socrate tosse allemani dell'impuro mercatante dell'altrui pudiciti a. Fedone gioninetto non men mobile per l'ingegno, che riguardenole per la belle Xa, ceampratolo, ne gli studi della Filosofia impiegato lo tenne. Veggasi quel' che di lui tocca sul 1 Timto, di Platone, Calcidio, ne altro sapres.

dir di Cebete.

La Tanola poscia è una pistura della vita humana en esta partitamente si dimostrano il cominciamento del viuere, i progrefa, cri si fine. Ponsi i huomo na scente per una parte instinuitio dal la benanda, che gli porge la frande, per l'altra risuegliato da gl'insegnamenti del Genio. Buona pezza se nevà sascinato dal sinso dietro la scorta di vary vity, tractiando i doni lustinobieri.

della. della Fortuna, poi fatto accorto dalle proprie calamità preude via sensiero migliore. trassicon seone la scienze bumane, dalle quali non ritraendo aiuto alcuno per la coltura dell'animo, risolue d'abbandomarle. Quindi finalmente s'acconta con le Viriù, nelle qualibene especiatao riguarda come dal porto il nanfragio de gli altrize discernendo il vero vso, mon pur de beni della Fortuna, ma della viet, savalersene in modo, che gli sa ministri della, na, ma della viet, savalersene in modo, che gli sa ministri della,

Viriu, e strumenti della Beatitudine . Sopra quest'operetta tre chiosatori hanno scritto (per quel ch'io fappia). Giusto V elsio autor dannato, il quale non sò se con maggior empietà, o sciocchezza ha voluto spiegar i dogmi di nostra fede con la dostrina di Cebete; così stolidi sono gli Eretici, che le screnze humane confondono con le diuine, mentre di non dispregiabili Grammatici farsi Teologi ben sottili pretendono. Fra Giouanni Camerte dell'Ordine de' Minori; ma questi benche per altro erudito, e di molta lettione suaga nondimeno fuori del ragioneuole, e per lo più dall'intentione del nostro autore s'allontana . Giouanni Cafelio bà più tosto trascorsi alcuni luochi della Tanola con breuissime chiose: che scritti i Commentary bisognenolià si vell'opra. l'hà poi ridottain verso latino il Grosso Olandese con molia eleganza, e sino a' tempi di Tertulliano (com'egli medesimo afferma nel Libro delle Prescrittioni contro gli Eretici un parente di lui con un centone Virgiliano la dichiaro.

lo l'hô trapportatanella lingua nostrale, ma con libertà sperche hauendo prima per esfercitio di ssudio procurato di tradurla purinalmente, mi aunti, che riustena durissima in leggerla; conciosache trouandos in ogni lingua mon pur gl'idiotismi, ma certe forme di fauellar cesi proprie, che non hamo in altra lingua proportio noto riscontro è pa Ziail dars à credere di esprimerle sinza violenza. In alcunsi luoghi dunque bò seguita più tosto l'intentione, che la giacitura delle parole di Cebete, e togliendo quei tanti disse, rippe se replicò, de c. che me Dialoghi di persone quei tanti disse, rippe se replicò, de c. che me Dialoghi di persone nominate è sintrectamo, ho s'atto, che la testura camini da sè, tanto più che in questo subre non è mio principal, pensere di tra-

dur la Tanola di Cebete.

# TAVOLA DE DISCORSI

# 000000

# PARTE PRIMA.





Ella coltura dell'animo in paragone di quella del corpo. Difcorfo Primo.

Delle conditioni della vita humana, e perche meglio fotto il fimbolo d'una Tauola di Pittura, che di qualunque altra cofa s'intenda. Difcorfo II. 10

Dell'vio e dell'vulità delle fauole nelle cofe lipettanti alla religione, & al coftume . Difcorfo III 21
Perche fia di tanto minore i Inumero de buoni , che de maluagi .
Difcorfo IV 30

Della Sfinge, che cofa fose in quanto alla Storia, e perche da Cebete li ponga per limbolo dell'ignoranza. Difcorio V. 30 Della Iamola dimifione delle cofe in buone i in ree . M ni indifferenti , & quanto fia malageuole il conoscere il male dal bene. Difcorio VI. 40

Del Genio così buono, come reo: della Natura; vificio, e qualità di lui, secondo la dottrina de gli antichi. Discorso VII.

#### PARTE SECONDA.

Della beuanda, che la fraude porge à ciafcun entrante nella vita mortale. Difcorfo Primo.

Delle cose indifferenti, e nominatamente de piaceri, e de gli affetti. Discorso II. 78

Della fortuna come, e per qual cagione fi dica pazza, forda, e fedente fopra vna stera. Difcorfo III. 90 Della fortuna in quanto da Fifici vien ripofta fra le cagioni? da...

gl'Idolatri fra le falle deità. Difcorlo IV.

98
Della Libidine, e dell'Auaritia figliuole primogenite della Fortuna. Difcorlo V.

Dell'Adulatione seguace della buona fortuna. Discorso VI. 114

Denter E. Googl

# TAVOLA DE' DISCORSI.

## TAVOLA DI TVTTA L'OPERA.



Ccademia, vna fiera. car.202 Achille prattica i precetti del Centauro. 9. crudele dopò morte. 19

Adulatione cangia i nomi alle cofe, 175. muta le buone in male. 179, feguace della buona fortuna. 176 paffione feruile: 124. feruitiù vo-lontaria. 128. fiorifee fotto i Titanni, e perche. 128. morbo, e fepolchro dell' Amierita. 129. fi-mile alla Luna. 129. paragonata al Giacinto.

Adulatore,& amico differente.1 18. varie similitudini dell'adulatore.

119

Adulatori tignuole, e forci di Corte. 119-di Filippo. 120-di Aleffandro 120-di Dionigi. 121-ne veri amici,ne veri inimici. 121-fchiaui. 126 137 fimili alle meretrici. 127

Adulterio calligato con la cecità, e perche. 138

Affetti dell'huomo prefi in luogo del Genio. 62. mouimenti, &c. vedi Paffioni. 83

Agricoltura regolata dall' Astrologia. 222 Alessandro, & Ercole Cittadini di

.Corinto.

Alessandro da chi permettesse di essere ritratto. 6. agitato dalla coscienza.

Alber del bene, e del male, e perche così chiamato.

Amanti con le Corone disciolte, e cadenti.34 perche armati.35, inuincibili. 47. generosi. 88. non cangian pensero. 89. han del'o Stoico. 89. sono in potere della

fortuna.

Amore gelolo, furiolo, e lenzalegge. 47.occhiuto, e circospetto. 48. p e no di contrarietà. 48. simbolo dell'ignoranza. 48. più spietato di qual si voglia altra passione. 33. vien detto Eroe, e Dittatore, e perche. 3 3.muta i nomi alle cole, 115. caccia dall'animo tutte le Virtù. ? 4. digiorno va difarmato, e la notte co'l giacco. 35. sbandito dal Cielo, e priuato dell'ali, 3 6. come fi curi. 35.è vna Sfinge. 46. fimili al vino. 46. agro dolce. 45. porta due archi. 46. ha qualche dolcezza. 47. architetto di parole. intricatiffimo enimma, ardito, e sfacciato,timidiffino.4/. fi fana con l'oblinione. 73. cagione di dolore. 89. accusato alla ragione. 82. non dec fermarsi nel corpo, ma ginng: re ail animo.83.il vero nasce dalla virtu. 86. del corpo è vn Idolatria. 86. come cresca, e metta l'ali.86. come infegni mufica.87.efficace.87. perche,fignificato co'l fuoco. 88. fà diuenire

Amore, e ragione non flanno infieme. 107 Amore figlio di Poro 307, paffeggia fopra i cuori degli amanti. 168

Amore, e triflezza compagni. A mbitione ingegnola. 53 Ambitione, & auaritia mali incura-Amafi Rè d'Egitto dinenuto vn Leone. 72 Amicitia è vn Sole. 129 Anacarfi,e fue pellegrinationi. 191 Animo humano hà del divino.2.me rita i primi honori dopò Dio . 2. Principe, e Monarca del corpo.6. di che si nodritca, di che si vesta,e done habiti. 6. da gli Stoici detto particella della diuina essenza. 6. da Salustio Imperator della vita, da Timeo Genio, e Demonio, da Seneca Dio habitante ne corpi.8. come tauola rafa.76.fimile ad vn campo. 175. come ben regolato Principato, 1 97. simile ad vna perfetta Republica. 210. simile à vn bel giardino. 25 1. per le sue parti contrarie fimile al Centauro, & al monte Olimpo. 262. retto dalla ragione, e tiranneggiato dal fenfo quanto differenti.

quanto anetron.

Anime da chi pofte in Cielo prima de
i corpi.6 9,100 filia 2a dopò la mor
te. 69, come beuano l'errore entrando nel corpo. 20, per quali
porte est ane, e ritornmoin Cielo,
70,1econdo glistoici non fono eterne, 71. trapaffano da vn corpo
ad vn'altro. 72. si eleggono il corpo. 73 entrado nel corpo cominciano vn fonno. 73. 74. come imbenano l'ignorana. 76. loro diuifione. 26. loro potèze. 26. 2. 296

Anime de Beati flantiano nella Luna. 276. nella vil Eatteca. 277. ne'

Campi Elifi. 278. tutto fecondo il fentir de' Gentili.

Angelo Cuftode, e fuo officio. 59. e 60. rapprefentato in Minerua verso Vlisse. 60

Angeli stimati corporei anco da qualche Cattolico, se bene falsa-mente.

Apparenze fono le cose del mondo.

Architettura con le fue parti,nomi,e termini . 5

Arturo,e fuo offitio . 57
Arrogâza cagione dell'ignorâza . 44
Artemifia,e fue dog, ianze. 44

Archiloco autor del Iambo. 180 Aritmetica danneuole. 203. vtile, e

lodenole. 206. 207. necessaria a Principi. 208. 209. Simile alla magia. 205. e segue.

Archimede fopra il fuo corpo medefimo tiraua le linee matematiche per non perdet tempo: prega vn foldato a fospendere il colpo fino alla fine d'vna fua speculatione. 215. difende Siracuss fua Patria dall'armi di Marcello. 115

Arti liberali, e loro vío. 178.179. come feruano all'acquitio delle virtù. 210.211. atte per lo reggi. mento dell'animo 211. da chi dispregiate, e sbandite. 178. da chi flimate, e tenute in pregio. 179. e 211. temperamento intorno al.

l'vio loro. 178.
Arte di far parer antiche lecose.235

Asdrubale se più conto della vita, che della Patria. 19

Astrologia, e sue lodi. 117. necessaria in guerra. 219. vtile in pace. 210. per la nauigatione, e per

l'agri-

# DITUTTA L'OPERA.

| DITTIL                                                                                                                                                                                                                                                            | a LUL B A M.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| l'agricoltura (223.223') Altrologia giuditiaria vana, Gaccia- ta dalle Republiche, odiata da' Principi. 223 Afino tormentato per hauer beuuta la Luna. 224 A riffarco capo de Critici. 239 Arafipe, e fuo fatro generofo. 262 Atalanta ritardata dal corfo con le | nolezze. "114                         |
| pomad'oro. 111                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                     |
| Atene degenera con l'dulatione. 12 2                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Arreo, & 1 ieste, e loro scelerate ca-                                                                                                                                                                                                                            | Aduceo di Mercurio, sua storia,       |
| lamità. 166                                                                                                                                                                                                                                                       | & allegoria. 203                      |
| Atulio Regolo, e luo fatto generolo                                                                                                                                                                                                                               | Calamità come ci venga proposta       |
| in teruigio della Republica. 289                                                                                                                                                                                                                                  | da Omero. 168                         |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caligo a vicino à morte cortele.169   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | indoraua la barba - 4                 |
| Beati doue posti da gli Antichi.                                                                                                                                                                                                                                  | Calunniatore, e fua natura. 116'      |
| Beati doue posti da gli Antichi.                                                                                                                                                                                                                                  | Cantori odiati. 197                   |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                               | Canto riftoro nelle fatiche. 199. re- |
| Beato non si può chiamare alcuno                                                                                                                                                                                                                                  | gola le passioni. 199. ne conuiti     |
| in vita 161                                                                                                                                                                                                                                                       | opportuno. 199                        |
| Beatitudine tolta dal mondo da So-                                                                                                                                                                                                                                | Campiano contro la Critica de gli     |
| lone. 162                                                                                                                                                                                                                                                         | Eretici. 241                          |
| Bellezza della virtù efficacé. 7                                                                                                                                                                                                                                  | Campi Elifi done fossero.277.da al-   |
| Bellezza dannofa espresia nella pelle                                                                                                                                                                                                                             | cuni posti nel globo della Luna, da   |
| della Pantera. 45                                                                                                                                                                                                                                                 | altri nella fourana regione dell'a-   |
| Bellezza d'vn corpo specialmente è                                                                                                                                                                                                                                | ria. 276. nella via Lattea. nelle vi- |
| ne gli occhi 8 4 è di grand effica-                                                                                                                                                                                                                               | scere della terra, in certe Isole di  |
| cia. 87. più perfuade, che l'elo-                                                                                                                                                                                                                                 | Spagna, ò dell'Indic. 277 e fegue.    |
| quenza. 191                                                                                                                                                                                                                                                       | Toiti dalla Sacra Storia di Mosè.     |
| Bellezza di donna infirmità d'oc-                                                                                                                                                                                                                                 | 278. sono dentro di noi.279.e fe-     |
| chio. 88                                                                                                                                                                                                                                                          | gue.da chi,e come descritti. 278      |
| Beni del corpo scioccamente preferi                                                                                                                                                                                                                               | Caronda con la morte stabilisce le    |
| ti à ques dell'animo, e per qual ca-                                                                                                                                                                                                                              | fue leggi . 137                       |
| gione. 3 di fortuna paragonati ad                                                                                                                                                                                                                                 | Carta diltribuita in Juogo di mone-   |
| vna pittura.3.d l'animo occulti.3                                                                                                                                                                                                                                 | ta. 205                               |
| Bene dal male difficilmente si distin-                                                                                                                                                                                                                            | Cartagiuesi crudeli . 151             |
| gue.49.50.fimile ad vna moneta.                                                                                                                                                                                                                                   | Case mobili done s'viassero.          |
| 53.è vn folo,& i mali fono molti.                                                                                                                                                                                                                                 | Calligo de gli scelerati honorenole à |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                | Dio.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | a 3 Ca-                               |

| Castighi di chi sè publiche le cose                          | Cognitione di se stesso difficilissima. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| lagre. 24.                                                   | - 42                                    |
| Catadupe del Nilo. 96                                        | Cognoscersi ignorante principio di      |
| Cecità pena dell'adulterio, e per-                           | fapere - 44                             |
| che . 85                                                     | Conuito di lingue di papagalli, e di    |
| Cecopre biforme, che fignifichi.137                          | calcagni di camelo . 45                 |
| Cicople cieco non loda gli occhi di                          | Contar con le dita antichissimo :       |
| Galatea,e perche. 85                                         | 209                                     |
| Cimone, e sua itolidezza. 87                                 | Contare dalla destra alla sinistra, &   |
| Cipro prefa, e Valor di vna donna                            | dalla finifira alla deftra che figni-   |
|                                                              | fichi. 209                              |
| prigioniera. 156.157<br>Cie'o ftellato oggetto della nostra: | Colomba di legno, che vola per for-     |
|                                                              |                                         |
| contemplatione. 216                                          |                                         |
| Cielo, Sole, e Stelle non rimirate fe                        |                                         |
| non ne' difetti 217. come lodino                             | Corpo non purgato non è capace di       |
| Dio. 218. elercito schierato. 220.                           | medicina. 248                           |
| ordinatissimo Principato.220.221                             | Continenza, e tolleranza lodate. 261    |
| Clitenestra come espugnata. 184                              | Continenza, che cola sia. 265. è virtù  |
| Coltura dell'animo necessaria. 1                             | imperfetta. 265.                        |
| Corinto diede la Cittadinanza ad.                            | Continenza, e tolleranza perche         |
| Ercole, & Alessandro. 2                                      | s'accompagnino. 274                     |
| Cognitione del beneze del male dif-                          | Critici ripresi.232. crescono ogni di   |
| ficile 50                                                    | più. 232. scoprono i furti de gli       |
| Corpo infermo dell'ànima 70                                  | fcrittori.2 ? 7. correggono gli Au-     |
| Coriolano s'arrende alle lagrime                             | tori ripresi. 239.240                   |
| della madre . 104                                            | Critica parte della grammatica. 234.    |
| Concioni deli'huomo fauio. 7                                 | qual fia il luo offitio. 234            |
| d'Artemifia nel ber le ceneri del                            | Crudeltà de' Cartagines 151             |
| marito. 1 40. di Guiscardo à Gis-                            | Cuochi, & arte del cucinare stimata     |
| monda. 149. d'vno Stoico. 2 12. e                            | in Atene. 5 capace de publici ho-       |
| fegue, di Ginnone, di Pallade, e di                          |                                         |
| Venere nel giuditio di Paride.227                            | cedenti alle nozze, ed a i facrifici.   |
| d'Attilio Regolo nel Senato. 289                             | s lette di loro furono i principali     |
|                                                              | di tutta la Grecia.                     |
| Conuito di viuande d'oro. 110                                |                                         |
| Contemplatione rende fimile à Dio 81                         | Que ad Orette, & à Penteo. 23           |
| Conscienza, e suo rimordimento                               | Curiofità delle cole altrui quanto      |
| 131.35.37. e legue.                                          | commune, & di quanto danno.             |
| Corpo più refiste al digiuno, & al do-                       |                                         |
| lore, che a' continuati piaceri. 31                          | Christo come, e perche parlasse in      |
| Cong iurati fedeli ne' tormenti. 32                          | parabole. 25t                           |
|                                                              | Chi-                                    |
|                                                              |                                         |

# DITVTTAL'OPERA.

| Citriumina ren 2.0116 Omitootion ) a   | Different decreases in demander of a le                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| misteriola. 25                         | Dolore sopportato per la virtù. 32                          |
| Cuna di Gioue doue, & il castigo di    | Dolore cagione di morte. 141                                |
| Chila rimirò. 24                       | Donna vaiorofa come ponesse in saluo la sua pudicitia . 157 |
| D                                      | Domitio ingannato prende in luo-                            |
| D                                      |                                                             |
| A nea & allegaria del fiso non         |                                                             |
| Ante, & allegoria del fuo poe-         | Detti popolari tal volta di gran pe-                        |
| ma. 44-49                              | io. 168                                                     |
| Dei perche fi dipingessero co' ioro    | E                                                           |
| varij instrumenti. 113                 | E                                                           |
| Deita per ogni qualunque cola. 202     |                                                             |
| Delitie di Ciro. 260                   | Ccliffe della Luna spauenta Ni-                             |
| Demoni tenuti per autori del bene,     | L cia. 219.                                                 |
| e del male. 5 I                        | Egisto espugna Clitennestra. 184                            |
| Defiderio cref. e co la difficoltà.231 | Ellera non poteua effer toccata dal                         |
| Diagora bádito da Atene, per hauer     | Sacerdote di Gioue . 34                                     |
| publicato i Sagrifici Eleufini. 24     | Eloquentia senza parole, 190, e suo                         |
| Divisione del bene, e del male. 55     | potere.128.di Nestore vtile al pu                           |
| Diogene paragonato con gran per-       | blico. 9. di Cicerone vtile alla Pa-                        |
| fonaggi. 38. più famolo d'Alef-        | tria. 1 93. efficace è quella, che ac-                      |
| fandro. 175. sbandito dalla Patria     | corda la lingua con la mano. 191.                           |
| fi dà alla Filolofia. 175              | come nociua sbandita da gli Stoi-                           |
| Divisione di cose in buone, cattine,   | ci, & da gli Spartani. 187. perni-                          |
| & indifferenti . 79.80                 | ciola per la giustitia. 190. Tiran-                         |
| Dio se si debba pregare. 96            | nide 128.tiranna. 189                                       |
| Dio non foggetto à fortuna. 100        | Epicurei fimili a gli Stoici. 225                           |
| Diletto è la perfettione dell'opra. 81 | Epicuro difefo. 225                                         |
| Disperatione, e sua efficacia. 154     | Frachto, e Democrito attori nella                           |
| Disperatione, e suo oggetto. 1 54. è   | fauo;a della vita humana. 13                                |
| riffringimento di cuore 154 fpe-       | Ercole, & Alessandro Cittadini di                           |
| tie di pazzia.155. spesso cagione      | Corinto. 2 4                                                |
| di vittoria. 156.157. andiperistafi    | Ercole, e sue calamità descritte. 2 72.                     |
| della virtù 156. se meriti titolo di   | fimbolo dell'huomo, che per nie-                            |
| fortezza. 159                          | zo della virtù si rinoui. 251. nel                          |
| Disperate attioni d'alcuni. 160        | Biuio. 2 5 4. in mezo a' piaceri, &                         |
| Disgratie cagione del pentimento.      | alle difficoltà. 268                                        |
| , 171                                  | Eroi, Lari, e Genij doue habitino,                          |
| Dialettica, e suo offitio. 194-195     | 58                                                          |
| Dialettica sbandıta dal numero del-    | Eroje loro generatione, 8 propria-                          |
| Dialectica Spanienta dat municio del-  | caose loto generationes, o.propria-                         |

| Error di Tacito  Error e in che differi(ca dall'ignoran- 24. 75 Errori, e varietà d'opinioni ne gl'huo mini d'onde cagionati. 75 Errori e grandi foftentati conl'au- torità, e conl'oltinatione. 172 Efempio più efficace della dottrina.  83 Efercitio perfettione della focula- tione. 9 Efercitio perfettione della focula- tione. 9 Efercitio d'amanti invito. 47 Età giouanile quali intoppi troui nella via della virtù. 44-45  F  T'Abio Maffimo, e fua prudenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errore in che differi(ca dall'ignoran- za • 75 Errori, e varietà d'opinioni ne gl'huo mini d'onde cagionati. 70 Errori de grandi foftentati con l'au- torità, e con l'oftinatione. 172 Efempio più efficace della dottrina.  83 Efercitio perfettione della fipecula- tione. Efercitio di lettere non deue trala- feiarfi . 199 Efercito d'amanti invitro . 47 Ettà giouanile quali intoppi troui nella via della vittù. 44-45  F  T'Abio Maffimo, e fua prudenza.  no utto il mondo, e tutte le parti di quello.29 più titunate della ve- tiva. 291-293 Eaucri della Fortuna pericolofi. 91 Felicie non fi ptò dire alutuno prima di morire, e perche. 160-161 Felicie qual fia fecondo Artifotile. 161-162, in che confifta. 168. fe confifta (olo nella vitrib, 5, sin che collocata da varij popoli-9, non fi troua nelle ricchezze. 109 felicità varia fecondo il vario gulfo di ciafcuno. 93-35.4 Felicità d'un'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ta.  Errori, e varietà d'opinionine gl'huo mini d'onde cagionati. 70 Errori de grandi foftentari conl'au- totrià, e conl'oftinatione. 172 Elempio più efficace della dottrina. 83 Efercitio perfettione della fpecula- tione. Efercitio di lettere non deue trala- ficiarfi. Effercito d'amanti inuito. 44-45 Effercito d'amanti inuito. F  Tabio Maffimo, e fua prudenza.  L'Abio Maffimo, e fua prudenza.  di diudico.29 più timate della vertia. 75 Fauori della Fortuna pericolofi. 91 Felicita qual fia fecondo Aritlotile. 161.162. in che confilta. 168. fe confilta folo nella virtib. 5, in che collocata da varij popoli, onon fi toua nelle richezze. 109 Felicità avaria fecondo il vario guffo di ciafcuno. 164 Felicità d'a ninelicità d'onde derui- no. 164 Ferita d'inimico fana vna apoftema. 101 Ferita d'un'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mini d'onde cagionati. 70 Etrori de grandi foltentati con l'au- totrà,e con l'oftinatione. 172 Etempio più efficace della dottrina. 83 Efercitio perfettione della fipecula- tione. Efercitio di lettere non deue trala- feiarfi. 199 Efercito d'amanti invito. 47 Età giouanile quali intoppi troui nella via della virtù. 44-45 France d'amanti invipe i troui nella via della virtù. 44-45 France d'amanti invipe i troui nella via della virtù. 44-45 France d'amanti invipe i troui nella via della fortuna pericolofi. 91 Elicita qual fia fecondo Artifotile. confifta (olo nella virtù, 51:161-62. 109 Elicità varia fecondo il vario gulfo di ciafcuno. 193-54. Elicità 3c infelicità d'onde derui- no. 164 Ferita d'inimico fana vna apoftema. 101 Ferita d'un'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mini d'onde cagionati. 70 Etrori de grandi foltentati con l'au- totrà,e con l'oftinatione. 172 Etempio più efficace della dottrina. 83 Efercitio perfettione della fipecula- tione. Efercitio di lettere non deue trala- feiarfi. 199 Efercito d'amanti invito. 47 Età giouanile quali intoppi troui nella via della virtù. 44-45 France d'amanti invipe i troui nella via della virtù. 44-45 France d'amanti invipe i troui nella via della virtù. 44-45 France d'amanti invipe i troui nella via della fortuna pericolofi. 91 Elicita qual fia fecondo Artifotile. confifta (olo nella virtù, 51:161-62. 109 Elicità varia fecondo il vario gulfo di ciafcuno. 193-54. Elicità 3c infelicità d'onde derui- no. 164 Ferita d'inimico fana vna apoftema. 101 Ferita d'un'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efempio più efficace della dottrina.  83  Efercitio perfettione della foeculatione.  Efercitio perfettione della foeculatione.  9  Efercitio di lettere non deue tralafciarfi.  Efercito d'amanti invisco.  47  Età giouanile quali intoppi troui nella via della virti.  44-45  F  TAbio Maffirmo, e fua prudenza.  odi morire, e perche.  160.161  161.162. in che conffitta. 168. fe confida (olo nella virti). 5, in che collocata da varij popoli-9,non fi troua nelle ricchezze.  109  Eflicità varia (econdo il vario gulfo di cialcuno.  53:54  Felicità d'avia della virti.  61:161.162. in che conffitta. 168. fe confida (olo nella virti). 5, in che collocata da varij popoli-9,non fi troua nelle ricchezze.  109  Felicità varia (econdo il vario gulfo di cialcuno.  53:54  Felicità d'un'a finimico fana vna apoftema.  101  Ferrita d'un'animale apre la via al parto.  102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elempio più efficace della dottrina.  83 Efercitio perfettione della fpeculatione. Efercitio di lettere non deue tralaficiario. Efercito d'amanti inuito. Electrico d'amanti inuito. Electrico d'amanti inuito. Electrico d'amanti inuito. F  199 Electrico d'amanti inuito. F  102 Electrico d'amanti inuito. F  103 Electrico d'amanti inuito. F  104 Electrico d'a unitico (ana vina apostema. 101 Erita d'un'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Efercitio perfettione della fipecula- tione.  9 Efercitio di lettere non deue trala- ficiarfi.  Efercito d'amanti invitro.  47 Età giovanile quali intoppi troui nella via della virtù,  44-45  F  Abio Maffimo, e fua prudenza.  161.162. in che confifta. 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta folo nella virtù, 53. in che confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confifta, 168. fe confifta folo nella virtù, 53. in che confitta folo nella virtù, 53. in che confitta folo nella virtù, 44-45 follo care follo ca |
| Efercitio perfettione della fipecula- tione.  Efercitio di lettere non deue trala- feiarfi.  Efercitio d'amanti inviteo.  F  Tabio Maffimo, e fua prudenza.  Entra di Maffimo, e fua prudenza.  Efercitio d'amanti inviteo.  47.  Età giouanile quali intoppi troui nella via della virti).  44.45.  Ferrita d'inimico fana vna apoflema.  101.  Ferrita d'un'animale apre la via al parto.  102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tione.  Efercitio di lettere non deue tralaficiarfi.  Efercito d'amanti invito.  199  Efercito d'amanti invito.  199  Eletrico d'arria fecondo il vario gullo di cialcuno.  101  Eletrico d'arria fecondo il vario gullo di cialcuno.  103  Eletrico d'arria fecondo il vario gullo di cialcuno.  104  Ferita d'inimico (ana vna apoflema.  101  Erria d'avi animale apre la via all parto.  102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efercitio di lettere non deue trala ficiarfi . 199 Efercito d'armanti invitro . 47 Età giovanile quali intoppi troui nella via della virtù . 44-45  F . 199 Efelicità varia fecondo il vario guflo di ciafeuno . 53-54 Elicità , & infelicità d'onde derui- no . 164 Ferita d'inimico fana vna apoflema. 101 Ferita d'un'animale apre la via al parto . 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciarfi.  Efercito d'amanti invito.  Efercito d'amanti invito.  Età giouanile quali intoppi troui nella via della virtù.  F  Cabio Maffimo, e fua prudenza.  Cabio Maffimo, e fua prudenza.  Efercita d'animico fana vna apoftema.  101 Ferrita d'animiale apre la via al parto.  102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Efercito d'amanti inviteo 47 Età giouanile quali intopi trois relicità d'infelicità |
| Età giouanile quali intoppi troui nella via della virtu. 44-45  F  Cabio Maffimo, e fua prudenza.  L'Abio Maffimo, e fua prudenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nella via della viattà.  44-45 Ferita d'inimico (ana vna apolema.  101 Ferita d'inimico (ana vna apolema. 101 Ferita d'inimico (ana vna apolema. 102 Ferita d'inimico (ana vna apolema. 102 parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ferita d'inimico (ana vna apollema.  101 Ferita d'vn'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F 101 Ferita d'vn'animale apre la via al parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ferita d'un'animale apre la via al parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TAbio Massimo, e sua prudenza. parto. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'Abio Manino, e iua prudenza. parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fetonte,e suo viaggio, che significhi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| File III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fallacie della natura, e dell'arte. 256 Fiera dicefi l'Accademia. 202. fuo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fantaími, e loro depuratione. 76 co, zolfo, acqua, e vuono perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fascino come si cagioni. 85 viati nelle purgationi. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fatica, e ripolo nella vita necessarij Fiori, e corone segno d'amanti. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198. della virtù. 255. di Giasone. Fonte di Cupido doue bagnandosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 261 nell'acquisto della virtù di di- fi cura Amore. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| letto. 38 Fortezza quale fia secondo Aristo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fauor de' Principi verso de' letterati tele 159. se si troui nella dispera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cagione che fioriscano gl'inge- tione. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gni. 120 Fortuna, e fuoi varij titoli. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fauellar misterioso da chi vsato. 22. Fortuna, e forte Fortuna 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fortuna virile,e suo tempio. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fauola stromento della persuasione. Fortuna donnesca in Roma. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fortuna equestre in Roma. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fauola dell'anima ragioneuole pro- Fortuna, e suo corteggio. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| postacida Cebete. 33 Fortuna vitiosa. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fauole ordinate all'ammaestramen- Fortuna Mammosa. toa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# DITVTTA L'OPERA.

Fortuna non dee effer pregata, e perche. 96 Fortuna inconstante, e sua figura. 96 Fortuna senza piedi. Fortuna alata. 97 Fortuna s'arrende folo alle buone lettere. Fortuna quanto necessaria à gl'a-97 Fortuna,& amor ciechi. 98 Fortuna, e virtù fempre contrastano. Fortuna da chi,e come negata. 99 Fortuna come definica da Aristotet na Fortuna come habbia cura de paz-Formma maggiore doue minore in-100 gegno. Fortuna perche non cadain Dio 100 Fortuna ingegnosa. 100 Fortuna, e varij suoi accidenti. 101 Fortuna da chi adorata. 102 Fortuna cieca forda. 90.91 Fortuna doue si perda. 91 Fortuna cie ca, pazza. 91 Fortuna, e fuoi frodi. 91.92 Fortuna come sculata. 92 Fortuna abbandona chi non la riconoice.92 perche fauorifce gl'immeriteuoli. Fortuna fà venir in odio la vita. 93. mette in dubbio la dinina prouidenza.93 accieca gli animi. 94 Fortuna pazza, varia, rozza 94. poetessa.95. come maltrattasse Seiano, Crasso, & altri.95. non si piega, ne per preghiere, ne per minacce. 96. cialcuno le la fabrica à fuo modo. 30t Furti d'ingegno. 237.238

Furto celato con gran fortezza. 32 Frine perínade con la bellezza. 191

> G ¬Abella fruttuoſa à gli Statila

I moderatione delle spese del Principe. Galba di fortunato infelice. 92 Genio che cosa sia. 57. nell'huomo preso perl'intelletto. 57.di ciascuno,e suo offitio, 57. stimato da alcunianimo dell'huomo.61.da pochi visto, e da chi.61. presente ad ogni nostra attione. 61. animò Giuliano all'Imperio.63. buono, e malo. 6 1. buono animò Cefare all'impresa di Roma. 61. cattuo spauentò Bruto, Druso, e Cassio. 62. nell'huomo fono i costumi, e gli affetti di cialcuno. 62. di Socrate.62. ci si dà conforme all'elettione della vita.6 2. del luogo, e fua efficacia. 63. del Principe in veneratione. 63. pena affegnata dalle leggi à chi per quello spergiuraua. 63. preso per l'ingegno dell'huomo.63.64. Piatonico fi-

della rita.

64
Genij, e loro generatione. 58. in che
fimili, & in che diffimili da Lari,
60, specie di Demoni. 60. adoprati da magi 62.43. cullodi delle Selue, delle Prouincie, e de'
Regni &c.63, varij sotto varie
costellationi. 64. custodi delle
Città, e loro dipartenza nelle prefe, e ne' sacchi loro. 65. conuen.
gono in molte cose con l'Angele
Custode.

mile all'intelletto agente. 73. fi

muta conforme alla mutatione

Geo-

# TAPOLA

| 1 A Y                                   | ULA                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria falsa disciplina. 212. da     | H                                                       |
| chi prima inuentata. 212. ftro-         |                                                         |
| mento della D uina Prouidenza.          | T T Abito qualità malageuole à                          |
| 2 13.neceffaria. 213. vtile in guer-    | II muouerti. 169                                        |
| ra. 215.non meno nella pace. 215.       | Habiti delle virtù vestimento dell'a-                   |
| 'vna specieda magia. 215                | nimo humano . 6                                         |
| Gerusalemme celeste quadrata, e         | Heretici temerarij contro la Sacra                      |
| perche. 254 301                         | Scrittura. 238                                          |
| Gesio, e voce riportano il vanto nel-   | Histrione non si loda dalla parte, ma                   |
| le scene . II                           | dal tutto.                                              |
| Gelta sconcio se fuggir Polemone        | Histrione deue accomodarfi ad o-                        |
| dal Teatro. 14                          | gni parte, come fece Vliffe. 13                         |
| Gesto sconcio folecismo di mano.14      | Hiltrione vien detto San Paolo da                       |
| Gialone, e sua impresa del velo d'o-    | San Girolamo . 13                                       |
| 10. 261.268                             | Honori, ricchezze, &c. ombre de be-                     |
| Giouinetti Spartani, e loro duriffi-    | ni. 17                                                  |
| ma educatione . 39                      | Huomini fenfuali pellegrini nel                         |
| Giudici corrotti da bellezza di don-    | mondo. 13                                               |
| na. 191                                 | Huomini vitioli han turate l'orec-                      |
| Giuditio del bene, e del male diffici-  | chie. 40                                                |
| le                                      | Huomini di rei diuenuti buoni. 137                      |
| Giugurta nota l'auaritia de' Roma-      | Huomini dotti posposti a gl'igno-                       |
| ni. 124                                 | ranti. 193                                              |
| Giunone cuflode delle femine, il        | Huomini dati a' piaceri ripresi. 226                    |
| Genio de maschi. 60                     | Huomo nato al feruigio della Pa-                        |
| Giuoco di palla antico quale. 15        | tria. 9                                                 |
| Giurare il fallo per il genio del Prin- | Hi omo misero sin dalla nascita. 12                     |
| cipe capitale. 63                       | Huomo vit olo fimile à gl'incantati                     |
| Giultinia perche virtù vniuerfale.      | da Circe. 30                                            |
| 108                                     | Huomo inclinato al male dalla fua                       |
| Giuftitia quando partifle dalla terra.  | giouentù. 67                                            |
| 134                                     | Huomo in questa vita più misero de                      |
| Gola detta ingegno a da Martiale,       | gl'animalt.                                             |
| e da Petronio.                          | Huomo seuio non richiede gratie al                      |
| Gorgia Postumo. 161                     | Tiranno. 96                                             |
| Gratiano Imperator ammazza vna          | Huomo numero quaternario. 208                           |
| Leonella col concetto. 102              | Huomo stolido descritto. 209                            |
| Greci adulatori - 118                   | Huomo da nulla chi non è buono                          |
| Grammatici, e Grammatisti diffe-        | per l'Aritmetica. 210                                   |
| renti. 233                              | Huomo virtuo lo gode va paradilo<br>in quella vita. 280 |
| Grammatico, e suo offitio. 234          | in questa vita. 280<br>Huo-                             |
|                                         | FIG.                                                    |

#### DITUTTA L'OPERA.

268

Huomo perfetto quadrato. 281.282. da Simonide, Platone, Ariftotele, & altri cofi chiamato, e perche. Inferno con tutte le sue pene dentro

Hupmo perfetto rotondo. 281. per qual cagione.

Huomo faujo non ha, che temere in quelta vita di male. Huomo di fua natura inclinato al

male. 258 Huomo, che alla felicità s'incamina

rappresentato in Viile.

Ddio, e sua prouidenza nelle cose L del mondo. 1 1 . diltrugge, & edifi-. ca. 16. non fi compiaco de' nostri mali. 16. come si prenda giuoco de mortali. 16. come habiti infieme vna gran luce, & habbia per fuo nascondiglio le tenebre, 25. per opinione di Piatone attende alla geometria, e perche, 213 mella creatione del mondo hebbe nella fua idea i numeri di Pittagora.207.opera tutto innumero, mifura, e pelo. 213.107

Ignorazanell'huomo à guisadell'acqua del fiume Lete. 40. intefa da Cebete per la Sfinge, e perche. 42 del bene,e del male nociua, s 1. li due forti.42 .malatia trauag'iofiffinia.43.nella coppa della fraude vien porta infieme con l'errore à chiunque comincia à viuere. 69. in che dall'errore sia differente.75 perche nel principio della vita. 76. rappre!entata nell'ybriachezza. 78. don Je deriui.

Lnaginatione cagione in noi d'ogni male... 299.300 Imitatione del male agenoliffina .

dell'huomo. Infantia del popolo Romano, 105 Indole buona fenza educatione fomigliante à terra feconda non

coltmata. Infelicità de mondani, quale. 162.in:

che confifta. Ingegni grandi perche sfortunati. 100. han del pazzo. 94. fiorifco-- no ne i Principati amorenoli alla

Virni. Innocenza gran conforto ne i trata-

Intelletto genio dell'huomofecondo l'opinione d'alcuni. 57. hà per guida 1 fenfi. 256. altro ipeculatiuo, altro prattico. 295. conte concorra al peccare, & all'emenda ... 169.170: fuoi piaceri.81 fua operatione .. 206 Intelietro, e vo!ontà potenza dell'a-

nima perche date all'huomo. 206 Iride rifo del Cielo.145. imagine, e pirtura del Sole, 292. fimbolo della fauola. 24. 292. più maraulgliofa del Sole. 202 Hole fortunate, e loro descritioni. 280

Agrime d'Iside nel crescer del Nilo. 23. primo frutto dell'hnomo nascente. 1 45.effetto della triftezza. 145: che cofa ffeno, & onde derimo. 1 45. d'alle grezza perche calde,e di triftezza fredde.146 paragonate al Nilo.146.per dolo-· reamare. 140/chiamate da Giob

eo'l nome astratto d'amaritudine. 149, alimento d'amore, 152, falsi testimonij. 1 5 3.de soldati Romani in occasione d'allegrezza.149 di Gilmonda sopra il cuor di Guifcardo, 149 della forella de gli Oratij vendicate con la morte. 15 2. delle ftreghe. 151

Lagrimar (egno d'animo humano. 1 50.abhorrito da Alessandro Fereo. 150.cofa talhora diletteuole.

151

Lari che cosa sieno, e perche cosi nomati. 5 9. doue habitino. 5 9. d'onde hauessero origine. 5 9 in che co la fieno differenti da i Genij. 500 che cofa fosse loro dato in custodia. 5 9. come si dipingessero. 60

Larario, che cosa fosse, e da chi dedicato.

Larue, che cosa fossero.

59 Leggi, e loro vtilità, 180. scritte in versi, 183, di Ciro a fauore delle donne, 113. di Licurgo contro l'Oro, e l'Argento. 109. di Zaleuco contro gli adulteri. 1 3 8. di Caronda circa il portar l'armi nel

Leena meretrice si taglia la lingua co' denti per non riuelare i congiurati.

Letterati sono come fanciulti, c'hanno bifogno di chi gli pronegga del necessario, 120, fioriscono fotto la protettione de Principi.

Libidine primo fcoglio della Giouenti. 44 fignificata nella Lince, nella Pantera, e nel Pardo. 45. primogenita della fortuna prospera. 105, esterminio del Regno, e del

Decemuirato Romano. 1 06.dell'Imperio Trojano. Licambe con la figliuola per disperatione s'impicca. 180

Libri mercantili fimili à quelli de Negromanti. 204 Lodi cieche quali sieno. 85

Lucifero, & Espero vna stella medefima.

Luna nuoua termine per pagare l'vfure a' creditori. Luna foggetta à gl'incantelmi. 205.

riceue ainto dallo firepito de metallı-1 16. 206. beuuta da vn' Afino. 224. detta Reina del Cielo. 2 2 1. ecclifata spauenta Nicia, c lo fa perdente. 219. habitabile. 276

Lupa dentro al termine di dodici giorni partorifce. Luffo nel veftire. 4. nelle viuande. 4. & 6. nelle fabriche. 3. d'vn Rè d'Egitto. 226

#### M

Alimolti, il bene vn folo. 54. Male in che posto dagli Ac-; cademici.55.da gli Stoici.55.tem pre mescolato co'l bene. Malinconia tormento graviflimo dell'animo.140.seguace del delitto.13 9.origine d'infermità, di pazzia,e di morte, t 40, rettringimento irragioneuole dell'animo. 140. freica opinione di mal prefente. 141. figura di lei. 141. miniftra d'Amore . 143. s'allegerisce co'l canto. 144. e segue dichiarata con metafora di nunola. 146

# DITUTTA L'OPERA!

| Mandragora, e suoi effetti. 26         | 163. conceduta per fauore. 163.        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Marmi famofi donde fi tolgano. 3       | pronosticata à chi muta repenti-       |
| Martiri spettacolo di Dio, e de gli    | namente collumi. 168. vicina ne        |
| huomini. 13                            | fa mutar costumi. 169. altra na-       |
| Materia prima auanzo del nettere       | turale, altra volontaria.249.279.      |
| de gli Dei. 70                         | perfuala da vn'Oratore. 189            |
| Medea sparge le membra del fratel-     | Morti quando si sepellissero nelle     |
| lo per trattenere il corio del pa-     | case prinate 59                        |
| dre. 1 1 1. suo bagno. 1 9. come fa-   | Mortificatione de gli effetti. 249     |
| ceste ringiouenir Pelia. 250           | Musica, e Poesia mitigano il dolore.   |
| Medici famoti infieme mufici. 200      | 144                                    |
| Menalippo, e Caritone fortiflimi ne'   | Musica, e suo officio. 195             |
| tormenti. 32                           | Musica sbandita dal numero delle       |
| Mennone, e fua flatua loquace. 145     | buone arti. 195. odiata come dan       |
| Mercatanti fotto la protettione di     | neuole.195. rende effeminați gli       |
| Mercurio.203. in guila di Cama-        | animi. 195. odiata ancor da Bar-       |
| leonti. 2 0 4. somiglianti a gl'incă-  | bari. 196                              |
| tatori. 204. 205. vendono fino il      | Musica hà dominio de gli animi.        |
| tempo, e tengono à giornata à          | 197                                    |
| lor feruigio il Sole. 205, guada-      | Musica gionenole, e necessaria, 197    |
| gnano anco dormendo. 205               | Musica, e canto nelle fatiche è risto- |
| Mercurio ladro. 187. Dio de' nego-     | ro. 198                                |
| tianti. 187. dell'eloquenza. 202.      | Mufica regola le paffioni. 199         |
| protettore delle fiere, e dell'Ac-     | Musica ne conuiti opportuna. 199       |
| cademie 202. Caduceo di lui che        | Mufica pacifica gli Dei, e gli huo-    |
| fignifichi. 201. messaggiero di        | mini. 199                              |
| Gioue. 203. s'accompagna con           | Musica sana l'infermità. 200           |
| Minerua. 203                           | Mufici odiati. 196                     |
| Miserie fanno acquistar l'intelletto.  | Mutationi pericolofe. 190              |
| 67.e fegue dell'huomo ancor na-        | Mutationi approuate da medici.174.     |
| fcente. 12                             | Mutationi nelle cose del gouerno       |
| Misteri d'isside, & Eleusini occultis- | pericolofe, detestate da Piatone       |
| fimi. 2.23.24                          | anche in materie non importan-         |
| Mitridate,e suo stratagemma. 111       | ti. fuggite da medici nella cura       |
| Mondo, e fua divisione. 58. simile     | del corpo. 173. da medefimi me-        |
| ad vna lira. 50. vna (cena stabile.    | dici procurate - configliate da        |
| 13. gran teatro. 10. è vna Roma        | Platone. 174.e fegue.                  |
| grande. 2                              | Mutio Scenola, e suo fatto conside-    |
| Morte, e sua tirannia. 145. 146. di    | rato. 125                              |
| due forelle per dolore, 1 42.nega-     | Mutolo, e fordo deue effere il fauio   |
| ta da alcuni per maggior pena.         | in caía d'altri.                       |

N

Afta bitume, che concepifce l'incen dio alla vifta del fuoco. 84 Narcifo, e fua fciagura confiderata.

Natura cententa di poco. 260
Natura, & arte procedono dalle cofe imperfette alle perfette à poco a poco. 264

Naloimento dell'huomo infelice per molti capi.

Naue prodigiola d'vn Rè d'Egitto, le suo fine lungamente descritti.

Nauigatione regolata dall'Astrologia. 222.223 Nemesi, che cosa propriamente si-

vemifichi . 133 Nomefi , ò Adrastea Dea della venidetta . 133

idotta.

Merone, die feeleraggini, 116,117,
dopò il matricido non troua ripolo, 36 getta il fuoco in van pate di Roma, e fla guar dando l'incendio cantando i versi d'Ometo-117, ne printi cinque anni del
suo Imperio su Princi pe per ogni
aparte incomparabile. 116, feec
umotire la madre.

117

Nestore, e sua eloquenza viile al publico. 9

Notte perche detta cicca. 86 Numenio Filolofo punito per hanere riuelati facrifici Eleufini. 24 Numerare dalla finifira alla defira,

e calla defira alla finifira, che fignifichi. 209

Numerare con le dita vio antichiffi-

Numeri Platonici difficiliffimi. 208 Numeri han luogo in tutte le (cienze.)

. 0

Bliuione come fi beua dall'anime nell'entrar de corpi. 72
Occhi men fallaci dell'orecchia 75
efficacifimo oggetto d'Amore.
84. d'Endimione aperti anche
ne fonno. 85,1 molacro dell'animo. 86. feudient d'amore, e feuola di Magia. 83. infiamman l'animo non men del l'ioco. 85, firada
d'amore. 84. fafcino d'amore.
85, mido d'amore.

Oggetto imoderato opprime la potenza. 96

Ombre, e loro effetti marauigiofi.
17. accuíano nell'inferno i colpeuoli, e conie. 18. fanno apparire lontane le cole vicine. 18. quátó maggiori tanto più breui. 18
Ombre di bene gli honori, &c. 17
Ombra, cioè l'opinione delle cole

trauaglio delli huomini. 18 Cmbra, e chi con quella combatteffe. 17-18

Opinioni delle co(e più ne pettiribano che le cole medefime. 18.2 97 figurate ne diu egnifi, e nelle dine. 4 vrine d'Omero. 2 97. alle coppe, o ventofe de Cerufici. 2 98. cagione dell'Idolatiria. 2 99. fabricatrice dell'Idolatiria. 2 99. fabricatrice delli Idolatiria. 2 99. fabricatrice dell'Idolatiria. 2 99. fabricatrice. Oratoria compati, 187. indidolatiri.

Oratori accufati. 187. infidiofi alla libertà. 188. decono effere tenuti cari nelle Republiche. 190. veri accordano la lingua con la mano

## DIT VY TOA L'OP ER A.

· 191.huomini da bene. 192.tiran-Pena, e premio filmati numi da De- 1 ni, lufinghieri, incantatori. 188. injocrito. Pena effemplare vtile al publico. 189 137. quando possatralasciarti, e i Orecchia fentimento delle scienze. 74.men fedele dell'occhio. 75 quando nò. -Ornamenti del corpo considerati. 4 Pentimento se cada in Dio, e nell'-Orene dato in preda alle furie, e huomo da bene. 171. e fegue. · odiato da' grandi per non dar feperche. Oro trattenne il corlo d'Atalanta. gno d'hauere errato. 172.lodeuolistimo, e necessario. 173. e 111. perniciolo à Tarpeia, & altri. 1 1 2. interrompe il corio delle · fegue . Pensiera secondi più vtili de primi. vittorie à Lucuilo, I I I, sbandito dall'effercito da Spartaco. 110. Piacere di sua natura indifferente. Otre d'Vlisse. 46. sua allegoria. 213 79.80.e fegue propriamente cosi nomato quello del fen o. 80. dell'inte letto, e della volontà. 30 perfettione dell'opera, e come-Alla della Fortuna (ono gli huo-8 t.e legue, congiunto co'l dolomini in questá vita. re. 81. 139. 227. paragonato al Pantera, e Pardo fimboli della libimare . 227. a Circe, & al Loto · dine, e perche. d'Omero. 227. danneuole spe-Paffioni dell'animo di lor natura incialmente all'huomo di Stato. differenti.82.carnefici de gli huo-227. adoptato da Giunone per mini vitiofi. 33. flromenti delle espugnar l'animo di Gioue. 227. virtù.82. talhor generofi, & vtili. · Superiote alla ragione, & espresa : 124. inferite dalla natura, e non fo nel giuditio di Paride. 228. volontarie. e legue, paragonato alla Rea-Paradilo terreltre in che luogo fele d'Acta Rè d'Egitto. 2:6. e condo l'opinione d'alcuni. 279. fegue . continuato reca noia. 31. stanca il corpo più che non dentro del virtuolo. Paride, e luo giuditio con la fiia alfa il dolore. 31, preceduto dal legoria. 2 28. corrotto dalla buotranaglio. 3 r. shabbia più forza della difficoltà per impedina Fortuna. 107 Paura mal'incurabile. re l'acquifto della virtui, 3 1, e fel. 19 Pazzia del vitiofo. 30 Piaga antiueduta affai men duole Peccato caltigo di peccato, e come. 165.166 288.c fegue. Pelia ringiouenito, che fignifichi. Pianto vedi lagrime. Patture antiche famole, 5 2 non fini-Penteo agitato dalle furie .. 36 te, e pure frimatifime. Pittura

Pittura hà il Popolo per maestro. 2 1 fimbolo della vita humana. 16. e fegue. 19.e fegue.

Poeía in che grado frà le arti liberali. 179. me (colata di vitto, e di vittù. 182. noceuole. 182. hà per fine l'utilità. 185. 193. è vna Filofofia in ver(o. 184. condimento della morale. 27. fott'ordinata alla facoltà ciuile.

Poeti paragonati a' cuochi. 5. 185.
26. Iodati da Platone, c da altri.
183. padroni de gli effetti, 181.
183. perche sbanditi dalla Republica di Platone. 181. irati formidabili. 180. agitati da fiprito dinino.
95. apprefero da' Profeti la loro Teologia. 22. paragonati alke Apie, perche.
180

Polo Istrione eccellence. 14 Pompeo,e suo pouero sunerale. 276 Porte de sogni,e loro allegorie. 74

Porte del Sole . 70
Potenze dell'anima come si distin-

guano 262.e segue. Pouertà impedimento della virtù.

257.e fegue.
Piatone adempie le parti di vero amico.

8

Preghiere se si debbano porgere a Dio, o nò. 96. quali esser debbano a parer di Platone.

Principio è la metà del negotio. 175. più della metà. 276

Principij primi delle cose due, vn malo,& vn buono.

Principe buono, e fua guardia quale fia 105, maestà di lui vera in che confista, 114, inchinatione, e costumir di lui sono i veri insussifi, che cagionano la abbondanza de gli huomini ò virtuoli, ò (celerati. 120. oftinato ne gli errori, e perche.

Prouidenza diuina occupata,e difefa. 93

Proteo Rè d'Egitto,e sue varie allegorie.

Prudenza d'Viisse.

Purgatione doppia altra de medici, altra de i factricij, 243. e fegue, fi faccua con aqua s folio, 86 ouo, 247. confifte nella volontaria (eparatione dell'anima dalle paffioni, e da' (enfi, 24,9,fă riacquiflare all'anima la bellezza fmarrita.250-esprefis in Pelia ringionenito.250. in Ercole, che fi abbrugia (ul monte Etco. 218

Q

Vaternario de' Pittagorici .
208. dentro dell'huomo, che
cofa fia .
208
Quadrato perche fi chiami l'huomo
da bene. 281. 182. da lontano
perche fembri tondo.
282

R

R E detti monofillabi. Regno non ammette più d'vn Signore . 139 Religione , e supersitione considerate. 122. paragonate vna con

l'amicitia, l'altra con l'adulatione.122.123 e fegue. Republiche varie di varie cofe fi compiacquero, e fe ne fà l'enu-

compiacquero, e fe ne fà l'enumeratione . 38.39. Rettorica esclusa dal numero delle vere scienze. 187. sbandita da glij

Spar

# DITVITA L'OPERA.

danneuole. 190. veile. 188. adulatrice. 190. tirannide. 113 Ricchezze, eloro vío. 112. poco efficaci. 111. cagionano la carellia nelle Città, ecòme. 110. fono per lo più de ribaldi. 108. rado s'acquiflano fenza danno della virtù. 103. fanno l'auimo mendico. 91. ombre di beni. 17. fra i beni hanno l'vltimo luogo. 108. inflabili. 206

- Spartani, e da gli Stoici. 187.188.

Ricchezze fouerchie, e pouertà efirema ruina d'vna ben ordinata Republica.

Ricami confiderati, e riprefi. 4 Riposo vicende nolmente con la fatica necessario alla vita humana. 108.e segue.

Rifo non ha in questo mondo la stanza. 145. cagione della morte di Zeusi. 186. di Zoroastro prodigioso, & intempessiuo. 145

Roma perche si nomi Città eterna. 28,148, ne si noi principi scelerata. 99. promossa dalla fortuna insteme,e dalla virtà. 99. picciol mondo 2. nacque armata dalle mani di Romolo come Pallade dal capo di Gione. 18 paragonata alla Celeste Gierulalenme. 284. quadrata detta da Ennio, e perche. 285. patria commune. 2 Romani, e lor valore. 12 5, si periori

alla Fortuna. 99. loro viltà nell'adulatione. 125. 126. e fegue. feherniti da Giugurta. 124. Romolo, e fua fierezza. 99. paragonato longamente con Numa 128.

nato longamente con Numa.138 diuife la giouentù nelle Tribù,& ordinò il Senato. S

C Agontini, e loro disperata risolutione. Sacrificij amano il filentio e l'oscurità, e perche. Sapienza perche fieda fopra vna pie tra quadrata.281.e fegue.perche habbia in copagnia la verità. 285 Sauio in cafa altrui mutolo, e fordo. 1.paragonato al Sole. 286. felice con la virtù. 7. si prende giuoco della Fortuna. 7. non perde mai il fuo patrimonio. Sceleratezze portano il lor tormento.166.non vanno mai fole. 10; Scienza del bene, e del male la più eccellente di tutte,e perche. 52 Scienze humane difutili. 42. moderatione nell'vio loro. 178, 211. detestate.211.245.da chi odiate, e sbandite. 178. loro vtilità. 211.

fenza esercitio non vagliono . 9.
Secretezza marauigliosa d'vn giouinetto Spartano in celare vn furto di Leena meretrice, di Caritone , e Menalippo. 32

178. nodrimento dell'anima. 6.

Sánge, che cola fosse scondo la storia-40, sua figura. 43. sue allegorie. 41. simbolo di sapienza 5 e. d'ignoranza, 41. nel Cimiero di Minerua, nel sigillo d'Augusto, nelle porte di Tempii, 41. sigura d'amore, e come. 46. e segue. nome d'alcune ree semine di Megara.

Silla fortunatiffimo vgualmente, e fceleratiffimo. 109 Simulatione nel dolore. 16.22 b Sc-

Socrate si cuopre la faccia trattando d'Amore. 3 4. 86. sua constanza ne i trauagli, e nella morte. 285 Sogni, e loro porte co l'allegoria. 74 fon tutte le cole humane. Sole,eluoi effetti, 2 9 1 . nomato laetta tore,e perche.286. 187. fimbolo della verità 202. Principe de Piane ti. 220. figura dell'ottimo Principc. 22 I Solecismi delle mani, gesti sconci. 14 Sonno è la vita humana. 74. prima passione dell'animale nel ventre della madre. 75. mezo per cui paffiamo dal no effere all'effere ama Endimione. Spartani come rimediaffero all'vbriachezza 27. Stoici nella prattica.18 8 loro breuità di parlare. 105.188. loro leggi, 21.bandifcono la Rettorica. Speranza, e fuo oggetto. 187. 188. appartiene alla cocupifcibile. 155 capitale d'Aleisadro Magno. 154 Spuma nel morfo d'vn Cauallo fatta cafualmente. IOI Stelle esercito del Cielo 220 regolano la nauigatione, e l'agricoltura. 2 22.co'l Sole, e có la Luna formano lafigura d'vn perfetto Principato. 221. Occhi del Cielo. Stoici sbandiscono la Rettorica. 188 la Poesia. 182. dicono no trouarsi Virtù senza vitio. 182 loro felicità. 37. 56.conoscono le cose indifferenti.80. e segue.pogono gli affetti per volontarij. 83. riprendono chi condona la pena al Reo. 73 Streghe offinate in no lagrimare. 151 Studio delle buone artiantidoto cotro il veleno dell'aunería fortuna. 97

Superfitione male trauagliofiffimo.

122. paragonata con l'adulatio.
nc.
123
Superbia castigata da Dio.
134

#### Т

Taquinio,e (no atto idegno. 106
Taquola di Cebete, effigie della
vita humana. 10
Tebe inuincibile per la fquadra d'amanti. 47
Tempij ne'quali no fi poteua entrare (enza facrilegio. 102

Tempio della fortuna da chi eretto.

Tiberio odia l'adulationi de' Romani. 124.afluto, profondo. 25 ambitiofilimo. 125. 126. inuidiofo delle glorie di Cermanico. 126. crudele in punire i colpeuoli. 163 Tielle, & Atreo con le loro feiagure. 166.

Tirāno dona per gratia la morte 467 pretēde la Signoria fopra de gli anum. 128. non coporta l'amicitia de fuddit. 128. co quali, arti mantenga la fua Signoria. 129 Tolleranza', & continenza parago-

nate. 282.270
Tolleranza, e fua diffinitione. 269.
meriteuole di pietà. 270.271
Torquato fa morare il figliuolo, ben-

che vittoriolo. 136
Tragedia a che fine ritrouata. 183
Trauagli feruono all'huomo per am-

maeltramento. 171
Triflezza male pericolofifimo 1440
toglie il seno, e talhora la vita 1410
eficella fotto metafora di nunda

toglie il seno, e talhora la vita. 141 espressa sotto metafora di nuuola. 146.compagno del piacere. 86. suoi effetti, e sua statua. 140.

Va-

# DITVITA L'OPERA.

V Alcria moglie d'Hortensio accende Silla dell'amor suo. 127 Valore d'Attilio Regolo. 289 Varietà diletteuole 68.45. di fortu-1104.

Vbriachezza toglie l'animo di fentimento. 78 dell'anime. 70. d'alcuni giouani di Girgento.

Vecchi veggono più da lontano, che da vicino . 44

Vecchia brutta eccellentemente dipinta da Zeufi. 186

Venere detta Affrodite, e perche.43 ottiene il pomo da Paride. 230 o (ua concione.230 madre di Erote, e d'Anterote.86.87, caltiga Pfiche fina muora.143, prefia il fuo cinto à Giunone.227.hà gli occhi neri.

Verità nodrimento dell'animo.6.paragonata al Sole, 292. figliuola. del Tempo, e come. 155. 294. di Giouc, 2 94.nel Pozzo di Democri to.2 02.men diletteuole della bugia.imagine di lei.295.propugnacolo della Filosofia, 201, riuerita da'Gentili per nume. 294. necelfaria al Filosofo. 293. è vna conformità delle cose a'lor proprij principij, 205. altra (peculatina, altra prattica. 2 95 s'oppone ali'opinioni,e le vince. 2 96. e legue logamente, perche vicino la sapienza. 206 Versi perche da Pindolo nomati sa-

ette . 180 Veste inditio, e pena, dell'Innocenza

Velte inditio, e pena, dell'Inn perduta.

Velli, e lor vío regolato da gli Effori nella Republica di Sparta, s. dall'Aio del gran Macedone.5. luffo loro descritto.

Vettimenta dell'animo gli habiti della virtù. 6. Veturia madre di Coriolano, e suo

fatto notabile. i 04
Via Lattea. 70

Via del piacere malageuole, e du-

Via purgatiua, illuminatiua, vnitiua preflo i Teologi mittici quali fie-

preflo i Teologi mittici quali fieno. 253 Via della virtù à chi fia malageuole,

e come. 255.e fegue longamente. 37

Vie del virio della virtà molto diuerfe. 37 Vino come vietato da Licurgo. 278

179. simile all'amore. 46 Virtu, e fortuna nemiche. 98. s'vnirono per la gradezza del popolo Ro

mano. 98.99 Virtù ha per nemica nó meno la difficoltà, ch'il piacere. 163. non fi mifura con la flatura del corpo. 111. è il patrimonio dell'huomo faggio. 6. prefa tra loro per vitio. 1 14. lua principale dinitione 167, hà il cominciamento duro. 194. hall suo Tempio in Roma. 201. espressa nella lettera di Pittagora. 255 non fi dona, ma fi vende da Dio a prezzo di fudori, & di fatiche. 255. di fua natura ageuole, come si renda difficile. 257.258. co' fuoi estremi figurata nel viaggio di Fetonte. 259. perfetta, & imperfetta. 266. dell'intelletto della volontà. 255, cominciate, e dette con voce foralliera feminirtù.260. vniuerfale qual fia, e co-

# TAVOLA DI TVTTA L'OPERA.

me fi generi. 263. 264. Cardinali. 263. ciulii purganti, d'animo pur gato, & clemplari, quali ficno pref fo i Platonici. 252. come dichiarata da S. Tomafo. 252. han due parti la dottrina, & l'efercitio, 9, paragonate al buon feme. 9

4

Virtuolo in ogni flato fomigliante à fefteffo. 11. quadrato. 28.2. roton-do. 28.3. gode nelle fatiche bene impiegate. 28. fuperiore a' mail di quella vita. 28.5. há il Paradifo detro di fe. 27.9. fi prende giuoco della Fortuna.8. longamente defertito. 7. non può non effere felice.

Vita altra naturale, altra volontaria fecondo Platone.279.249.huma na comincia dal viuere delle piate.25 8.espressa nelle mutationi di Proteo. 10. rassomigliata ad vna fauola da Seneca. 12.13. ad alcuni è Tragedia, ad altri Comedia, ad altri Tragicomedia.12.13.paragonata ad vn tauoliero da giuoco.14. al ginoco di Primiera. 14. al giuoco della Palla, 15. ad vna tauola di Pittura.17.e fegue, composta di bene, e di male. 13. è vn breue fonno.74. vna perpetua vigilia.74.riposta in certa quantità di numeri. 208. Ombra. 17. tutta apparenze. 20. trauagliofa peggior della morte. 167.168

Vitioli timidiffini. 37. priui d'ogni piacere, e pazzi. 30. amano la propria infelicità come gl'incantati da Circe.

Vitij feguaci de la buona Fortuna. 67. firomenti della Fortuna per trauagliarci. 3 2. caftigo d'vn altro vitio. 164. 165. loro gradi. 168. vniuerfale. 167. prefi per vitul. 115 Viuande, e loro apparecchio.

Vliffe, e fua prudeza. y o 9. fondatore della fetta Epicurea per parret d'alcunia. 23 1. amatore della Patria. 26 9. fimbolo dell'huomo virtuolo. 26 9. fimbolo dell'huomo virtuolo. 26 9. ficura dell'huomo incaminato alla virtù. 298. combatte non meno con ficiagure, che co' piaceri. 398. raccolto in hospitio da Circe. 30. formato per Idea dell'huomo faggio da Omero.

gio da Omero. 14 Vlissea specchio della vita humana.

Volontà paragonata con l'Intelletto. 295. 296. ageuolmente s'inganna. 52

Volto di bella donna machina potentiflima. 214

Vuouo adoprato nelle purgationi . 248

Erfe pianfe le fue perdite. 113 manda all'Elefponto vna ridicolofa ambafciata ifà flagellare, & incatenare il mare : minaccia al Sole le tenebre. 286

Xeufi muore per le rifa contemplando vn fuo quadro. 186

Y Lettera di Pittagora fimbolo della vita humana. 255

Aleuco,e sua giustitia. 138. Zoroastro tide nel di, che nasce, & hà palpitate il ceruello. 22.145, sua Filosofia intorno al bene, & al male 51. del luogo dell'anime, 69

Fine della Tanola.

# TAVOLA DICEBETE FILOSOFO TEBANO

Discepolo di Socrate.

### VVLGARIZATA DA AGOSTINO MASCARDI.



Tauamo per buona forte pafleggiando nel tempio di Sattirno, e qui i contemplauàino molte offerte atracate: a uanti del tempio era flato posto vin quadro, nel quale era vina certa pittura fitaniera, continente li si faunole proprie; le quali di qual forte si fossero, e donde traessero origine non potcuamo per alcun segno conoscere, impercioche di noi ne vina Città, ne vin campo

di foldati sembrana, ma vn procinto, che contenena due altri procinti, maggiore l'vno, l'altro minore: nel primo cerchio era vna porta, innanzi alla quale ci parcua, che stesse vna gran turba , ma per di dentro fi vedetra vna moltitudine di Donne ; all'entrata poi del primo cerehio vn certo vecchio fi ftaua in atto di comandare non sò che à coloro, ch'entrauano; effendo noi dunque stati buona pezza dubbiosi intorno alla dichiaratione della pittura, vn certo vecchio, che ci companie auanti ne diffe. Non è gran fatto, ò forestieri, che rimaniate in forse intorno à questa pittura, essendo che ancora in questi paesi vi sono dei non confapeuoli di ciò, che la fauola fi voglia inferire; perche non è questo vn dono fatto da Cittadini, ma nell'età de' nostri maggiori venne qua vn perfonaggio di gran prudenza, e faniffimo, leguace (per quanto pareua) ed'in parole, ed'in fatti, della vita di Pittagora, e di Parmenide; ed egli fece dono à Saturno del tempio, e della pirtura. Disti allhora io. Conosceste voi di vista colui? Non pur io lo conobbi (replicommi) ma l'ammirai gran tempo; giache effendo egli allai giorrane, di molte

cole grauissime diuisaua; ed io l'vdij sopra l'interpretatione di questa fauola, più d'yna fiata acconciamente discorrere. Per Dio dunque vi prego, che se non vel contendono i vostri affari, ci raccontiate il tutro : perche habbiamo gran defiderio d'intendere ciò, che la fauola voglia dire. Non m'impedifce rispetto alcuno, o forestieri (rispose) ma vna cosa vi fa di mestiere sapere, che la dichiaratione foggiace à qualche pericolo; in che maniera? Perche se voi starete attenti, ad intendere ciò che si dice, prudenti, e beati, all'incontro imprudenti, ed infelici ne diverrete, onde di malitia, e d'ignoranza ricolmi viuerete oltre modo dolenti; conciofia cola che la dichiaratione al rauiluppato fauellar della Sfinge forte si raffomiglia; il quale se da qualcuno. era pienamente compreso, colui la sua saluezza otteneua; ma fe non l'hauesse capito era dalla Sfinge condotto à morte: Il medefimo di questa dichiaratione adiujene. L'IGNORANZA è a gli HVOMINI VNA SFINGE, e và oscuramente accennando che cosa nell'humana vita sia. Il BENE, il MALE, e l'INDIFFERENTE, il che se dirittamente altri non intende, da lei viene vecilo, non vna volta, come coloro, che dalla Sfinge erano dinorati, ma và lentamente penando in guifa de prigionieri, che aspettano il manigoldo, che s'all'incontro altri s'appone, l'ignoranza medefima incontinente fuanifce, è colui taluatofi ottiene la beatitudine. Voi dunque state attenti, e nou vdite in vano. O Dio se in cotal guisa passano le bisogne, che disiderio ci hauete voi risuegliato! Così è rispose. Non indugiate dunque à raccontarloci, già che noi fiamo per attentamente ricogliere le vostre parole, massimamente stimolati dalla promessa così della pena, come del premio. Presa danque vna verga, e verso la pittura distesala, vedete (disse) questo procinto? lo vediamo ora primamente sappiate, che egli si chiama la vita: e la gran moltitudine di gente, che stà vicina alla porta, è di coloro, che sono per entrar in vita. il vecchio poi, che ie ne stà là sopra, e tiene in mano vna carta, e con l'altra addita alcuna cofa, fi noma il GENIO: egli à coloro, che fono per entrar dentro impone ciò, che far debbono, entrati che fieno, mostrando loro la via, per cui hanno à caminare, se nella vita bramano la falute. Quale strada comanda, che si pigli, ed in che modo? Vedete colavicino alla porta vna seggia posta, per doue entra la moltitudine, nella quale siede vna Donna, con faccia imbiaccata, e con apparenza lufinghiera, la quale in mano. tiene.

#### DI CEBETE TEBANO.

tiene vna COPPA?la veggio, ma chi è costei! Questa è la FRAV-DE, la quale và difurando ogni persona. Che và facendo da poi? Con la potenza fua dà à'bere à coloro, che sono per entrar nella vita. ma di che sorte è la beuanda? ERRORE, ed IGNO-RANZA. Indi che segue beuute queste cose vengono alla vita. Tutti dunque beono l'ertore? Tutti lo beono, ma chi più, e chi meno. Non vedete hora dentro la porta vna moltitudine di meretrici, che con le faccie acconcie in varij modi appariscono? le veggio. Queste si chiamano le Opinioni, le Cupidigie, e le Voluttà. Quando la moltitudine è già entrata, subito saltellando l'incontrano, ed abbracciando ciascuno lo tirano suor del sentiero. ma doue? Alcune alla salute, altre alla ruina per cagion della fraude. O huomo da bene quanto e trauagliofa la beuanda, di cui parlate! E nondimeno tutte di condurgli alla beatitudine, ed alla perfetta vita promettono; ma gl'infelici per l'errore, e per l'ignoranza, che hebbero, posti fuor di se stessi, la vera via della vita non possono rinuenire; ma van girone, e suagano senza profitto. Vedete di più coloro, che erano entrati prima come vanno errando, fecondo che à quelle femine viene în grado? il veggio; ma chi è colei, che cieça, e forfennata parendo, foura vn rotondo fasso si posa? la FORTVNA s'appella, che non solamente è cieca, ma pazza, e sorda. E quale è l'vsfitio di costei? ella per tutto leggermente s'aggira, e'l loro hauere ad alcuni togliendo, lo dona ad altri; ed à questi atlai tosto il donato ritoglie senza ragione, & inconstantemente in qualche altro lo getta; e perciò la positura di lei ben dichiara le qualità, che l'accompagnano. Qual è il sito che tiene? sopra vna rotonda pietra si posa. Ma ciò che significa? che i doni di colci non fono ne fecuri, ne fermi; poiche, quando alcuno le crede, cade in molte calamitose sciagure. Ma la moltitudine di coloro, che intorno à lei fi son posti, che cosa vogliono, e con che nome s'appellano? Sconfigliati, e ciascun di loro chiede quel che ella getta. Perche dunque d'yn medefimo sembiante non tono, ma di loro altri s'allegra, altri si duole, e distende le mani? Quei che gioiscono, e ridono sono coloro, che, hauendo riceunto qualche cofa dalla fortuna, la chiamano buona fortuna; ma quei che piangono con le mani dimesse sono coloro, a'quali ella tolse ciò che haueua prima donato, onde però rea fortuna la dicono. Quali sono le cose, di cui è liberale costei, che di loro tanto chi le riceue fi gode, & chi le perde fi duole? Quelle sono, che buo-

nesembrano al vulgo. Quali? le Ricchezze, la Gloria, la Nobiltà, i Figliuoli, gl'Imperi, i Regni, & le altre di cotal forte. Queste cole dunque buone non sono? Di ciò vn'altra volta discorreremo; attendiamo hora all'esplicatione della fauola. Vedere come voi hauete passata questa porta, vn'altro cerchio più eminente, & alcune donne, che stanno fuori di quello ad vianza di male femine tutte ornate? Ben le vedo. Di queste vna si chiama l'Incontinenza, l'altra la Luffuria, l'altra l'Auaritia, l'altra l'Adulatione. Che fanno colà? stanno, disse, osseruando coloro, che sono fauoriti dalla fortuna . à che fine ? faltano subito sù verso di coloro, e gli abbracciano, e danno loro canzoni, e gli pregano à starsi in lor compagnia, con dire c'haucranno vna vita gioconda, piaceuole, senza fatica, che da niun'ombra di calamità potrà loro esser intorbidata; se per tanto alcuno à darsi in preda alle delitie da loro vien persuaso per qualche tempo in quella sorte di vita fi traftulla, che il fenfo dolcemente lufinga, & inganna, ma rauuedendoli finalmente conosce, che non egli mangiaua, ma era diuorato, & ontofamente trattato. si che scialacquati tutti i beni à lui somministrati dalla fortuna, rimane schiauo infelice di quelle femine, e per cagion loro è costretto à sottoporsi ad ogni forte d'infamia, commettendo sceleratezze indegne di lui, ingannando, faccheggiando i luoghi facri, yfando l'arte de' tradimenti, spergiurando, rubbando, e con mille altri atroci missatti contaminandosi. Ciò satto cade nelle mani della vendetta. E chi è colei? vedi dietro à coloro yn picciol buco, ed vn luogo. angusto, e pieno d'horrore? Jui habitano alcune donne sozze ed immonde, e-cenciole, così è. Vna di loro dicesi la Vendetta, e tiene in mano la sferza; quella che rannicchiata si ficca il capo. fra le ginocchia, la Malineonia, vien detta: l'altra, che si straccia i capelli Calamità, si nomina. Colui che vicino à loro sparuto, & ignudo si vede, dopò del quale viene vna Donna à lui somigliante, diforme, e magra, l'vno s'appella il Pianto, l'altra, che gli è forella, nomafi la DISPERATIONE. L'huomo dunque in mano à costoro, e con esse se ne viue in tormenti : dopoi di nuouo è gittato in vn'altra casa dell'INFELICITA; e così se ne va confumando la vita, che gli rimane in ogni forte d'affanno, se per bươna forte non fi gli fa innanzi la PENITENZA, ò fia il Pentimento. Che si fa dopoi? la Penitenza essendosegli fatta incontro lo toglie via da questi mali, e gli pone in capo vn'altra opinione, ed vn'altro defiderio, che lo guida alla vera fapienza; co-

me

#### DI CEBETE TEBANO.

meche anche alla vana eruditione vn'altra opinione il conduca. Indiche auuiene? fe a quell'opinione ch'alla vera fapienza lo conduce, s'appiglia, da lei rimondato, e fatto faluo, viue tutto il tempo di sua vita suor di trauaglio, e beato; ma se nò, di nuono è suiato dalla vana eruditione. O Dio quanto è grande quest'altro pericolo! ma questa vana eruditione di che qualità è ella? Nonvedete voi l'aftro procinto? Mai si dissio, fuori di quello vicino all'entrata vedesi vna Donna, la quale par che sia molto auuenente, e ben acconcia. La vedo bene. Costei dal vulgo, e da gli huomini leggieri vien col nome di Sapienza honorata, ma non ètale, perche vana eruditione si dice. Coloro che debbono acquiftar la falute, fe alla vera fapienza vogliono peruenire, primamente alla vana eruditione fan capo. Non v'è forte altra ftrada, che alla vera fapienza conduca? vi è. Ma cotesti che dentro del procinto van caminando, chi fono? I feguaci della vana eruditione, i quali ingannati fi danno à credere di conuerfare con la vera sapienza. Come han nome? Altri di loro si chiamano Poeti, altri Rettorici, altri , Dialettici , altri Mufici , altri Aritmetici, altri Geometri, altri Aftrologi, altri Voluttuofi, altri Peripatetici, altri Critici. e così tutti gli altri, che sono simili à loro; ma quelle donne, le quali pare, che vadano scorrazzando, e sono come le prime, che diceste esser l'Incontinenza, e l'altre sue compagne, chi sono? le medesime. Dunque entrano quà ancora? Quà ancora per certo: ma più di rado, che nel primo cerchio non fanno. Entranui forse anche le opinioni? così è; porche dura ancora in costoro la beuanda, che loro dalla fraude fu data à bere, e l'Ignoranza infieme con la Stoltezza. Ne costoro si spoglieranno mai dell'opinioni, e del rimanente de' mali, fin à tanto che abbandonata la vana eruditione non entraranno nella strada più vera, & beunto alla tazza della fapienza, la cui virtù è di Pirgare, non mandaran fuora ogni mal, che gli opprime, cioè l'Opinione, l'Ignoranza, & tutto il rimanente de' vitii, che così faran falui; Ma continuando à trattenersi con la vana eruditione non fia mai, che ritornino in libertà, ne che con l'ajuto di quella fortedi dottrina vincano i mali loro. Qual è dunque la via, che guida alla vera sapienza? vedete colà su quel juogo dishabitato, e deferto? Si bene. Vedete vna porticella, ed vna strada solitaria inmanzi alla porta, per cui poche persone caminano, come quella, che troppo pare dirupata, escoscesa? Ben la veggio. Non si vede di più vna collina affai erta con l'entrata strettissima, tutta intor-

intorneata da precipitij? Questa dunque è la strada, che guida ella vera fapienza, ed è, come fi vede molto malageuole, e disaftrofa. Non vedete ancora ful medefimo colle una gran rupe diroccata, e cinta da balze? La veggio. Vedete ancora due Donne. che stanno in piè su la rupe piene, e ben disposte della persona, con le mani amicheuolmente distese? le veggio; ma come si chiamano? Vna la Continenza, l'altra la Tolleranza son dette, & sono forelle. A quale effetto sporgono così amicamente le mani? confortano coloro, che à quel luogo s'accostano dicendo, che facciano buon animo, & che non disperino, perche dopò vn breue penare in quelle malageuolezze in vna bella, & amena strada verranno. Ma giunti che fono alla rupe, come fanno à falirui. poiche io non vi (corgo fentiero alcuno) Quell'istesse Donne scendono dal precipitio, e gli tirano sù appresso di loro, indi fan che s'adagino, poscia somministrano loro valore, e sicurezza, promettendo loro di raccomandargli alla protettione della Sapienza, e gli dimostrano quanto la via sia bella, piana, & ageuole à caminare, e da ogni immondezza purgata, come vedete. Certo così apparisce. Vedete auanti à quel boschetto vn luogo a somiglianza d'vn delitiofo praticello tutto luminofo, e raggiante? Certosì. E nel mezzo del prato vedete voi vn'altro procinto, ed vn'altra porta ? così è, ma con che nome questo luogo s'appella € La stanza de beati è cotesta, poiche iui dimorano tutte le Virtù, e la Beatitudine: egli non fi può negare, che il luogo non fia vago al possibile. Non vedete appresso la porta vna bella Donna di volto maestoso, d'età mezzana, di veste semplice, e con ornamenti non mendicati? Colei dico, che fiede non foura vna sfera, ma sù la Pietra riquadrata, che posa sicuramente, e con essa sono due altre, che le paiono esser figliuole così mi pare. Quella dunque, che è posta in mezzo è la Sapienza, & l'altra è la Verità, e la terza è Pito, ò fia la perfuafione. Ma perche se ne stà sù la pietra quadrata? Per dinotare, che la via, che a lei conduce per i caminanti è sicura, e che delle cose da lei donate altri rimane perpetuo, e pacifico possessore Ma quali sono le cose, che costei donalla confidenza, e la ficurezza, cioè à dire vna particolar certezza, con cui l'huomo si persuade, che in questa vita non gli auuerranno incontri dispiaceuoli, ò duri. O che pregiati doni! Ma perche sene stà così fuori del procinto? Per dare a coloro che se le aunicinano la fanità con vna medicina Purgatina. Purgati poscia alla vita gl'introduce. Come si sa egli ch'io non l'intendo? Ben l'intendere-

## DI CEBETE TEBANO.

te. S'altri fi troua malato, e chiama il medico, egli primieramentenetta il corpo da gli humori alterati, e peccanti, con rimedii purgatiui; polcia con alimenti di buon fucco le perdute forze riflora da che la perfetta fanità ne rifulta;ma fe l'infermo e contumace contro le ricette del medico abbandonato da lui, e giustamente, dalla violenza del male oppressato, si muore. Così parimente fà la Sapienza;a cui altri accostandosi ne riceue vna medicina potentissima, in virtù di cui si purghi da tutte quelle tristitie, c'haueua seco in arriuando arrecare; cioè a dire l'Ignoranza, l'Errore (che haueua nella coppa della fraude beuuti.) L'arroganza, la Cupidigia, l'Incontinenza, l'Ira, l'Auaritia, e tutto il refto, di che nel primo cerchio s'era pasciuto. Purgato ch'egli è, viene introdotto alla Scienza, & altre virtù. A quali? Non vedete voi là dentro della porta vn Coro di leggiadre, ed aunenenti Donne vestite alla lemplice, senza hauer il viso imbellettato, e dipinto, come l'altre coltumano? le veggio; ma come si chiamano? La prima dicefila Scienza, di cui l'altre tutte fono forelle, la Fortezza, la Giufitia,la Bontà della vita,la Temperanza, la Modeftia, la Liberalità,la Clemenza. O belliffime diss'io; in questa speranza son io montato! Se e'applicherete ben l'animo, e contrarrete l'habito nelle cose ch'vdite. Vi porrò ogni studio per me possibile. Così la salaezza otterrete. Ricenuti che gli hanno, doue gli menano? Alla lor madre; che Beatstudine s'addimanda. E di che qualità è costei? Vedete voi quella strada, che conduce a quella sommità, che è la rocca di tutti i procinti? Mai sì. Nel cortile vna Donna d'età costante, e.di riguardenole bellezza stà assisa in vn nobilissimo seggio riccamente vestita, ma senza sfoggio, con una corona di fiori in capo. Costei è la Beatitudine. E che fà ella a coloro, ch'entrano a lei ? gl'inghirlanda insieme con l'altre virtù, come coloro, che fon rimafi in grandiffimi abbattimenti vittoriofi. E quai contrafti hanno vinti? Duriffime battaglie, e crudeliffime fiere han fuperate, che prima gli tormentauano, & in ferustù gli teneuano : ne pur l'han vinte, ma postele in suga , hanno la perduta libertà racquistata. lo vorrei pur sapere quali fiere sieno coteste? Primieramiente l'Ignoranza, el'Errore: forfe non vipare, che queste sian fiere? Anzi fiere molto crudeli. poi il Dolore, il Pianto, l'Anaritia, l'Intemperanza, e tutto il rimanente de' vitij: a tutti questi comandano, e non vbidifcono come prima. O che belle proue, ò che gioriofa vittoria! Ma ditemi, che forza hà la corona, che gli inglirlanda? Di far l'huomo beato; impercioche chi viene honorato.

norato di così virtuosa corona, dinien felice, ne hà necessità di mendicar altronde la beatitudine, che in se riserba. O nobile vittoria! Ma coronati che sono che fanno e doue vanno? Le Virtù accoltigli in lor brigata gli riconducono la,donde prima s'erano dipartiti, e loro quei che là giù fi trouano fanno vedere, in mezo a quante sciagure menan la vita, agitata da mille dolorosi naufragij, erranti, schiaui dei lor nemici, altri dell Incontinenza, chi dell'Arroganza, chi dell'Auaritia, chi della Vanagloria, chi d'vno, e chi d'vn'altro vitio; dalle quali catene di vilissima seruitù, che gli tengono firetti, fottrarre il piede, e'l collo per arriuar colà sù non possono;ma tutto il tempo della lor vita trauagliosamente confumano : il che loro interuiene, perche la buona via non fanno rinuenire, per efferfi di quel che dal Genio gli era ftato imposto, dimenticati. Molto ben parmi, che dichiate. Ma di questo io vorrei saper la cagione, perche le Virtù il luogo donde partirono gli fan vedere? Perche per lo paffato non haueuano. posto mente alle cose, che là giù si commettono, ma con l'animo tempre foipefo per l'Ignoranza, e per l'Errore imbeuuto, fi dauano a credere, che buone fuffero quelle cofe, che buone veramente non sono e ree all'incontro quelle, che non son ree; e però errauano sconciamente, come coloro, che quini dimorano; mapreso poscia il necessario conoscimento delle cose giouenoli, seguono vn tenor di vita virtuofa, e l'altrui miseria contemplano. Dopò d'hauer ogni cosa veduta, in che s'essercitano, & a qual parte s'indirizzano? Doue viene loro in grado, perche sono in ogni luogo ficuri, non meno che se nell'antro Coricio habitasfero; & in qual fifia paese peruengano honoratamente viueranno e saranno da tutti con dimostrationi d'amore, e di rispetto. raccolti come da cagioneuoli si raccogliono i Medici. Di quelle donne dunque non temono, che mi diceste esser fiere, e son: certi di non effer' offesi da loro? Così è per certo. Conciosia cosa che non patiranno disturbo alcuno, no dall'Afflittione, ne dala Trauaglio, ne per cagione dell'Incontinenza, ne dell'Auaritia, ne: della Pouertà, ne d'altro male: perche fono già Signori, e fuperiori a tutte quelle cose, che prima gli recauan molestia; come chi è da vna vipera morficato; percioche le bestie velenose, che conducono tutti gli altri fin'alla morte, a quelli non fanno oltraggio, per hauer in lor medefimi l'antidoto. Ben dicefte. Ma chi sono coloro, che se ne calano da quel luogo eminente, de' quali alcuni incoronati vengono tutti giuliui, e festosi, altri sen-

# DI CEBETE TEBANO

za corone in sembianza di disperati con le gambe, e col capo offeso, esono da certe Donne tenuti? Coloro, che portano le ghirlande, hanno la falute acquistata, e viuono con la Sapienza lieramente, e con festa; ma di quei, che vengono senza corona, partenon riceunti dalla Sapienza si partono pieni d'angoscia. partevinti dalle fatiche, essendo già peruenuti alla Tolleranza abbandonan l'impresa, e se ne tornano per incerti, e male agitati fentieri. Ma le Donne, che gli vanno seguitando chi sono? La Calamità, il Tranaglio, la Disperatione, il Vituperio, e l'Ignoranza, Se cosi è, non v'è male, che gli abbandoni. Ogni male veramente gli perseguita: ma quando nel primo cerchio alla Lussuria. ed all'Incontinenza ritornano, non incolpan se stessi, ma subito della Sapienza, e de feguaci di lei prendono à mormorare, biafimando la via, che seguono piena di trauagli, di miserie, e di stenti, e dicendo che de i beni di quà giù non li godono, come essi di fare intendono. E quali cose stimano cosi buone? La Lussuria, e l'Incontinenza, per dirla in poche parole; Imperoche stimano che dal darfi tutti alla gola à guifa di pecore, grandiffimi beni fi traggano. Quell'altre, che di là vengono tutte allegre, e ridenti, chi Ion elle? L'Opinioni, c'hauendo condotti alla Sapienza coloro, che seguirono la scorta delle virtù, se ne tornano per condurne de gli altri, dando lor nuona, che già sono stati fatti felici coloro, che prima menarono. Costoro entrano sorse in compagnia delle Virtu? Non già, imperoche non è giutto, che l'Opinioni con la Scienza s'accontino, ma gli confegnano alla Sapienza. Poscia. quando la Sapienza gli hà riceuuti, se ne tornano per condurne de gli altri, si come le Naui, hauendo scaricate in porto le salme, ritornano à caricarne dell'altre. Parmi certo che tutto molto bene habbiate dichiarato; ma vna cosa non ci hauete per anco dimostra, Che cosa ordini il Genio à coloro, ch'entrano nella vita? Che stiano di buon'animo, e non distidino: però voi parimente non diffidate, perche raccontarò per minuto ogni cofa, senza tralasciar cosa alcuna. Vedete voi quella Donna cieca, che sopra vna rotonda pietra si posa, la quale vi dissi poco dianzi la Fortuna esser detta ? La veggiamo . Il Genio à costei comanda , che non si creda, intendendoli niuna cola da colei deriuante essere stabile, e buona; ne alcuno reputi suo quel che da lei donato gli sia, perche non v'è chi le vieti il ritorlo, e donarlo ad altrui, il che non di rado interniene: e perciò comanda che niuno si lasci da i doni di colei lufingare, e chi altri non fi rallegri, quando ella gli dona, ne fi rattrifti, quando gli toglie; e che non la biafmi, ne la lodi; per-

#### TAVOLA

che nulla fà con ragione, ma pazzamente, e secondo che s'auuiene suole operare, si come primamente vi dissi. Per questo dunque comanda il Genio, che di quanto ella faccia, niuno marauiglia fi prenda, e che non imitino quei mentecatti banchieri, che s'allegrano in ricenendo il deposito, che altri alla lor fede commette, come se fosse vna sua propria ricchezza; quando poscia il padron lo richiede si sdegnano, & ad ingiuria se'l recano, non si ricordando h'hauer riceuuti i depositi con tal patto, che non vi fosse a'Patroni impedimento di rihauerli. Così parimente ordina il Genio, che l'animo fi disponga verso i doni della Fortuna, ricordandosi lei esfere di tal natura, che ciò che diede ritoglie, e di subito ridona à molti doppi il tolto e di nuono il donato ripiglia infieme con quel di più, che prima si possedeua. Comanda dunque, che si pigli ciò ch'ella dona, e che doppo d'hauerlo preso alla vera, e sicura donatione s'accostino. Quale è ella? quella che dalla Sapienza otterrano, s'à lei peruengono, cioè la scienza vera delle cose gioueuoli: ed è vn donatiuo ficuro, fermo, ed immutabile: ordina dunque il Genio, che a questa con prestezza si corra, ed in arriuado a quelle Donne, le quali io diceua dianzi chiamarfi I Incontinenza, e la Lussuria, da esse subitamente si partano, seuza prestare a'detti loro credenza, fin che non saranno arrivati alla Vana Eruditione, con cui comanda che si trattengano alquanto, e da lei prendano ciò che vogliono, come per viatico, poscia di là partendo, alla Sapienza incontinente s'indirizzino. Queste sono le cose, che ordina il Genio. Ciascuno che contraujene, ò intende a rouerscio, malamente nella sua malitia perisce. Tale è dunque, ò Forestieri, la Fauola, che nella Tauola si contiene; or se v'aggrada di faper'altro, chiedete pure ciò che vi viene in piacere, chio darò alle richieste vostre sodisfattione. Vorrei sapere che cosa comanda che dalla Vana Eruditione si prenda? Quel che a loro parrà per l'humana vita gioueuole, cioè le lettere, e le scienze, le quali Platone diffe effere a Giouani come vn freno, che gli rattiene, onde in altre cose non cadano. Enecessario forse ammaestrarfi in loro a colni, che d'arriuare alla Sapienza argomenta? Neceffarie veramente cotali cose non sono; ma profitteuoli; perche a regolar il coftame le fcienze non giouano A gli huomini dunque per dinenime megliori, giouamento alcuno non recano, perche fenza lo: o altri pno ester virtuoso, e da bene: Inutili con tutto ciò dir non si ponno; Perche si come quado parliamo per via d'interpreti, come che co'l ministerio loro il negotio intendiamo, non per tanto l'hauer per noi medefimi qualche cognitione di quel che

#### DICEBETE TEBANO.

chesitratta non sarebbe noceuole; così quantunque senza queste atti postiamo diuentar buoni, l'hauerle co tutto ciò detrimentoalcuno non reca. Non hanno forfe i letterati vantaggio alcuno per l'acquifto delle virtù ? E che vantaggio hauer postono, se non meno de gli altri, in difcernere il bene dal male s'urgannano, e viuono ricoperti di mille vitij? Perche non v'è ripugnanza alcuna fra l'esfer letterato, e dotto in ogni sorte di scienze, e l'esfere all'ybriacchezza, & all'auaritia inchinato, il commettere ingiustitia, etradimento, ed esser finalmente pazzo. Veramente molti di così fatti se ne conoscono. Ma come costoro hanno per cagione delle lor lettere qualche cosa di più onde megliori diuengano ? Nulla di più hanno per questo conto. Perche dunque sono nel secondo procinto, e più alla Sapienza vicini, e ciò, che gionamento lorreca; essendo che molti si sono veduti, che dal primo cerchio dell'Incontinenza partendo, al terzo faliti fono della Sapienza, lasciando questi letterati dopò di loro nel secondo procinto? come dunque traggono qualche vtilita dalle lettere, se ò più infingardi sono de gl'altri, ò meno docili? come ciò? Perche quei del lecondo procinto quando altro male non facciano si persuadono almeno di saper quel che non sanno, e fin che viuono da\_ questa opinione inganati, forza è che nell'inchiesta della Sapienza lentamente procedano. Senza che non vedete che dal primo cerchio le Opinioni entrano a loro nel medefimo modo che a gli altri? sì che costoro in niuna parte dir si possono megliori de gli altri, se con loro parimente non si accompagna la Penitenza, dando loro ad intendere, che non la Sapienza, ma la Vana Eruditione, per mezo della quale restano ingannati, posseggono: e talmente disposti sono, che non potran mai conseguire la salute, come ne anche voi, ò Forestieri, se non farete così, essercitandoui inquel che s'è detto, fin che facciate l'habito (già che bisogna spesse volte replicar le medesime cose, e sà di mestiere tener ogn'altra. cofa per nulla) niuna vtilità cauarere da quel che vdite. Così faremo. ma dichiarateci folamente vna cofa, perche buone non fono le cose, che gli huomini dalla fortuna riceuono? Per cagione d'effempio la Sanità, le Ricchezze, la Gloria, l'hauer figliuoli, il vincere, ed altre cose simili a queste e perche ree le contrarie non fono? A noi pur pare che ciò sia vu paradosso, che d'esser creduto non merita Orsù disse, studiateui di rispondere quel che vi pare, intorno a quel che io sono per chiederui. Ditemi, ad vno che viua male è cosa buona la vita? Non mi pare, ma molto rea. In che modo dunque il viuere è cosa buona, se a costui è cattiua? Perche a quel-

#### TAVOLA

a quelli che viuono tristamente parmi che il viuere sia cosa trista. ma a chi viue bene, parmi che sia cosa buona. Voi dunque dite, che'l viuere è cosa buona, e mala. Così dico io. Guardateui di non parlare fuor di proposito, perche è impossibile, che vna cosa medesima sia mala, e buona, e pure in questa guisa la medesima cofa farebbe vtile infieme, e nociua, e da defiderarfi in vn tepo ftefso, e da fuggirsi. Questo certo è firor di ragione : ma se colui , che malamente viue hà in se stesso qualche cosa di male, come il viuer medefimo non è male! Perche il viuere, e'l malamente viuere non è vna cosa medesima: non vi par forse così Veramente ne manco a me par che sia la medesima cosa. Il vinere dunque no è cosa trista in se stesso, perche tale sarebbe anco a coloro, che viuono bene. Parmi che dichiate il vero. Perche dunque auuiene, che così quei che viuono malamente, come quei che viuono bene habbiano la vita, non sarà ella ne buona, ne trista in se stessa : & sì come il tagliare, & il bruciare all'infermo è gioueuole, e nociuo al sano, così auuiene ancora nel viuere. Diuisate per tanto in questa guisa. Vorreste voi più tosto mal viuere, ò ben morire? Io certo antepongo ad vna vita infame vna morte honorata. Dunque il morir non e male, già che tal'hora a gli huomini è più desiderabile, che la vita. La stessa consideratione si può fare intorno alla fanità, percioche fouente mette meglio l'effere indisposto, che sano, secondo che porta l'occasione. Ne delle ricchezze filosofare altramente si dee, se pur solo nell intelletto, e non più tosto sotto gli occhi cade il difordine de bene agiati, che vitiosamente, & infelicemente viuer si veggono. Così & Le ricchezze dunque per viuer bene a costoro non vagliono; già che ricchi sono, ma vitiofi. Le ricchezze per tanto non fanno che gli huomini fien virtuofi, ma la Sapienza. Buone dunque le ricchezze non sono, poiche il loro posseditore all'acquisto delle virtu no promuouono; tanto che ad alcuni l'arricchir non fa nulla; poiche valerfi delle ricchezze non fanno. Se dunque alcuno saprà bene, e prudentemente. delle ricchezze valersi, vinerà bene; per il contrario se il cossigliato lor vso non discerne viuerà male. E vero. In somma l'hauer i doni di fortuna in pregio come se buoni sussero, o'l dispregiarli come ree cose, questo è che trauaglia, e tiene essercitate le menti humane; perche gli huomini a quelle vanità fi danno in preda, & in esse la lor beatitudine scioccamente ripongono, commettendo per lor cagione ogni maluagità. Accade ciò a gl'infelici mortali, perche la natura del vero bene non riconoscono.

# DELLA

# PARTE PRIMA

# DISCORSO PRIMO

DELLA COLTVRA DELL'ANIMO In paragone di quella del Corpo.



Cost dunque signori vi sietevisoluti di dar la Città vostra per luogo di franchigia alle Muse, già buon pezzo sa, non sò per qual accidente, shandegiate, eranminghe? Cost volete che lotto vostro, shave od al non far mulla, i adagi nel seno d'un homorato vrattenimento di lettere? Cost bramate d'arrichir la vostra no biltà coi resori delle scienze, di nobilitar le vostre ricchezze con lo splendore della virità? Generosso proponimento, e despo de vostri petti,

Signori, Ma che per dar cominciamento all'impresa, habbiate seelto un'huoo, per ogni rispetto tanto male in arnese, guardate per Dio, ch'alla primiedeliberatione non i scemi la gloria, ed alle vostre speranze non impedisca. idempimento. Io per me anuequache douitiofo d'affetto; vbbidirei voleneri d'Platone, che mi consiglia à far nell'altrus Republica le mie faccen-:, senza intraprendere altra sorte d'affare; perche mi suonano all'orrecne le magnanime voci di quel Romano, quando rampognando Antono Imperatore diffe , ch'in casa d'altri douenano le persone anuenenti ser mutole, e sorde. Mà voi co'l vostro commandamento no'l consenti-, poiche volete ch'io parli . Chi sà ? Non è forse dal ricordo Platonidiscordante, ch'io per ubbidirui fauelli; impercioche se all'officio mio bbo por meute, officio mio è di seruire à coloro, che dal proprio meo han ricenuto legitima auttorità di commandarmi. Oltre che se cortesia vostra, Signori, s'è compiacciuta di accogliermi dentre gli animi, non come forestiero, mà come amico, perche non douechi che sia tollerarmi dentro le mura non come hospite, ma inisa di Cittadino; su già prindegio vsurpatosi gloriosamente da Ro-1, ch' ogni straniera natione la riconoscesse ed amasse per patria; per-

# 2 PARTE PRIMAL

che quelle grandi anime, le quali non poneuano all'ampierzza delle lor glorie altra meta, da quella, che veniura loro dal Sole co'i luminoso gra descritta, a' spetiale honos si recausno, se di quante nationi teneuano sotto un rafissimo imperio tributarie, e soggette, s'assisse per la Città diuers si inquaggi, e varies vedessero persona soli Moudo altro non cra, che una gran Roma: done all'incontro Corinno lavgo pouero, ed incapacta si Signoria, a d'un solo. Ercole, c'a d'un'Atessario shonore della. Cittadinanza partecipò. l'agliamo dunque il paragone della Reina del Moudo, à Signori, a sar si, che raggionando alla rostra presenza si non tena d'esser pistamicro riconosciuto, e stato tacere. Tonto più che la Cittadinanza si questa Datria da'mici margiori con giusto, ed botto este la Cittadinanza si questa Datria da'mici margiori con giusto, ed bornato titolo, prima di questrocem'anni acquissata, non può forse da'discendenti, solo per habitare in altra parte, este militariem persona per mosti visco este militarie margiori per molti lustri conscriuta y non può forse da'discendenti, solo per habitare in altra parte, este militare mune persona per molti lustri

E perche hoggi da me si vichiede, che non tento io dia conto delle... eagioni, ch'ad assembrar questa raunanza v'han mosso, ma che à tutti gli l'ditori io le proponga per necessarie, mi sarò deredere d'hauer adempiute le partimie, quando haurò semplicemente accemnato lo straordinario bisspan che tutti babbrano di coltiusa l'animo con l'especitio delle virtua-

se operationi, e discipline.

Ecerto, Signori, io non sò per quale disuentura, ò follia siano la maggior parte de gli huomini tanto presi dal fascino, ch'il nostro ingegno di sua natura capace d'ogni gran mole tutto lo sforzo suo all'atile, ed all' ornamento del corpo rinolgendo, le bellezze dell'animo ò non discerna, d trasandi : forse perche l'ampiezza dell'humano intendimento, che suora di se medesimo per gli oggetti stranieri vagando largamente si spando. quando volesse dentro di noi occuparsi , da troppo breui confini ristretta all'opera ne men vtile diverrebbe : ò pure perche i beni di natura , e di fortuna, fono quasi pitture poste al buon lume, come quelli, che cargiono fotto i fensi; doue gli ornamenti dell'aumo, quasi occulti misterii d' Iside, giaccionsi nelle tenebre, e dall'aspetto lontani. Che se l'animo bumano, come insegna in più luoghi, e spetialmente nelle sue Leggi Platone, hà tanto in se del diuino, che dopò Dio merita i primi honori, come è possibile, che sia da i più tanto pazzamente negletto, e che il dilettoso giardino della divinità, in cui dourebbono germogliar le virtà, da un folco ginepraio de nostri torbi di affetti intralciato si lasci inseluatichire? E pure è pero , che la fortuna lusinghiera , con le sue fintioni la nostra cupidigia schernendo co i lampi dell'argento, e dell'oro, e gli occhi n'abbarbaglia.

baglia, e la mente in modo n'influpidifee, che l'animo abbandonato mentrel copo folazza, con grande flento nella fua mendicità val penando e E per non parlare fenza fondamento o, diamo mocchiata o, fe cosi vè in grado ò Signori , à ciò che si fi à nel mondo per lo mantenimento non necesse in a delitiofo del corpo, e quindi v'accorgerete, che non sono vane te mie doglianze, come che non adequino i mali, che le cagiona. E piemieramente le habitationi , che da primi huomini surono imaginate , per ripararci dall'inclemenza del Cielo , dall'inquinia delle pioggue, dall'aborror della notte, in che pregio falite sono è Ne già del palagio di Neromo io fauello, che tanto non assimi i Romani à trapassimi nel paese de constinanti.

Veios migrate Quirites,

Si non & Veios occupat ista domus; Ma delle fabriche de nostri tempi , e de nostri paesi . Quali pietre , quai marmi nobilitati non si sono , da che prese vigore il morbo di seppellirsi viui gli buomini d'alto affare dentro ad un mucchio di fassi? Non s'aprone le viscere a più famosi monti di Numidia, di Lesbo!, d'Etiopia, di Candia, di Lunigiana per trarne selci ? Non si stancano le naui da rimote. contrade marmi pellegrini portando, accioche in un solo edificio lo ssor-20 di molte provincie vnitamente si và con le fondamenta oltraggiando il seno alla terra, e quasi discoprendo l'inferno, per muoner con la fronte dell'edificio, non dirò imuidia à i monti, ma querra al Cielo, e sfidare à battazlia i fulmini dentro a'tor propri confini? Non s'intricano i labirinti più tortuesi di quello, che già rauluppo Minosse in Candia, con tante sale , camere , appartamenti , cabinetti , c'hoggimai non il filo di Teseo, ma un'intera Geografia , per saper tutti i luoghi , ò publici , ò segreti , à un sol palagio abbisogna ? E qual memoria di Mitridate , o d'Ortensio può riuenire i foli nomi , ch'adoprano gl'Architetti ne'loro lanori . Non dico la varietà de gl'ordini , la gravità , e la negligenza del Doriso , la mediocrità dell'Ionio, la dilicatura del Corintio, la vaghezza del Composito; mu i conci, e gli scompartimenti di pietre d'ogni sorte, i lampeggiamenti d'oro, e d'argento, l'incrostature di finissimo musaico, i mensoloni lumeggiati d'oro, gli oggetti, i pilastri, gli sfondati, le cornici : le colonne, le volte satie d'ore, o luminoso, o brunito, non sò se per dispreggio di quel metallo , che tiranneggiala miglior parte de nostri pensieri , o per profeo dell'humana alterigia ; la quale temerariamente disperde quello she auaramente procura. Minor barbarie peruentura farebbe l'effer, come coloro la fotto l'Orfe costretti ad habitar case mobili, che potessero secongo. i tempi trappiantarsi sotto clima più tranquillo, e più lontano da tumulti a guerra, che passegiar ne palagi ornati si riccamente, che venendo il bi-

Sogno.

## 4 PARTE PRIMA.

logno fà di mestiere, secondo l'insegnamento lasciatone da colni, sputare in faccia al Patrone, come in luogo di tutto il rimanente della Cafa men pretiofo. Ne qui m'ananzo co'l discorso intorno à gli arredi innentati dalla sazacità dell'ingegno humano, perche non finirei così tofto; oltre che la gala, che si vede nelle vestimenta più che sibaritiche di chi per quella quasi Regia del sole pettoruto si pauoneggia, si come rapisce l'occhio a muoua contemplatione, cosi prouoca la lingua a nuouo ragionamento. Non sò , Signori , se mai haucte considerato , che per vestire vn'huamo solo concorrono con le lor merci Prouintie diuerse non pur di Clima , ma di Religione, e di coltumi. La Fiandra foraministra le tele, le lane ò dalle Spagne, à dall'Inghilterra s'arrecano, le sete da'Sericani son pettinate, i colori si ritrazgono dalla Fenicia, gli odori spirano fin dall'Arabia, l' argento, e l'oro lascia impouerite le miniere dell'Indie, i diamanti indurano in Etiopia, le perle in grembo all'Eritree conchiglie si pascono di rugiada. Muone vn di coltoro con passo consolare, quasi maraniglioso spettacolo dell'ambitione, esc ne vien carico delle fatiche di mezo il mondo da una catena fola , che gli cade su'l petto tiene un rico patrimonio pendente : intorno al capa s'aunolge , à l'infa di Cibelle , pna Città ; in un gioiello vistringe vu'infinito spatio di fecondo, e ben coltinato paese, imprigiona La gola con fascia tale, che farebbe ad un Vascello la pela: Quante notse vegliate dall'ingegnose lauoratrici à lui fan giorno ; Veggonsi negli artificiati ricami di seta, e d'oro suolazzar in ricca prigionia gli vecelli, nuotar i pesci, siorir le rose, e forse insangumarsi le spade de combattenti , nitrir guerrieri canalli , darsi il fiato alle trombe , e con borrida dillettatione innocenti battaglie apprestarsi. Tanto non seppero mai Araane, ò Pallade, sì vagamente mai non trapunsero le Donzelle dell'Asia, con tanta varietà non fie la coltre di Tetide bistoriata dall'ago, con quanto ingegno s'intessono, e si ricamano le vestimenta del corpo, accioche la ve-Re, che fu primamente inditio, e pena dell'innocenza perduta, fosse posciahandicra dell'ambitione, e di nuona colpa producitrice Mà p'hà di peggio. Signori , l'humana leggerezza per mezo rapine , e delle stragi gli ornamenti procaccia. Dite per vostra se, non si spoglia il mar delle gemme? non si rompono le conchiglie, per trarne il sangue, con cui si fan bugiarde ne i colori le tine ? non s'inquieta l'aria, per innolar le piume à gli veelli : uon si stancan da Cacciatori i boschi , per far preda delle pelli de gli animali più fieri? E per valermi delle parole di Tertulliano, dalla testa de gli vecisi serpenti non sitraggon le pietre, per arrichime il capo degli huomini ? E perche non ci facciamo hormai all'Psanza di Caligola veder per le piazze con la barba d'oro, ò ad esempio di Lucio Vero non aspergia-

mo

mo le chiome con sottilisma limatura pur d'oro per comparir più riechis & adorni? Piacesse à Dio , che gli Esori della Spartana Republica andassero, come già costumanano, rinedendo le vestimenta; o che Leonida Aio del gran Macedone visitalse di tempo in tempo le guardarobbe; non rimarrebbe l'animo così nudo di virtà, mentre il corpo nelle pompe, e nel lusso tanto indegnamente trionfa. Ma nulla bò detto fin bora; perche se in tutte le cose sa gran proua l'ingegno humano, per tener il corpo bens proueduto, nel preparar le vinande tanto sopra se medesimo s'anantaggia, ch'il titolo d'ingegnosa alla gola da Martiale, e da Petronio s'attribusce. E veramente, Signori, mentre rileggo gli antichi amali, posso giustamente commendare il noftro secolo per temperante , in paragone de tempi più dalla nostra ricordanza lontani. Conciosia cosa che già l'arte del cucinare era in tanta riputatione salita, che in Atene non pure si nominana la tribit de Cuochi, ma eglino de publici honori erano dichiarati capaci, professauano che non d'huomo mezanamente introdotto fosse l'essercitio del ben condire, volenano, che chi aspirana alla senranità nel messiere, prima nella pittura , poscianella geometria, indi nella medicina, e nell'astrologia si addottrinasse, erano presidenti alle nozze, ed à i sacrifici; e done presso Omero l'istesso Agamennone , & il figlio di Nestore , presso i Romani il Censore le vittime percotenano, in Atene cosi nobile ministero a Cuochi, come à persone riquardeuoli si commetteua. Che più? se da tutte le scole della Grecia sette soli fiu ono scolti per titolo di saniezza samosi , la setta de Cuochi altretanti famosi ne trase dalle cucine , i nomi de quali , insieme con cento altre lodi di quella piacenolissima natione si leggono in Ateneo. Ma paglia pure il vero V ditori, e non lufinghiamo noi stelli, A'nostri tempi da paese in paese ad vn solo ventre si tramutano i vini ; dall'. uno , e dall'altro mare , da'fiumi , da'torrenti , e da'lagbi per una fola. cena si trapportano i pesci; tingonsi bene spesso le fiere per mille seluc. affatichate da predatori, co'l sangue di chi le caccia, per dare ad una fola bocca un sanguinoso tributo; sudano ad un palato popoli interi di Ministri, di seruidori, e di cuochi ; per uno stomaco d'un palmo sumano: gli altissimi camini, ardono l'ampie fornaci, s'accumulano viuande sopra viuande su le mense per lo peso gementi, nuotano le cantine nel vino, romponsi per abbondante formento i granai; e done un bosco solo porge à cento Elefanti nedrimento opportuno, cento provincie ad un folo huomo non bastano per sattollarlo . Taccio , che con dinersi ritronamenti si procura non di estinguer la fame , ma d'irritarla : tralascio che con le conditure fumosi degenerar gli animali nell'altrui natura: ond'bebbe Quinto Flamminio. ad interrogar quell boftiense, donde tanto salusggiume hauesse impronisa.

mente recato, benebe d'una fola forte di carne foffe stato donttiofo il banchetto . Non ridico che si tengono ben guardati i viuai , accioche non. corra pericolo di tempeste la gola, e ne communi naufragi habbia l'ingordigia il suo porto , in cui una folta greggia di pesci si notrichi . Paso con silentio, che per dilettare il palato si confondono le stagioni, mentre le tauole sotto la sferza della Canicola, e del Leone sembrano per le neui. e pe' giaccio apprecchiate là fotto il Polo nel cuore di rigorofa vernata. perche di queste cose io presi su'il principio à trattare solo per esortar noi stessi alla coltura dell'animo, almeno con la forza del paragone. Onde tornando al proposito, se l'animo, come prona partitamente Platone nel di 1020 dell'Anima, e nell'Alcibiade primo, per effere in va certo modo alla diuinità somigliante, è posto per padrone, e per principe sopra della corpo, quanto ingiustamente viene oltraggiato da noi, mentre allo febiano ogni forte di piaceri si procaccia, ed egli vulipeso sospira, senza tronare chi nella pouertà lo consoli? Mancherebbono forse cibi proportionati al palato dell'animo, mancherebbono vestimenta, che lo rendessero appariscente, mancherebbe palagio capace di così illustre habitante? Ma che sono altro al parer di Socrate nel Protagorale scienze, o secondo l'insegnamento del gran Marfilio fopra'l Connito la Verità, che nodrimento dell'animo, preparato, com'egli dice, da'Sofisti quasi da compratori, e condito, come io sono per prouarui in altro tempo, da' Poeti quasi da cuochi ? A che sernono gli habiti delle virtù morali , che con lo ftudio , e con l'efercitio si contraggono, se non à vestir l'animo de suoi propri, e naturali ornamenti? Che se del palagio cercate , non posso io già imprigionar l'animo per se flesso grandissimo in un minimo corpiccinolo, come se Periandro, se non se forse come in carcere angusto, e tenebroso assegnatoli in pena dagli Academici ; ma darogli co'l Trimegifto per cafa vguale all'ampiezza di lui, quanto egli può rintracciar co'l pensiero, cioè à dire la terra, il Cielo; e la divinità medesima. Se dunque è tanto ageuole l'arriebir l'animo di quelle cose, che inucilmente, e con dispendiosa fatica per tratenimento del corpo sono apprestate, sarà aleuno di voi, ò Signori, di pensiero tanto trahenance del nascimento, che trascuri la coltura dell'animo, il quale fu dagli Stoici sì riputato, che follemente una particella della diuma effenza il credettero, per careggiar il corpo c'habbiamo con le beflie commune? Plotino per certo frà i seguaci di Platone il più rinomato, non volle maj con'entire d'esser da dipintore alcuno ritratto in tele ; non perche si facesse à credere con Agesilao minno ritrouarsi fra i dipintori, che la sua bellezza potesse co i colori vguagliare , ò perche con Alegandro il Diacedone i foli Protogeni , i Policleti , gli Apelli , od i Lisippi della espreffianc

# DISCORSO PRIMO:

fione del suo volto degnasse; ma perche , come ne fa fede Porfirio , difdiccuole cofa stimana, che s'eternasse la sembianza del corpo, ed alle bellezze dell'animo non si riuolgesse il pensiero. O s'una volta potessimo con occhio , e più con mente ben purgata contemplar da vicino la bellezza della virtù nell'animo disciplinato, come dolcemente rapiti, ogn'altro amore posto in non cale, postergato ogni altro oggetto non meritenole, d lei sola consagreremo le volontarie vittime de nostri affetti ? le per me, quando vado tal'hora per le dotte memorie degli antichi filosofinti coltinando l'ingegno, e pascendo la volontà, m'appresento il simulacro d'un di coloro , che sono tante volte da Seneca , da Epitetto , e dagli altri saggi descritti , come pn'idea dell'animo ben composto , Mirolo senza lo splendore dell'oro, della nobiltà de natali, degli honori, de i titoli, della bellezza, ricco solo di se medesimo, e lo trone suori del regno, anzi superiore à gli seberni delle vicende humane, accolto nell' alta rocca d'una imperturbabile tranquillità, con l'animo peregrinante dal Mondo. Egli nel soaue sostio di fauoreggiante fortuna sa porre il freno a gli impeti della felicità; e nell'ingiurioso furore di contrari accidenti desta nell'animo la generosità, che l'innigorisce, e lo sostenta. Egli nelle perdite de beni di fortuna abbondante d'un patrimonio, che mai non manca, nelle sue proprie virtà si ranuolge . Habbia pure quanti tesori ciesamente dispensa colei , che delle cose di quagiù Padrona, e dea vien domandata, egli ad ogni modo non rimane dall'argento, e dall'oro soffocato, od oppresso, non dispregenolmente s'acciglia, non dipinge la faccia co i colori della superbia, dalla bocca di lui non s'odono parole della moderatione cittadineses maggiore. Egli quasi dalla cima d'un'alto monte, l'ondeggiamento delle cose mortali guardando, orgoglioso contro gli auuenimenti più duri, par che. magnanimamente così fauelli. Che vai malignamente cercando o fortuna? Vno che sia magnanimo ne i pericoli, costante nelle sciagure, negli sconnolgimenti tranquillo, nelle prosperità moderato, temperamente negli agi, continente nelle ricebezze, pari sempre, ed uguale à se stesso? riguarda in me ben bene il lauoro della virtu, e co'l testimonio dell'inuidia medesima confessami liberamente per tale. Ne creder già che de'suoi colpi, ola paura m'instupidisca, o la sierezzam'abbata; sa pur contro di me le tue prone più nobili , annalora quanto sai il tuo sforzo; più piacenole mi vedrai in tollerar le tue ferite, che non farai tu crudele in ferirmi : co'l medesimo tenore di costantissimo volto schernirò le tue fallaci lusinghe, e dispreggierò le tue strepitose minaccie; con la stessa fermezza d'occhio ridente mi prenderò giuoco de tuoi fanciuleschi terrori, e delle tue vanifsime gratie. Che fai , à che badi , o fortuna ? ofa una volta , ed esor-

tando

## 8 PARTE PRIMAG

Lando to fleffa aid ogni frempio maggiore; feocca gli firali, che più meta woli stimi , Lucia i durdi più pungenti della tua fierezza, vomita il più mortifero veleno della tua junidia; opponi al mio profitto nelle virtà gli impedimenti, che puoi, io fono per superargli ; incatena l'ingeguo, accioche leggiero non voli per i campi delle scienze, romperassi ogni laccio; apprimi la mente co'l grave peso di noi sissime cure , scuorerò qualunque incarea più tranaglioso. A qual parte ti rinolgerai, à fortuna? Rinnoi le ricchezze , che per lo più nelle case degli immeritenoli prodigamente disperdi ? di buona poglia te le rendo, e'l pretioso pericolo della mia nanicella getto. polontariamente co'l saggio, per non far naufragio nel mare lagrimato de? tuoi feguaci, azitato da fospiri de tuoi più cari . Mandami in un durissimo esiglio , in contrade folitarie , frà popoli sconosciuti , chiudimi in antro oscuro , fenza compagnia d'altri, che d'animali; porto meco vn'aperto teatro, nella эсні seens mentre lodenolmente rappresento le parti mie, non puoi negarmi L'applauso. Domini bersaelio de detrattori; arma contro di me inginiosamente le lingue di coloro, che dourebbono commendarmi; fa che i maledichi riprendano le attioni, che non intendono, e che non famo; la rabbia d'un furiofo, l'ingiurie d'un frenetico, le percosse d'un fanciullino si scusano per l'ignoranza, si rintuzzano con la patienza. Due sole orecchie stancheran mille lingue . Viuro fenza gloria? ma non fenza tranquillità; con poebe ricchezre? mà con molto riposo; non conosciuto dal mondo? mà conoscente del mondo; non premiato? ma meriteuole; perseguitato ? ma innocente : se che nulla puoi contro di me è mano imbelle della fortuna. Queste sono le voci o Signori, apprese nella scuola di coloro, che l'eminenza dell'animo conoscendo, conforme al configlio di Platone al quinto delle Leggi, diceuolmente l'honorano. Impercioche se l'animo è non pure imperatore, e: gouernatore della vita de mortali, come dice Salufio, ma secondo che facella Times, è duto à ciascuno come particolar Demonio, o Genie, che dalla terra alla celefte parentela ne trae : anzi se giusta il sentimento di Seneca, e degli Stoici, o egli è un Dio babitante quasi in hospitio ne corpi , o quel luogo almeno ne corpi giustamente s'vsurpa, c'ha Dio nek Mondo, perche non dourà signoreggiar alla fortuna, e disarmar con la fra virtà la violenza di quell'impotente tiranna ? fignoreggia, fignoreggia, V ditori , le dal tumulto delle ribellanti passioni non è quasi da masuada. seruile tratto ontosamente dal soglio; s'egli medesimo per diffalta di coltura non degenera da padrone in ischiano. Dalla quale troppo lagrimenole metamorfose per tener gli animi nostri lontani, con molto accorgimento, o Signori di raunarni di tempo in tempo configliati vi fete, per udire, e per fauellare intorno alle più nobili discipline . Conciosia cosa che Xenofonte .

fonte, che con l'essempio insieme, e con le parole ha potuto la ciar a pofleri il modo di pulir l'animo , stimò che la dottrina fosse il più habile firmmento, che à cosi glorioso fine condurne possa: perche si come l'occhio dall'aria sparsa d'intorno la luce , che gli tà discernere gli oggetti raccoglie, cosi per opinion di Carneade dalle scienze l'animo il necessario lume ritrae . Ma perche fiolte sono le lucerne , allo splendor delle quali sù le carte impallidifce colui, se la mente pellegrinando per le dotte vigilie de gli scrittori altro non ne raccoglie, ch'una cognitione lusingbiera dall'ingegno, non fecondatrice dell'animo? veggiamo, Signori, ch'in noi non manchi quel più, in cui il vero filosofare dell'huomo costumato è raposto. Gioueuoli sono le scienze, io no'l nego, mà vogliono all'operatione ridursi; una parte della virtù nella dottrina , l'altra nell'effercitio confifte , infegna Seneca. Fà di mestiere imparare, mà quello ch'una volta s'apprendesi stabilisce nellanimo con l'aperare Filosofo di gran nome fu Diogene, mà non sempre dentro al cerchio d'una bote le sue contemplationi ristrinse, anzi à guisa dell'-Omerico Vlife, per le vicine Città discorrendo, procurò di correggere gli altrus discioles costume, Stette moltifanni Achille coltinando l'animo con le scienze sotto l'educatione dell'erudito Centauro, mà trapportò poscia la dottrina in campo, ed à militar per la patria fotto il grand Ilio insegnolle . Dotto ed eloquente fu Nestore , ma dalla facondia di tui nacque ta consernatione dell'hoste, la concordia de popoli, la riuerenza da figlinoli a parenti dounta, la vita dalla plebe virtuosamente menata. Prudentissimo dal sourano Poeta vien' Vlisse descritto; ma'l suo molto sapere al-Thora si paleso, che nell'esercito adoprollo à fauor dell'impresa se poscia nelle sue dure pellegrinationi, ed errori . Chi su di Platone più letterato? ma egli, quando il bisogno d'un suo pouero amico il richiese, abbandonato il pacifico studio della filosofia non temette l'asprezza d'un viaggio malazenole, e disastroso; commise la sua vita alle tempeste, ed a i venti, affrontò la contumacia del dispietato ticamo. Non è Signori neghittosa negli animi la virtù , non è addormentata , ò sepolta ; anzi à guisa di seconda semenza in terreno ben preparato continuamente germoglia . Che parrebbe, dice Massimo Tirio, al medico il suo sapere, s'egli primamense sano non foße, indi l'arte à prò de cagioneuoli non adoprasse? Che varrebbe à Fidia l'industria, se tenesse le mani in seno, senza maneggiar l'. ero , o'l auolio ? Che varrebbono le ricchezze , se douessero star ne gli Erari jeppellite , o disutili ? Tutti siam nati al servicio della Patria , e della Republica, Signori, perciò la coltura dell'animo dee effer tale, che non pur virtuosi ne renda, ma buoni ad inserir con l'essempio la virtù ne cuori degli altri . A quelto fine , quando torneranno le mie vicende del

ragionare, le fottili quissoni, e le canore lusinghe da un dellati lassicame che o dalla naturale filosofia, ò dal foggetto poetito trar si portebbono-per argomento del fauellare ado di mano ad un libriccinolo breue di parole, e di mole, y randissimo desse del facelo, in cui da una famaso Tebano la vizacinile allegoricamente si describe: Resla, che toutationi, o signori, con la constanza nell'homorato proponimento prouothiamo i più giousni alle statiche lodenoli; diamo a più vecchi cappara d'aguagliarli, quando che sia nel bene operare; somministramo no mi medessimi viccusecomente vigore, e lena nel camino delle buone arti; il che agenolmente faremo, riducendone alla memoria questo breue detto di Semeca:

Cogita in te, præter animum, nihil effe mirabile.

#### DISCORSO SECONDO.

Delle conditioni della vita humana, e perche meglio fotto il fimbolo d'una tauola di pittura, che di qualunque altra cosa s'intenda.



Vel Proteo, che prima verace Re nell Egitto, possia sanolojo virionamento in Parnaso, tama varietà di pensieri cagionò nell'intelletto desaggi, quante sembianze fraudolentemente mutana, porge à me parimente materia di sormar un allegoria (se tanto mi si concede) dall'

antiche differentissima . So che l'apparir lui hora Leone , bor Toro , bor Drago , hor Tigre , secondo la verità della storia , la dinersità dall'inseque plate da i Re d'Egitto riguarda . Sò che giufta il fentimento allegorico esprime i sofisti con Platone , gli bistrioni con Luciano , gli adulatori con Eustachio , i vitiosi con Clemente Alessandrino , i disleali con Cassiodoro, la verità con Sant'Agostino. Sò che presso dottissimi autori de cento misteriose dichiarationi è capace . Ma nondimeno mentre considero nella vita humana le mutationi di fortuna , e di stato , le alterationi in noi medesimi fondate, l'alternar degli affetti , le vicende delle virtù , e de'vitij , le tempeste de'desiderij , l'incertitudine de pensieri , il contrasto degli humori , non trono à cui la somiglianza di Proteo meglio , che all'humana vita si confaccia . Quindi si legge dagli ingegnosi dichiaratori del vero appellata con mille nomi, espressa con mille metasore, arrichita di mille titoli, i quali tutto che le conditioni di lei adombrino in qualche parte, riescono ad ogni modo assai men significanti del ritrou. menta

# DISCORSO SECONDO. 11

mento di Cebete, che in una Tauola di pittura la rapprefenta: Il che mi fludierò di far palese col paragone di due altre nobilissime somigliance, che negli autori più celebri assa frequentemente si leggono.

Vn gran Teatro e'l Mondo dice Bione, in cui ogni di si recitano mione fauole, e chi fu boggi fpett tor dell'altrui , fard dom mi fpettacolo della propria. Siede la fortuna componitrice del Dramma, e difiribuendo como. le viene in grado le parte, ad uno il personaggio di Tersite, all'altro di Nestore , all'altro di Agamennone impone ; E chi comparue nell'atto primo con la maschera del ridicoloso Margite, souente vicino al quinto in vn fentito Socrate fi trasforma ; ed all'incontro chi primamente in sù la scena su veduto fulminante , e tuonante in quisa d'Alessandro , o di Gioue esce poscia in sembianza di Sanmone, o di Dano. Tanto lungamente , e conmolto ingegno Luciano n'infegna ; le cui parole riferirei volentieri , se d'assenermi dalle lunghe citationi alla nostra lingua straniere non mi fossi fin dal cominciamento proposto . Ma perche nel sostener la persona nobile , o vile altri non perde di riputatione , e di credito , tutto lo studio ripor si dee in rappresentar con decoro la parte sua, qualunque ella sia . Chi è di buona dispositione così di voce , come di gesto guernito , senza distintione dice Simesio , esprimerà le attioni di Creonte , o di Telefo, perche à tener dalla voce, o dal gesto tutto il Teatro pendente , poco monta , ch'altri sia vestito di porpora , o rinuolto in una schiauina, potendosi con venal gratia, e leggiadria rappresentar una vil fante, ed vn'honorata matrona . E questo vuol dire, secondo che Zenone , ed Epitetto dichiarano , ch'ogn' ruo nella secua del mondo dee studiarfi di viner bene in quello stato, in cui fu posto dalla natura, o da Dio : perche l'huomo composto in qualunque conditione di vita può generofamente portarsi , e non meno il mendico del principe , l'infermo del sano può mostrar animo della sua fortuna maggiore. Cosi cesseranno quelle folte doglianze, di chi non è contento della fua forte, là preso il Satirico Venusino , e loda l'altrui ; perche si come il Corago distribuente le parti della fanola, a gli histrioni libera non lasciana l'elettione, così Dio (differo Epitetto e Sinnesso ) vuol effere , e giustamente il padrone , ch'à suo talento, cioè (enza errare le facende humane comparta, perche conosce egli l'habilità di ciascuno, e sà di che fortuna siamo tutti capaci. Oltre che quante volte, per testimonio di Simplicio, venne premiato, ed à suon di tromba dichiarato per vincitore colui , ch'hauena in sù la scena rappresentato vna vecchia, uno storpiato, od un pazzo, e su all'incomro non pure schernito, ma dal popolo lapidato, chi con clamide satia di porpora, e con diadema tempestato di gemme non seppe alla real persona

# 121 .CPARTEPRIMA.

renderli fomigliante ? Vn cieco Omero; un mendico Diogene, un Revolo tormentato , un Socrate schernito , un Aristide mandato in bando oltraggiano, e sepelliscono co'l lume della virtic la sama de Caligoli, de gli Eliogabali , de Neroni , e di quanti mostri intesero à sattolarsi con l'altrui strage, à dissettarsi con l'altrui sanque, à contaminarsi con le proprie sozzure . Ma ditemi per vostra se Signori , già che siamo nel Teatro , la nostra fauola à cui meglio si rapporta alla Tragedia, è pure alla Comedia ? Quiftione dolorissima mi mouete, ed alla quale meglio potrei co'l cuore, che con la lingua rispondere. Esce l'huomo infelice da ciechi horrori dell'aluo materno, e dal primo raggio del Sole, non sò s'io dica illuminato, ò ferito, versa sul volto della vita, che ad incentrarlo ne viene una larga vena di lagrime ; alla porta del mondo paga con pianto la funesta gabella, che gli esattori della nostra caducità in nome della natura riscuotono ; prima di bere il latte dalle poppe nodrici , da gli occhi in seno alla madre sparge il suo proprio dolore; à caro prezzo d'amarissimo pianto compra l'aure vitali : le laidezze del parto laua con onda distillata delle sue lagrime ; inaffia i primi fiori dell'età sua nouella con le rugiade pionenti da due stellette ecclissate ; non può con voce articolata dichiararsi per huomo, e sà con gemiti violenti palesarsi per tormentato; à pena posto il sinistro pie dentro la scuola del mondo, la natura l'arte del dolerfi gl'insegna ; e quasi che gran fallo habbia commesso nascendo, subitamente frà i legami delle fascie è prizioniero ristretto. E spererassi sereno il giorno dopò un alba sì nubilosa ? E vederemo tranquillo l'Occaso, se nella minacciosa faccia dell'Oriente scritte si lessero le tempeste ? e'l Sole precorso nel suo natale da un Lucifero apportator di tenebre, fard feguito nel suo mortorio da un Espero condottiere di luce? Non sapete , Signori , che la medesima stella : ch'è foriera del dì , è parimente precursora della notte, tutto che con diverso nome s'appelli ? se Thuomo dunque nasce co'l dolore , e co'l pianto , morrà con l'allegrezza , e co'l rifo ? fra le perdite degli amici , fra le morti de congiunti , fra le sciagure de più cari, fra l'angoscie dell'infermità, sotto le ferite della fortuna viue ciascuno dalle sue proprie calamità circondato, partecipe dell' ultrui , e dubiteremo , se sia Tragedia la vita humana ? Io non ricorro per l'antiche memorie, che in altro tempo verrd in acconcio il valerse de tragici auuenimenti , de quali abbondan le storie ; date per ora un. occhiata alle più famose Corti d'Europa; nel giro di pochi anni trouerete con vostro rammarico quattro borrende Catastrofe raggiratesi nella nostra infelicissima scena. Non nego io già , che molti non vi sieno tanto insenlibili, od infensati; a'quali la vita pnap ura comedia rassembra; impersioche

cioche quantunque, secondo la comune conditione, tutti molli di pianto entrino nel teatro, in arrivando nondimeno in breve bora a godere de lusinghieri oggetti del senso menano i giorni in guisa di pellegrini, come dice Salustio, e purche rendan paghe le voglie mal regolate poco, ò nulla lor cale, s'altri hà della lor vita à tacere. Quindi se tuona Gione, [e Giunon pione, fe'l mondo ruinofo fa strepito con una monstruofa mischianza di Stoica, e di Epicurea quicte, presi da un piaceuolissimo sonno altamente riposano: al parer de quali mostrossi in apparenza sauorenole Augusto (tutto che ne' costumi all'empio dogma nemico si palesasse) poiche già vicino al morire, se prestiam sede à Cedreno, pregò gli amici à fauorirlo co'l loro applauso, e co'l riso, come se fosse la Comedia finita. Non dourebbono però costoro esser à persone d'accorgimento, e di senno in essempio recati ; tuttania se pur v'è in grado , che di cotal sorte di gente qualche capitale si faccia, l'humana vita esfer vna Tragi comedia diremo , di benc , e dimale scambicuolmente composta . A questo pensiero hebbe per ventura riguardo quel Greco, mentre douersi nella medesima fcena dar luogo ad Eraclito parimente, & à Democrito argomentana, per esfer insieme degna di gran riso, e di gran pianto la vita:

Vita fuit numquam post condita sacula Mundi

Et risu pariter dignior & lacrymis.

Quindi là presso Euripide frà le necessità del rammarico, e del piacere v'hà chi consola Agamennone, con apportargli il decreto dinino, che del bene, e del male volena l'humana discendenza partecipe. Quindi rell'Iliades Omero due grandi vrne inanzi al foglio di Gione ingegnofamente dipin/e, di bene una , l'altra di male ripiena , per distribuirsi a' mortali . Fauola dunque rappresentata nel teatro del mondo può giustamente addimandarsi la vita; ne ciò nelle profane carte solamente s'impara, ma nelle sagre: Spe-Caculum facti fumus Deo, Angelis, & hominibus, dice l'Apostolo : le quali parole come che Tertulliano , ed altri à coloro , che nel teatro erano esposti alle siere dichibrino appartenere, ad ogni modo Crisostomo della fauola della vita douersi intendere assai apertamente decide ; e Girolamo sponendo la lettera dell'Apostolo à quei di Galatia , dice come egli in histrionum similitudinem factus, varie sembianze vestina; à questo sentimento ingegnosamente riguarda un dottissimo chiosatore de'tempi nostri serimendo su la prima Lettera mandata à quei di Corinto; considera di passaggio le parole dell'Ecclesiasse Generatio aduenit, & generatio præterit, terra autem in æternum stat, e dice il mondo effer la Scena flabile ( in quanto prò darfi flabilità frà di noi ) colero che nascono, e quei che muoiono vestir la persona de'rappre feu-

# PARTE PRIM A.

sappresentanti che varmo, e vengono: onde benissimo Giuso Lipsio, chiarissimo lume nella caligine de secoli napassat, con tre memorabili verse conchinde

Vis altiore voce me tecum loqui? Humana cuncta fumus, vinbra, vanitas,

Et scoenæ imago, & verbo vt absoluam, nihil.

Ora se fauola la vita humana può domandarsi, à noi tuti appartiene maneggiar la voce, le mani, e la vita in modo, che nell'armonia de costumi alcuna dissonanza non s'oda, e non appaia in noi gesto sconuenenole, e suori di luogo: poiche già Plemone Sosista non per altro parti dal teatro, come in Gellio si legge, che per gli errori da un histrione commessionel gesto, potendosi anche nel mouimento delle mani commetter de solecismi, secondo l'osservatione di Quintiliano. Siano per tanto l'attioni dell'huomo ciule ben ordinate , e sappia negli incontri di rea fortuna non meno, che ne fauori di forte prosperenole reggere à gli assalti ... Polo histrione di famosissima ricordanza rappresentana Epido tiranneggiante con tanta maestà di signorili sembianze, con quanta sommissione di nuserabil volto l'esprimena mendico; cosi dice Socrate presso Arriano ... Et Vlisse da Omero per l'idea della sauiezza formato seppe nel campo mostrarsi principe valoroso, e gareggiar con Aiace per l'arme d'Achille. ma quando il richiefe il bisogno , soffri d'andar à se , ed a suoi compagni il parco sostentamento della vita aceattando, e nella propria sasa seonoseintosopra le soglie dormendo, aspettò il tempo di fare opportuna vendetta degli importuni riuali . Così gli comandana la fortuna, che varie parti nel Dramma gli hauea commesse, ed ella intanto sedena spettatrice de gli altrui d'anni, prendendosi (come è suo solito) de tranagliosi aunenimenti: de mortale odiofissimo giuoco . E veramente così è ; giuoco della fortuna: sono gli huomini in questo mondo ( per far pasaggio al secondo espo della: mia diseria ) ed altro non è la vita humana, che pu tauoliere, sopradi cni cadono i dadi con punto , ò buono , ò reo , secondo che viene ingrado alla forte ; così Platone , e Terentio n'infegnano . O pure è un guoco di primiera, in cui la fortuna da le carte à fua noglia, ed à noi tocca giuocar con senno vincendo la disgratia con la prudenza : perche l'hauer in questa vita, è buona, è mala ventura, non è nelle nostremani riposto, dice Simplicio ne commentarii sopra lo Stoico; ma il buono, e mulo pso di quello, che Dio ne dà, in tutto dalla libera ellettione di cia cuno dipende . Pertinacissima in giuocar sempre è la fortuna. cantò l'elegantissimo: V'enusino, ed ella consapeuole di quanto pericolo fia: la scherzar con lei , ne fà le sue , à discolpe , à proteste presso Boetio. addi-

additardo la sua ruosa ad un tale ; hunc continuo sudum ludimus. rotam volubili orbe verfamus, infima fummis, fumma infimis mutare gaudemus. Ma quale e'l ginoco più frequente, e meglio a costumi della fortuna confaceuole ? io per me credo ( se voi Signori non sete di contrario parere ) che sia quel della palla, che dagli antichi si conta frà gli esfercitii della ginnastica. Ciò parmi che breuemente tocchi l'autor delle Chiliadi , tutto che flimar possa qualchuno , ch'egli non d'una palla da ginoco, ma d'una somigliante all'orbe della fortima intendesse, quando la vita ad vna palla instabile paragonò. Per dar ragione di quel ch'io dico , è da ridurfi alla mente , che con molta forza la palla in terra battenasi, e dal maggior numero de balzi si prendena L'argomente della vittoria : il vincitore era chiamate Rè , Afino il vinto , onde nacque il pronerbio aut Rex , aut Asinus , ricordato des Platone, e da Eustatio ne commentarij d'Omero. Ora in mano della forsuna è , ch'en sia grande , è vile nel mondo , cioè à dire , ch'altri sia nomato Principe , à Asino , Cesare , à nulla : e quel ch'è peggio la forsuna co'l balzo tal vno ripone sù la cima delle felicità mondane, che poi con violenza shatte, e precipita in terra, in guifa di palla faltellante, ed incerta nel suo viaggio.

- Multos alterna reuifens

Lusit, & in solido rursum fortuna locauit.

disse con nobile allusione al soggetto, che trattiamo Virgilio. Palla della fortuna fu Lentulo , poiche dopò d'effere stato Console nel Senato , Roma lo vide reo ne tribunali : e dopò la condannagione fatto Cenfore di nuouo fu rinerito . Palla fu Scipione , non l'Africano , che da i fafci consolari passò, come riferisce V alerio, alle catene Cartaginesi, e di nuono dalla prigionia d'Africa al sourano imperio sece ritorno. Palla sie niario , che infelicissimo fra gli infelici , fortunatissimo fra fortunati può dirsi; poiche se crediamo à Plutarco da quel Mario Cittadino Arpinate , che cante ripulse hauea ontosamente riportate nelle pretensioni de magistrati , n'oscl quel Mario, che l'Africa soggiogò, vide Giugurta suo prigioniero aggiungere splendore alla pompa del suo trionfo, sconfisse gli esserciti de Teuconi , e de'Cimbri , erfe nella Città signora del mondo più d'un trofeo, arrichì con sette consolats i fasti Romani, dal bando passò alle scuri, ed à i fasci, e chi era stato dall'altrui potenza proscritto, ottenne l'aubtorità di proscriuere : Palla sa Alcibiade , la vita del quale parue signoreggiata da due fortune, poiche la nobiltà del nascimento gli fu dali' imputationi , e dal bando contaminata , il fauore immoderato de Cittadini su dall'odio della patria vguagliato, in una estrema pouertà terminarono le fouerchie ricchezze, il fourano impero con la morte violenta hebbe fine. El accioche non vi facciate à credere, che senza aussedimento io habbia quessi grandi huomini palla della fortuna nomati; fouuengaui, Signori, che con questo nome, già tanti secoli fono, essere sta to Pertinace Imperatore houorato leggiamo, perciò con molta proprieta dise Plauto

Dij nos, quasi pilas, homines habent .

Ma se vogliamo più religiosamente parlare, con Ouidio diremo, che non la fortuna, ma

Ludit in humanis diuina potentia rebus.

non perche Dio si compiaccia de'nostri mali, come empiamente vien detto ne supplicanti d'Euripide, e da Antigono presso Sosocle; ma perche il trattenimento, e giuoco di Dio ( se d modo nostro è lecito di parlare ) è risposto , secondo il sentimento d'Esopo , in edificare , & in distruggere, in abbatter le cose sublimi , ed in solleuar le giacenti . Et accioche non vi para, che di Dio fauellando da un Esopo, ò da qualunque altro della setta gentile io mendichi le proue , souuengaui Signori , che ne Prouerbi la sapienza eterna di se medesima così ragiona; Et delectabar per fingulos dies ludens coram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum . E quale è sempre stato il giuoco della providenza non errante di Dio ? hunc humiliat , hunc exaltat ; deposuit potentes de sede, & exaltauit humiles; Vn Saulle empio Re precipitato dal foglio, vn Davidde pastorello innocente solleuato dalla cura della greggia al gouerno del popolo, dichiarano co'l loro essempio quel, ch'io prouaua co i detti de Filosofi antichi . E vedete come felicemente caminano le bisogne ; la chiosa medesima del Lirano , soura il citato luogo de Prouerbi, espone : ludum faciens de orbe terrarum, qui similis est ludo pilæ, quæ de vno transfertur in alium ; anzi Dio stesso in Isaia sa , che il Proseta minacciante al presidente del Tempio gli dica , quasi pilam mittet te in terram latam , & spaciosam : e più oltre non passo, ricordeuole de consini, che ad huomo profano la riuerenza delle cofe facre proseriue . Ma come che e fauola , e ginoco appellar giustamente si possa l'humana vita , slimo nondimeno con più ragione dal nostro Tebano ad pna taucla di pittura paragonarsi . E quello el terzo capo, con cui porrò fine alla prefente diceria.

La tanola rapprefenta à gli occhi de riguardanti colori, ed ombre, in vece di cofe fuffilenti, e reali : ed in esfa tanto miglor luogo hamo I. ombre, quanto più necessirie (ono slimate dall'arte sar più viuamente spiccare i colori. Così aunerte Quintiliavo al decimo delle institutioni ora-

# DISCORSO SECONDO: 57

torie. La luce stessa non è luminosa se non è rischiarata dall'ombre ; i corpi sembran cadaueri se l'ombra non porge loro la vita, con fargli apparir diuelti dilla superficie : Onde può dirsi , che il nome d'un ecceltense pittore fia fra gli illustri registrato dall'ombre; e ch'al buon lume all'hora sia collocata una tanola, quando è ben distinta con l'ombre. La vita de gli huomini solo intorno all'ombre parimente s'aggira con questa proportione, che si come veggendo noi in vn quadro il ritratto, cioè à dir l'ombra d'un generoso canallo co'l nome di Bucefale, di Sciano, di Cillaro, ò di Pegaso l'addimandiamo, così nella tauola della vitas mertale i piaceri, le ricchezze, la nobiltà, l'honoranze con nome di felicità follemente si chiamano, le quali altro non sono, che ombre di bene imaginato scioccamente da noi . Il pensiero è di Platone ne i libri della republica . Finge egli sotterra pna grande spelonca , à cui da una entrata lontana si trasmette la luce : nel euor di lei alcuni fin dalla fanciullezza ini nodriti ripone, i quali non potendo mai rinolger alla boca dell'autro lo fguardo, fola la parte alla luce opposta à vina forza rimirano : dietro alle spalle , e sopra il capo loro ruol , che s'accendano i lumi , e che vadano passeggiando huomini , ed animali in vari atreggiamenti, e sembianti, in modo che s'ombra loro od in terra, ò nell'opposto parete cadendo finda quei prigionieri vedata. Or fe costoro bauesfero d fawellare, dice Platone, credi che non dessero all'ombre ilnome d'huomo, ò d'animal vero ? anzi se per ventura dalla cauità della spelonea risuonasse l'Echo nel muonersi un di loro, non si farebbono à credere, che hauesse sauellato quell'ombra ? E và poscia lungamente spiegando gli errori , che da noi si commettono , mentre ingamati da una falsa credenza n'andiamo d'uno in altro precipitio volontariamente cadendo. Trouoss già un barbasoro tanto dolce di sale, che prese ostinatamente à piatire con l'embra sua propria, e non haueua m questo mondo nemico più temuto di lei ; onde veggendola con grande spanento sempre de suoi passi seguace bebbe resoluto d'occider la sua paura nell'altris morte. Messa per tanto mano alla spada , à quisa dell'Omerico V lisse , e del Virgiliano Enca bor di taglio , bor di punta , bor di fendente , bor di rouescio il vano simolacro ferendo, credette di satollar il suo ferro co'l sangue dell'ombra, e non s'aunide lo folto, che nodrina il suo malinconoso talento con le imaginationi; perche l'ombra diligente imitatrice del corpo, addottrinata nell'arte dello schermire , non lasciò cader colpo alcuno del combattente, à cui non facesse pronta risposta : veggendosi dunque l'infelice innanzi à gli occhi vibrar la spada nemica rimanena nel cuore più essangue, e negli occhi più adombrato dell'ombra stessa . Onde potena dirsi , che non le sole

## 8 PARTE PRIMA.

le sole ferite d'amore sono inuisibili , e versano più meraniglie , che fangue , già che il timore anch'egli impiaga l'anima senza colpirla , oscura gli occhi senza velargli , imprigiona gli spiriti senza legarit , fa ch'aleri geli viemo al funco, rintuzza l'altrui ferro con l'aria, instupidisce l'altrui braccio con le fantasime, vince l'altrui fierezza con l'ombre. Ne mio ritrouamento sia da voi riputato il racconto, poiche Socrate nel Fedon di Platone di questa, ò storia, ò fauola di passaggio fà mentione, e da cha pien mente s'intende , che l'ombre fole , cioè à dire , giufta il fentimento dello Stoico, le opinioni delle cose danno a'miseri mortali trauaglio . Che cofa tenne Isnone nella sua intemperanza contento ? L'onebra , e non altro ; perche facendoss à credere di trastullarsi con Giunone, di cui era fortemente acceso, firingena il simulacro, o sia l'ombra di Giunone : e perche la pena segue i delitti co'l proportionato riscontro . Luciano fa fede d'hauer nell'inferno vdite l'ombre ( non l'animo sciolte dalle humane qualità ) accufanti atrocemente i colpeuoli, perche come seguaci de corpi erano delle humane sceleranze testimoni autorenoli, e veritieri : e Radamanto formato il processo i più seneri gastighi d gli huomini fortunati di qua su comandana . Ma pi altro maranigliolo effetto eagiona l'ombra nella tauola della vita . Sapete , Signori , che quando caggiono piu lunghe l'ombre sopra la terra, all'hora più breui sono, poiche più s'aunicina la notte?

Maioresque cadunt altis de montibus vmbræ.

ad ogni modo uno sciocco, che vede più lontano con l'occhio, che co'l discorso, non discerne l'errore, ed all'hora una lunghissima vita si promette, che più da vicino è dalla morte incalzato; al contrario di Danide, che diceua. Dies mei sicut ymbra declinauemint; & altrono ficut ymbra cum declinat ablatus fum: perche la pittura della vita mortale, è come un quadro con buona prospettiua formato; in esso per Lo restringimento delle linee , che si di lungan dall'occhio , si fingono le lontansuze, onde vedrassi tall bora vn portico, che con gran numero di colonne par che si stenda molti passi lontano, e pure tutto il quadro in una piana superficie si termina. Questo l'error di coloro ne rappresenta. ch'il fine del giorno loro come in prospettiua molto lontano si fingono, e co i desideri, e con le speranze i confini della vita ciecamente dilatano. Quindi fu detto da Platone à quei di Girgento , secondo che racconta. Eliano, e da Stratonico à quei di Rodi, per detto di Plutarco, che nella superbia degli edificii scolpinano il desiderio , ò la speranza , c'haueuano di viner sempre, ma nel luso de conniti la necessità di morir subito dinoranamo. E pur troppo vero, che praterit figura huius mun-

19

di, e che in imagine pertransit homo, senza che le voglie demorali possano nel mondo la nostra pittura eternare. Ne già di biasimo simerei meriteuole quest'ambitione d'immortalarsi , se all'operationi eroiche, le quali o non lascian morire, o risuscitano i già sepolti, ne facesse riuolger il pensiero; ma che sciocchezze non si commettono, mentre all'ultimo termine della tauola posto dall'artificio della prospettina lontano dagli occhi , e più dal cuore vogliosamente s'aspira ? E noto il bagno di Medea , in cui gettauansi à bollir coloro , che moriuano , per non morire . Si sa la floltezza de Pittagorici , che trasmettendo l'anime humane ne corpi delle bestie, per non perder la vita, mostrauano in loro vicendeuolmente esfere entrate l'anime bestiali (se così vogliam dirle) poiche do trina si discordante dall'humana nobiltà , e conditione insegnauano . Che non fece Aidrubale nella presa della sua patria? forse volle non sopravinere alla caduta dell'imperio Cartaginese da Scipiene eccupato, e perciò mescolatosi frà le squadre de combattenti, qual nono Codro cadde vittima funerale sul sepolero della gloria Africara? Non già , Signori ; l'occhio fu schernito, e l'animo fascinato dalla pittura d'una longhissima vita; Onde per conservarlasi insieme con la turba più timorosa si ritirò, come solenano gli infermi, nel tempio d'Esculapio : perche se Marte non potena francheggiarlo con l'osbergo, o con lo scudo, il difendesse Esculapio con le medicine; e non sapena lo sciocco, che'l morbo della paura non ha sugo d berbe, che lo risani. Si rese pregioniero volontariamente à Scipione, comprando alcum giorni di vita infame con una vergognofa feruitu ; folo in questo degno di qualche lode , che si conobbe meriteuole delle catene seruili, per non hauer con far argine del proprio petto mantenuta la libertà della patria. Ma torniamo al discorso. Per una cagione principalmente alla vita mortale s'assomiglia una tauola; ed è perche l' vna , c l'altranelle apparenze è ripofia . Ditemi Signori , in un quadro fono vert i monti, i palagi, i giardini, i fiumi, la terra, e'l Cielo? certo che nò : Dunque solo fan frode all'occhio con l'apparenza . Ma nella vita menata da gl'huomini , anche più nobili , altro non sò trouare, che vna continua mostra per allettamento degli occhi , Togliamo ail'ambitione gli spettatori , subito ricoura dentro a'moderatissimi confini della modestia . Non si consentano à molti vitij ( il frutto de quali nell'esser veduto consiste ) testimoni riguardenoli , in guisa di lucerne senz'alimento incontinente suauscono. Chi sarà tanto prino di senno, che in vn deserso , fra gli horrori de boschi , in compagnia delle fiere si vesta di porpora , done l'occhio solo del Sole il veggia , che di cotale spettacolo non & vago ? Chi all'ombra d'un albero , benche fosse il Socratico Platano , in folita-

## PARTE PRIMA.

folitaria campagna, o lungo un fiume spiega le pompe del suo splendore? Chi ne gli angoli più ripolti della fua cafa le veftimenta di gioie , e d'oro inutilmente fatolla ? Chi fi findia , fe non fe forfe vu Narcifo di parer bello, & appariscente à se slesso ? Chi di ricca drapperia orna le mura d'un superbo palagio, se non crede, che i riguardanti debbiano la ciar gl' quimi influpiditi , e pendenti dallo straniero lauoro ? Chi d'un popolo di sersuidori s'arma i fianchi , e le spalle , che uon poglia distender l'apparato della sua potenzi? A che seruono i titoli , i corteggi , e tutti gli ornamenti donneschi, de quali non fanello perche non è hora il tempo, se non à rapir gli occhi , ed à tenerli pregionieri d'una straordinaria vaghezza? Gli anumiratori delle grandezze irritano l'alterigia degli huomini ; fà di nou effer veduto, dice Seneca, e faras che il tuo desiderio sia moderato. perche l'ambitione ama gli strepitosi applausi del Teatro . Famella Danide nel Salmo settantesimo secondo degli huomini di mondo , e dati alle vautà ; gli descriue altieri , nequitosi , temerari , e per la souerchia morbidezza infolenti : di tiuto ciò dà un certissimo inditio con dire . Tranfierunt in affectum cordis doue l'Originale ha, Transierunt in picturas , & imaginationes cordis : perche cotal forte di gente dell' apparenza; non della realtà delle cose si và nutrendo, e l'occhio humano s'appaga della pittura , perche termina ne colori . Dice Aristotile , e da lui poscia lo rolse Plinio, che gid in Atene gareggiauano le Tribh per la qualità delle vittime ne'di soleuni , e perciò non contente dello state lor naturale taglianano la pelle de buoi , e con una camuccia gonfiandogli più graffi apparer gli faceuano . Mà che direfte , Signori , s'anche nell'espref-(ion del dolore (che coja può tronarsi men finta d'on cuor doglioso ) regnano le dimostranze più che la verità ? delle Donne , che fingono d'esser amanti , dice Ouidio

Vt flerent, oculos erudiere fuos.

indi agioucui perfucede, che di lagrame d'unamorata Donzella più nons si siduo, che del camo di Iusingherra Sirena. Perciò Seucca confolmado Lucillo per la morte del siglio seforta à non insuirea la soucia confuetudine di coloro, che poco ; ò nulla addolorati quendo son soli all'apparir di qualche persona danuno nelle strada, come sa quella Gellia e di cui dize Martiale

Amidum non flet, cum fola est, Gellia Patrem, Si quis adest, iusta profiliunt lachiyma,

Non dolet hic quisquis laudari Gellia quærit, Ille dolet vere, qui sine teste dolet.

Potrei in questo luogo soggungere tutto ciò , che di simulato , e di finte apporta

apporta la conversatione humana, in cui sotto la maschera dell'amicitia? e della cortesia l'odio , e l'inciniltà', si nasconde ; ma perche questa sarà materia d'altri ragionamenti finisco e ristringendo le tre somiglianze dechiarate fin bora in on luogo, dico, che si come un gesto sconciamente fatto dall'histrione lo rendeux dispreggenole à tutti, ed una carta sola mal giuocata dal ginocatore gli fà perdere souente il ginoco, così à parer di Socrate vna parte sola della nostra tanola, che sia con poco senno, e cons imperfettione dipinta, è basseuole à dishonorar tutta l'opera, per altro artificiosamente condotta ; onde se la pittura ha il popolo per maestro. come disse un pittore, e ne lo mostrò con lessempio Apelle, quanto quardinghi dobbiamo esser nelle maniere, e ne costumi, accioche il popolo giudice seuero delle attioni de nobili non possa in noi conoscere qualità disdicenole ad anneuente Cittadino di Patria libera ? Ne per effer nel più vigoroso sior dell'età disobligati alcuni stimar si debbono da questo carico ; impercioche si come alcune Tanole di famosissimi autori , delle quali fauella Plinio furono in grandissimo pregio , benche no no ancora finite, perche in effe s'honorana on eccellente principio d'opra maranigliosa, cost la viren crescente in un gionane sard da tutti rinerita. com vn simolacro di speranza pendente .

#### DISCORSO TERZO.

Dell'vso, e dell'vtilità delle fauole nelle cose spettanti alla Religione, ed al costume.



E seurissime Leggi di Lieurgo, che in quisa d'oracoli surono riuerite da gli Spartani, erancoss piene di rigore, che non potetuano da men generosa natione esser riceutte per tollerabili. In esse notamento comanda quel grand'homon a suno popoli, che dinocho leguai, e militari sadinomo a suno popoli, che dinocho suno e militari sa-

conde al vifo, & al cachinno di Marie facciano fagrifici, ne venegano al la battaglia prima dibuter con binni il fastor delle Muje, e delle Gratie, iunocato. Fecesi à credere il prudente Legislatore, che all'humana caducità fosse bissoprano avalche rissoro, onde compartendo l'allegrezzas con le sue vicende, quella varia tela della nostra vita i ordisse, di cui nell'ultimo mio discorso, sotto nome di Tragicomedia vi sauella a. L'infegnamento di Licurgo è trapassato in essenzia esti si vita i quali permo opprimer gli inegeni destatos si flustanti di condre con gli Apologi, à con le favole l'asprezza delle più alte contemplationi sudiati si somo e

Fra questi il nostro Cebete occupa non l'ultimo luogo, che rileggendo le pedate impresse da Socrate , la miglior parte della moral Filosofia conuna fauola leggiadramente dichiara , la quale prima ch'io prenda partitamente à spiezarui dirò questa fera , che con accorgimento vguale alla necessità, su cotal modo d'infegnare sino ab antico introdotto da laggi . A due fini hebbero , sio non vado errato , il penfiero coloro , che primamente l'uso delle fauole per ammaestramento degli huomini alla luce recarono . Vno si fu l'accrescere con la maestà de sensi allegorici , e poco intesi lo studio della Religione ; l'altro il far , the con agenolezza , e con diletto le Lezgi della virtà fossero abbracciate , ed eseguite da Popoli .

I più antichi Poeti, dice Clemente Aleffandrino nella varia dottrina, ciol Orfeo , Lino , Mufeo , Omero , ed Efiodo la loro Teologia appr fero da Profeti , i quali fi come dauano le risposte per via d'enimmi , così non è da marauiglia si , che altri co'l loro essempio delle dinine cose simbolicamente scrinesse; anzi che i Legislatori , i quali ad introdur nuona forma di Principato, e di Religione furono intesi, di parole, di figure, e di fauole lontane dall'ordinario fentimento si valsero . Cosi fero Zamolsi , Dardano , Zaleuco , Caronda , e Numa ; perche di Zoroastro non parlo , il quale si come su oggetto de miracoli ridendo il giorno, che nacque, ed h suendo palpitante il ceruello , così ne gl'oracoli , che da lui , e da feguaci della settà Caldea furono, non sò s'io dica esposti in luce, o nelle tenebre sepelliti, raziluppò tanto le menti humane, che ne pur co i commeniari de Plethone , e di Pfello volle , che fossero dagli fludiosi pienamente compresi . Questo costume non fa solo preso gli Egittiani , ed Ebrei. ma secondo che offerua Clemente in tutte le nationi o Barbare , o Greche, che si fossero: onde la setta Pittagorica, ed Accademica, e se vi piace la Caballiftica, con geroglifici, con allegorie, con fauole la lor dottrina communicarono; ma molto più degli altri, e con villità senza paragone margiore i Poeti lo fecero : Impercioche essendo le menti humane bisognose insieme d'allettamente , e di timore , per quel che sente Strabone , con gli honori conceduti da gli Dei ad Ercole, à Tefeo, ed à quei pochi amasi giustamente da Gione , vien lusingato l'huomo dallo splendor della gloria ; ma con le pene di Prometeo , di Tantalo , e d'Issone sentono atterrirsi i mortali, e richiamarsi alla temenza della spregiata divinità; ne altro ne dinotano i fulmini di Gioue , l'Egide di Minerua , il Tridente di Nettumo , la spada di Marte , i Dragoni , e le facelle di Cerere , ed i Tirli di Bacco . Or la cagione perche con tanti velami di figure , o di fanole maneggiar fi donessero le cose alla Religione toccanti , è da Giuliano embio Imperatore, ed apostata recata in mezo, il quale dice che la na-

tura diuina ama di star velata, e quell'occulta sostanza non vuole conmude voci estrar ne gli orecchi contaminati : il sentimento delle quali pavole con poco diuario è da l'Asterno Firmico nell'ultima parte del fuo vo-Lume espresso; ma molto più dottamente di costoro parlò Dionigi Areopagita nella celefic Gerarchia., applicando al fauellar misterioso, e Simbolico il consiglio da Cristo dato a Discepolli in S. Matteo, in cui si tre-11 , che inanzi agli animali immondi non si gettino le margarite ; anzi si come l'Incarnato Verbo con la veste della spoglia mortale la dininttà nascondeux, non altrimente (dice Origene sul Leuitico) quando la paro-La di Dio agli buomini si riucla, non viene esposta semplice, e ne da, ma fotto la corteccia della lettera il vero fentimento di lei , in guifa della. diuinità , si ricuopre . Che più? Platone istesso flimo muilirsi le cofe fagre, se di loro alla rinfusa vdendo ciascuno si discorresse; onde quando pur la necessità ne stringa à parlame insegna, che con segretezza si faccia, & alla preseuza di pochi , i quali non sieno del numero di coloro , che sacrificanano il porco , cioè à dire , per quanto raccor si può da Planto , e da Oratio, c'habbian poco ceruello : corum enim, qua obimbecillitatem fuam humana intueri perspicuè nequit natura, speciolior interpres est fabula, diffe Maffimino Tirio . E perche meglio s'intenda quanto e attamente si osseruasse nelle cose sacre la segretezza, e la scelta delle persone, riduceteni alla memoria, Signori, quel

. \_\_ procul este prophani

intuonato dalla Sibilla nella maranigliofa Eneida; e quell'

Odi prophanum vulgus, & arceo. Fauere linguis.

del Livico Venusino.

I fairifici d'Iside eran solemni presso i Focesi, ed i Fenici. Celebrauansi rominamene. e si pinagena Ostiri, ed essendo solito di erestre il Niso me que siorni, credenano quegli sciocchi, edne le lagrime di siste o ributo del punto arrichistero il patrimono del sume. Ora i alcuno baussi on soli di vedere le cerimonio vietate, pagana del sio tenerario andimento la pena. Così per detto di Pausama nel tempio delle furie Oreste perdette il sono, ed esperiti possi a tenerani sul terrapiche sene sociomano e del errante. Così Penuca Rè del Tebani si dalle Bascanti sirrosamente stranta o tosì Penuca Rè del Tebani si dalle Bascanti sirrosamente stranta o non pena della anriossità, che l'indussi di sione: vin altro consegrato di Nettumo se sicunovane sul monte alesso, ma nel Ivro nel altro potenada pie mortale ester senza suttà, per l'integrità di Minosse, per le setture e sumosa per le centa Cuttà, per l'integrità di Minosse, per le setture.

# A PARTEPRIMA.

ella tradita Arianta, per l'atrica o lanorio di Dedalo, e per mille alri titoli datile da mille autori ) era l'antro, in cui nacque Gioue : babitauanlo le api , che l'hanen n'nodri o bambino , & à niuno era lecito entrarui. Quattro empi ladiori, che à violarlo, per innolarne il meles s'accinsero, dentro alla spelunca a mati à ferro spingendosi, videro las cuna di Gione ; si sminuzzarono di repente in minutissime scazlie l'armature, che gli coprinano, tuonò il Cielo, fulminò Gioue; ma le Parche non volendo profanar con la morte d'huomini il luogo, in eni era nato chi non potena morire fecero si, che in recelli furono tramutati. Che se per annentura le misservose cerimome innocentemente sapute si fossero, à chi ne hauca contezza on filentio si rigorofo imponeuasi , che'l romperlo non senza grane gastigo si potea passare. Numenio Filosofo, nonsò per qual follia prese à spiegar i sacrifici Eleusini; ma non andò molto, ch'alcune Dee apparendogli in sogno nude si fer vedere nel luogo alle ree femine deflinato; indi acerbamente fgridaronlo, quafi che co'l publicar le cerimonie bauesse anche l'honestà loro indegnamente publicata. Fie Diagora per lo medesimo delitto da que' d'Atene bandito con taglia; e M: Attilio Duunuiro, per haner dati i libri della Sibilla à copiare ad un huome profano, dal Senato di Roma come parricida fu condennato. Tanto tenacemente era scolpita ne cuori l'opinione, ch' il segreto gionasse al mantenimento della rinerenza alle cofe fagrofante donuta.

E, Signori, l'humano intendimento di tal natura, che le cofe più malagenoli folo per la aifficoltà più curiofamente rintraccia, e de beni di quefto mondo in maggior pregio si tengono quelli , che da i meno sono partecipati . Trouanfi certe figure, che se da lontano le miri, par che l'artefice habbia ins esse consumato l'ingegno, tanto sono belle; ma se s'aunicinano all'occhio; perdono di vaghezza, perche alcuni tratti di pennello paiono da huomo groffo, le non fon pofii nella proportionata diftanza; altre fotto un criftallo, od un vetro acquiftano vua dolcezza d'aria gentile, che allo scoperto, quali offese dall'intemperie della stagione sembrano ruuide, e di mamera affai cruda. 10 dilli altrone, l'intelletto effer occhio dell'animo; l'occhio all'incontro intelletto del corpo. Or discorriamo così. Nel Sole si raunisa la verità: L'Iride pittura del Sole rappresenta la fanola: l'oechio nostro assucsation al lume del Signor de' Pianeti no'l riguarda, e no'l cura, dice Seneca nelle questioni naturali ; alla vista dell'Iride s'abbandona prigioniero dello finpore ; che pero Taumantide s'appella l'Iride , cioè à dire figha della maraniglia ; bor l'intelletto , che hà la natura dell'occhio , dise Plutarco , più volenzieri all'arco baleno delle fauole, ch'al Sole del vero s'arrende . S' addimeftica troppo l'occhio con gli oggetti, che di continuo gli fono opposti. I facri

#### DISCORSO TERZO.

I facri horrori, la religio a caligine, un non sò che di misserioso barlume, un certo dubbiofo confin di notte, e di giorno non è credibile quanto di maeftà, quanto di rinerenza negli animi degli adoratori producono; perche si come l'oscurità de colori vale ad unir la forza dell'occhio, così il velo degli oggetti intelligibili il vigor dell'intendimento inforza . E vaglia il vero , Signori , Chi più della Religione Cristiana professa di caminar al buio ? Staffene Dio sepolto ne lucidissimi abissi di lume inaccessibile , e tutto che si dicahauer poste per suo nascondiglio le tenebre, non è però ch'eglè non habiti una gran luce ; la quale essendo à gli occhi nostri oggetto troppo sfrenato, perciò co'l nome di tenebre s'addimanda; Così marauigliosamente consentono quei due testi della divina Scrittura, che sembrano fra di loro contrari, lucem inhabitat inaccessibilem; & posuit tenebras latibulum fuum . La fede poscia è un oscura riuelatione , che da Dio ne derina; gli strumenti son meri simboli, poiche co'l nome di simbolo da'fagri Dottori s'addimandano i Sagramenti . I Profeti sono gli Orasoli, ed in essi leggonsi mille auuenimenti, c'han sembianza di fanole; ma quello che dee diligentemente considerarsi è, che Cristo vinente nel Mondo la sua dottrina in modo con parabole dichiarò, che'l Vangelista S. Marco dice : fine parabolis autem non loquebatur eis ; non perche tutto il parlar di Crifto fosse intessitto di soniglianze, e di metafore; come bauere scioccamente sentito alcuni Eretici afferma Tertulfiano, ma perche secondo la spositione di Beda tanto frequentemente delle somiglianze ne suoi sermoni si valse, che malagenolmente alcuno sen tronerà in tutto schietto, e senza mescolamento di parabola, o di figura. La ragione di cotale stile è sauiamente pensata da Crisostomo nell'homilie sul Vangelo di S. Matteo, perche la diligenza degli V ditori s'infiamma, mentre non intendendo quel ch'odono, e slimandolo pur di misteri sacrosanti ripieno maggiore sforzo adoprano per capirlo; & in tal guisa la pena da Cristo à gli increduli minacciata, vi videntes non videant, & audientes non intelligant, si conuerte loro in emenda. Ma di questa materia non più , perche non incorriamo nell'error di coloro , che delle dinine cose profanamente parlarono. M'era quasi caduto pensiero, o Signori, con buona gratia vostra d'allontanarmi un poco dal proposito nostro, e di vedere se l'humana alterigia che và ogni di rubbando alla divinità qualche prerogatina, anche in queste due cose dall'oscurità, e nelle parole , e ne fatti tentasse di Deisicarsi . Sapeua che i Re per l'affettato Laconismo Monosillabi suron chiamati, ed bauea letto in Tacito, che nominatamente Tiberio ponena gran cura in ofcurar con ricercata ambiguità le sue parole ; oltre che il medesimo per sostener la maestà di Prenci-. pe non curò di lafeanfi veder al campo an n.t.nato, e buena pequefiori di Roma fi tratteme per actre cur di fe defederio al Semato, con lofiar in difparte. Ma perebe quantunque dilettenole poteffe rinfair il difeorfo, trafeorrezebbe oltre i confini, elle rei connuciamento del ragiona mibò

prescritti , alla seconda parte della mia diceria vinuto .

Dionigi. Alicarnasseo ritrarsi grand'vulità dalle fauole con parole gramissime ne dimostra; poiche alcune, dice egit, i segreti della natura sotto La corteccia dell'allegorie tengono celati ; altre nell'humane calamità ne: consolano ; altre le passioni dell'animo , ed i terrori addolciscono , e Platone tanto necessarie le teme per la buonz, e portuosa education de figliuoli , che fin dalle Nutrici comanda , che commeino ad impararle , onde esse formin più l'animo con le fanole, che con le mani il corpo ; impercioche à poce à poce insieme con l'età l'accorgimento crescendo, auuezzeransi , come dice Plutarco, à cauar quelche giona, da quel che dileets - Non si può a parere di Strabone sotto altra formainsegnar alle Donue, ed à finciulli la Filosofia, perche ella d guisa d'un vino generoso, e di spirito le teste deboli opprime ed impedisce il discarso; ma si come la Mandragora vicina alle viti nascendo toglie al vino la forza d'imbriacare, e gli aggiunge sapore, cost le fanole, dice Plutarco nell'operetta dell'udir i Pocti , la feuerità della Filosofia morale rattemprano , onde al palato niche de'più dilicati rincresceuole non riesca. Già vi disti un altra volta, o Signori, che l'alimento vero dell'animo sono le discipline regolanti il costume, e vel prouai con l'autorità di Xenofonte, e di Platore: nel suo Protagora: I Sofisti sono gli spenditori, che proueggono il bisoonenole, ma portano i cibi crudi, come dalla piazza, cioù dall'ampio Libro della natura gli comprano; Ma Filosseno afferma, che più piaccino le carnia. che non sono carni, ed i pesci, che non sono pesci, essendo che da tutti, come dice Egefundro presso Ateneo , è più amato il condimento , che non fono i pefci , e le carni ; perche il nodrivsi de cibi duri , e non conditi e solo di stomachi vigorosi , e d'huomini benestanti ; abbiscena d'un cuoco, che con la dilicatura del condito saporosi gli renda, & aggradeuoli ; ma cuochi son chiamati i Poeti presso Ateneo nelle cene de'aggi. E che fanno i Poeti se non condire la senerità de gli insegnamenti con le dolcezze del lufinghiero Parnafo ? Non vdifte quel grande nel primo ingresso del suo maraniglioso Poema

E che'l vero condito in molli versi.
I più schiui allettando ha persuaso?

E se Epitteto presso Arriano, dice la Scuola de Filosofi ester, come vnabutega, o casa d'un Medico, da cui bisogna che l'inservuo parea con: poco.

## DISCORSO TERZO.

127

poco gusto, per l'amarezza delle medicine ordinategli, verran subito Lucretio, Massimo Tirio, e Dione Crisostomo in persona d'un fanclergiatore, e dopo loro il famosissimo Tasso, che v'aspergeramo di soane liquor gli orli del vafo. E quefto autore, (alquale benche vulgarmente habbin. scritto, è però tanto tontano dal vulgo, quanto fra gli ingegni vulgari ripor si dee chi osa di biasimarlo ) non disse senza fondamento di ragione, che le fanole persitadono anche i più schini, perche fra gli ottimi strumenti della persuasione, è da Maestri dell'arte del dire concordemente riposta. la fanola. Così prescriuono Tullio , Quintiliano , Demetrio , Ermogene , Aftonio , Libamo , e gli altri : Ma meglio di tutti Aristotile ; e la cagione, che egli n'adduce principalmente consiste in questo, che essendo l'essempio machina essicacissima per muoner gl'altri à suggire , e sequir rioch intendiamo di persualere, bene spesso non habbiamo gran denitia di storie, ch'all'intention nostra sieno di profitto: oltre che l'essempio non sempre può cosi persettamente adattarsi al caso c'habbiamo alle mani, che non passa chi vuole schinar il colpo, con allegare una disuguaglianza; done all'incontro la fauola dal nostro capriccio formandosi hancea quelle parti , the fiens maggiormente al nostre proponimento gionenoli . Pi ricorda degli Spartani ? dice Plutarco in più luoghi , cho imbriacanano un schiano, e lo facenano in quello stato veder a figlinoli. accioche dagli atti feonci , che dal vino conosceuano cagionarsi y si tenesfero dall'obbrischezza lontani; ad imitatione, credio, de faui fauoleggiatori , i quali ne ritronamenti de loro ingegni ottimi documenti lasciarono alla posterità di profittarsi nelle virtà . Ditemi , Signori , per cominci ar da quello, ch'è più comune, pogliamo confolar noi medesimi nelle visende, che porta seco la condicione della nostra vita mortale? le doglianze d'Apollo pastor d'Ameto cantate in suon dolente lungo l'Anfriso, si come à lui disacerbanan le pene , così noi , in guisa d'incanti di Tessaglia, instupidiranno al dolore. Vogliamo dalla tirannia della crudeltà, della perfidia, delle opinioni impure ritor la mente è eli viulati di Licaone per gastigo conucrso in Lupo desteran l'animo dal letargo , non che dal sonno . V ogliamo ch'altri à gli stimoli lascini calcitroso à rincrire i letti maritali s'aumezzi ? Issione aggirante , anzi aggirato da una perpetua ruota di vicendenoli tormenti lo terra immobile nel pudico proponimento. Vogliamo accender il petto alle attioni magnanime dietro l'orme d'agli Eroi eloriofamente flampate ?- gli applausi d'Ercole trionfante sono inuito a' posteri combattenti ; i fortunati boschi , ne quali dopò morte ricourano le grandi anime mostrano ne gli allori la materia delle corone, nell'immortalica delle perzure l'eternità della fama. Vogliamo che l'auaritia non

ne restringa con lacci d'oro il cuore? Vn Tantalo in mezo all'acque estinguerà la nostra con la sua sete ; à lauta mensa adagiato farà pasto all'ingordigia nostra del suo digiuno. Vogliamo raffrenar l'impeto de nostri pazzi pensieri , ch'à temerarie imprese ne portano ? Fetonte abbruciato sul paterno carro, quasi sù pira infausta dalle siamme del Sole, riporrà co'l lume del suo rogo infelice nel buon camino i passi erranti : Le calamità di Bellerosonte impazzato ne faran saui ; La pelle di Marsia ne rendera più ricchi, che'l vello d'oro degli Argonauti. In somma dalle fauole per ogni infermità si coglie la medicina, ogni virtà hà maniera. d'aumentars. Si trona forse scienza per nobile che sia, nella quale non. habbian luogo honorato le fauole ? Della Teologia habbiamo fauellato d bastanza; La Filosofia dirauni, che cosa sia il nascimento di Venere dalla spuma del mare; Leggerete in Plotino, che significhino presso Platone le nozze di Poro con la Pouertà, delle quali nasce Amore ; intenderete da Saui , perche Febo vecife i Cielopi , perche dalla confusione degl'elementi dicasi nascer Amore da Esiodo; perche in Omero gli Dei in due fattioni divisi per la ruina, ò per lo mantenimento d'Ilio ostinatamente piatiscono; quali sieno le ali, che Platone all'anime impenna ; L'Ermafrodito , od Androgino nel Fedro done vada à ferire ; L'an-

tre discende all Inferno, in che albero veramente germogli. L'Astrologia non hà puramente nelle fauole i fondamenti? Tutte le strade, per cui camina obliquamente il Sole non sono, ad un certo modo , lastricate con vari segni fauolosamene descritti ? Tutto quel bell'intaglio, che veggiamo nel Cielo è forse altro, ch'un artificioso lanoro d'ingegnosissimi ritronatori di fanole, i quali vollero historiare il Palagio degli Dei con eccellenti scolture ? ma forse la Politica , come scienza più Toda non si diletta di fauole? Dicalo chi può con ragione, ma si riduca. alla mente, che Menenio Agrippa con la fauola delle membra ribellanti per inuidia del ventre mitigò la plebe armata contro il Senato; che Stesicoro con la fanola del canallo, e del cerno ospressa da Oratio nelle sue pistole, corresse la sciochezza de Girgentini, ch'à Falaride souerchia potenza concedeuano; che Demostene, quando il gran Macedone ruinò Tebe, conla fauola del Lupo, che per istatichi chiedeua dalle pecore i cani , persuase gli Ateniesi à non dargli in mano coloro , ch'il corso delle vittorie ritardato gli haueuano . Della morale è forse di mestier , ch'io fauelli, se n'hò già detto tamo, ch'è per annentira souerchio 3 Apollonio

tro del fettimo della Republica , che cofa fotto l'ombre racchiuda ; Le. due porte de fogni d'auolio , e di corno , perche di materià differente fieno finte da Omero ; il ramo d'Oro , che la Sibılla dona ad Enea , menlonio presso Filostrato dice; ch'i fauoleggiatori, e nominatamente Espo à guisa di soloro, che con vilissimi cibi vu lauto banchetto apparecchiano, tatto ciò, che fare, o noni fur si dec infegnato con la fintel a degli animati; e nel primo dell'Imagini pur si legge, ch' Espo con le fauole abbatteti vitio, & introduce la vuru; sonde le fanole per cagone al lui, dice l'autor jodato si incuminum alla ca'a de'Saui per coronargli.

La Rettorica poscia bauendo ne'suoi cimenti prese le fauole per armi , come già v'hò pronato con l'auttorità d'Ariftotele , e de migliori , vedete voi se può non grandemente stimarle? Ma ditemi , Signori , il mondo non è pieno di fauole ? andate per le case, tronarcte i Lari, ed i Penati : scorrete per la Città vi si faranno incontro i Genij : aggirateni per le felue i Faum , i Satiri , ed i Siluani vi trescano : ne fonti , e ne fiumi le Ninfe , le Naiadi , le Napee guidan le danze : nel Mar cantano le Sirene, i Tritoni suonan la tromba, pascono gl'armenti i Protei: ingombran l'aria gl'Hippogriffi , e l'Arpie : nell'Inferno regnano i Plus toni , latrano i Cerberi , i Caronti barcheggiano ; e fino in Cielo l' Hore, i Titoni, l'Aurore, il Nettare, e cose tali a fauolosi ritronamenti dan luogo . Si che per dare vua volta fine al mio ragionare, essendo coflume si riceunto da'Sani d'insegnar profitteuolmente con le fanole, con molta ragione il nostro Tebano, che per le qualità sue non dee da gli altri pigliar essempio, ma darne, in vna fauola tutto il cerso dell'humana vita restringe, e per mezo del Genio molti saluteuoli documenti neso foinmistra .

E perche dourò pur à Dio piacendo, nella prima vicendamia del ragionare farmi più vicino alla dichiaratione della pittura, per non tornar à prologhi tediosi, in due sole parole pigliatene hoggi l'allegoria.

L'Anima regionevole creata da Dio senza macchia, "venuta ad babitar per qualic e tempo nel cospo, pre a da i beni di lu, e dalle lufinghe della sortuna allettata, contro glinjegnamenti del Cenio prima in
damossi, po cicin adpatili negotin incastamente s'impica; ma finalmente
satta accorta cell'error suo, e bauendo das noi tranagli preso s'accorgimento, per mezo della virità purgante alla sua beltezza tesnata, abbellita con le virità nelle contemplationi celle vere scenze, s'impiga, ed bauendo compitamente soggiogate le passoni, ed i vittà alla beautudine.

finalmente persiene.

E intto ciò sarà l'argomento della mia debolezza in discorrere, e del-

la patienza vostra in vdirmi .

40.0

# DISCORSO QVARTO.

Perche sia di tanto minore il numero de' buoni, che de' maluagi.



Lisse prudentissimo fra i Principi , che dalla Orecia mosfera alla ruina dell'Assa accolto in amorenole bospitio da Circe , le choise in gratia vivo di coltor , che dall'incantata beuanda dishumanati , la vita in sembianza di varie bessie mutanano . Non volle all'incanteprebuter enders'i vinta la Maga ; arre; gli disse , che

della volontà loro interrogasse quegli animali. Venne il sauio guerriero 
à ragionamento con un di loro, e tronollo non pure dall'humana comditione di propria voglia abborrette; ma ssudioso di persuader à gii huomini, che le qualità loro cran dalle prerogativa delle bessie ananzate.
Ciò da me letto in Plutarono vindusse da credere, chi vitto, egi il procere, per dar solazzo al corpo enviosamente procacciato dal senso, à poco à poco entri ad occupar anche l'ammo, e la ragione (che tien la parte diuina della nostra natura) das sossio ingissisamente precipiti: onde, a
tanto ruglia à dir vittoso, e de piaceri soggetto, quanno pazzo, o con
taragione impedita. E perche infinita è la turba de gli solai, perciò dal
nostro Tebano volena un più ampio, e più capace ricinto per loro cagiome appressirs, di quello che al poco, ma scelto nimero di vittuosi abbissorii.

- Pauci quos æquus amauit

Iupptee disti e prodi innomini la sibilla presso l'irgilio , Multi sunt vocatt, pauci vero electi meglio disse l'infallabile verutà . Ne crederei di esser obligato à dar del muo penssero discapa , imperciabe chi d'esser a lique o ensiste come consessi a volonià, potenza più nobile , e signoreggiante, contaminata , non de rammaricarsi gran fatto, s'altri milla patte men principale imgombrato lo sima. I tutanua perche vo non seuo tanto ausido di lingi, che voglia più tosse certa seguaci alla fattone, che luce alla verità, eleggo voi per giudici della quisso so signori, e dico, che se non fossero i vitios simoni verbiero le vue del piacere altretanto solitante, e romute, quanto il sentivo della viritì popolato e sergestrate; e ciò per due ragioni; La prima e perche piena di dolori, e d'angossie è la vita di coloro, che adsormentati nella brasati del vitio si godomo de piaceri.

Non è mia intentione di concorrer con Prodico , presso Xenofonte , è con Plutarco, i quali ampiamente banno di quest'argomento medesiino fauellato; ma diro bene con l'autorità di Platone, e co'l Romano Oratore mun vitiolo gustare una stilla di sincero piacere : perche essendo tiranneggiati dagli affetti che passioni , ò perturbationi da Latini , malatie fon chiamate da Greci, non possono esfer in alcun tempo felice. Oltre che l'isteste piacere souerchiamente continuato si converte in tormento, come dice Massimo Tirio; e non si tronò mai parasito si ingordo che di mangiar sempre non si flancasse, ne libidinoso, che almeno per la satietà non ponesse finalmente alle sue mal regolate voglicil confine; hor se di tal natura sono i piaceri, che'l corpo, come osserua Plutarco nell'operatta contra Epicuro, più lungamente al digiuno, & al dolore può reggere, che alla continuatione delle voluttà, come possono così gran diletto arrecare? Non è egli necessario, che la fame condisca i cibi co'l precedente tormento? Che la sete ineridisca il palato, e le fauci per dar sapore al vino? Ch'il sonno opprima gli occhi, per far che sia quieto il riposo ? Che la lascinia stimoli con gli incentini per soddisfar gli appetiti ? ma che inselicità maggior di questa si può trouare , m cui le vie de fodisfacimenti s'intralciano co' pruni, onde solo co'l pie sanguinoso al godimento, e non intero d'un bene imaginato peruiense ? Ne ciò sa detto da me per ragione d'essemblo , o per un cotal modo d'essagerare , perche veramente difficili sono le vic de diletti à color , che le pronano . S'assembrano nel secondo capo del Libro della Sapienza i feguaci degl'impuri piaccri; e considerando la sugacità degl'anni, la caducità della vita, con loica non conchiudente risoluono di tener quegli auninti con catene di fiori , di sostener questa con l'herba, ch'in un momento inaridita languisce. Coronemus nos rofis , antequam marcefeant , nullum pratum\_ sit, quod non pertranscat luxuria nostra, vino pretioso, & vnguentis nos impleamus; o che vita giuliua, o che sentieri dilettosi; ad ogni modo essi medesimi giunti al sin del piacere, e rimisurando con lo sguardo d'una pera, come che inutile confideratione i lor passati diporti confessano: lassati sumus in via iniquitatis, & perditionis, ambulauimus vias difficiles.

Vi souviene, Signori, che la fortuna è oltraggiata con ingiurie dagli huomini in modo, che come dice Plinio, vtramque paginami implet, solo perche con le sue persecutioni ne tormenta, e mal tratta: e mondimeno Plutarco afferma, ch'ella non può sur alcuno infelice, se del vitio, come di strumento della sua malignità non si vale. I Principi tengono prezzolati i carnesce per mantenimento della giustitia, onde col saventi.

sangue de colpeuoli s'autentichin le Leggi dell'imocenza; ma nell'animo humano, dice Plutarco, le passioni, ed i vity sono insteme principi, e manegoldi, i quali co'lor tormenti si fattamente stringono i rei, che non possono alla forza delle pene resistere ; il medesimo haueua detto nelle confession Sant' Agostino : Iustifti Domine , & sic est , vr omnis inordinatus animus fibi poena fit . Molti fono stati , chene più atroci supplici della Tirannesca barbarie , senza dar segno di dolore han taccinto : Lo sanno Caritone , e Menalippo , che stancarono le ferocità de' Carnefici , senza aprir bocca in nominar i compagni della congiura , contra Falaride, come narrano Eraclide Pontico nelle cose d'Amore, Ateneo nelle cene de'faggi al tredicesimo, & Eliano nella varia storia. Sallo Leena meretrice, che per non cedere alla violenza de tormentatori carnefici , consapenole della loquacità del suo sesso tagliatasi la lingua co i denti asseurò con risolutione maschile la fiacchezza donnesca, e tacque in cotal quisa i nomi de congiurati contro d'Ipparco ; così riferisce Polieno .. Sallo quel gioninetto Spartano, c'hauendo rubbata vna Volpe, e non efsendo in quella natione il furto degno di biasimo, se non venina palesato. erli per tener quella bestia celata alla curiosità de padroni la nascose sotto la veste, e benche si sensisse acerbamente mordere dall'animale elesse di lasciar più tosto scoprir le viscere dall'altrui dente, che il furto dal suo dolore; ricomprando à prezzo di tormenti l'infamia, e con assutia compassioneuole vincendo le arti maluagie della volpe rubbata; tanto francamente si resiste alle pene da chi con gagliarda determinatione s'arma. alla difesa della fortezza; ma tosto ch'una passione con le sue acerbe. punture agita vn animo, abbatte qual si voglia constanza; leggete i Poeti , e gli Storici , trouerete Aiace guerriero per altro sì valorofo , che per l'armi d'Achille concedute ad Vluse s'uccide ; nelle vite de Cefari vi s'appresenterà un Nerua sdegnato contro di Regolo, che à guisa di forsennato manda al Cielo altamente le strida, onde per la violenza tutto molle di sudore cade malato, e muore. V direte nella vita di Cleomene in Plutarco Antigono figliuolo di Demetrio, vincitore ne giuochi, che per immoderata allegrezza con voce cosi alta saluta il di fortunato delle sue vittorie, che fatta forza alle vene, per cagione d'un impetuoso fonto di sangue tisico ne dineune ; tanto è vero il detto di Plutarco , che le passioni sono carnesici de'vitiosi . Mà perche questa è materia , che molto al costume rilicua, io volontieri trascorrerei partitamente le penne . che tutte le passioni in ispecialità arrecano all'animo , se non temessi , che voi vinti dal tedio faceste prima fine d'odirmi , che to di ragionare : onde posta indisparte ognialtra consideratione , se così v'aggrada, trat-

# DISCORSO QVARTO. 33

trattiamo alla sfuggita di quella fola perturbatione, ch'altri s'è sludiato d'honorar con titoli più gentili , ed è stimata propria de cuori più nobili, e delicati . Già v'opponete , che d'Amore intendo di fauellare , senza necessità di velarmi la faccia , come se Socrate , quando d'Amore prese à trattare nel Connito , e nel Fedro . Hò detto fin hora con l'auttorità di Plutarco, che le passioni, e gli affetti sono i carnefici di chi si dà loro in preda: maeglinon era per auuentura innamorato, e perciò diffe poco. Alcesimarco gionane nella Cistellaria di Planto, dalle punture. d'Amore amaramente trafitto esce pna polta in iscena tutto agitato, e con impeto proprio del suo dolore dice d'hauer da suoi accidenti compreso, che Amore è flato l'inuentore dell'Arte de carnefici ; onde quanto maggior ficrezza mostran coloro, che nel ritronamento de supplici impiegano indegnamente l'ingegno, ch'il giustitiere, che d'ordine altrui gli mette in vso, tanto d'ogn'altra passione è più dispietato Amore : ne qui amouero le diuerse, e stranie crudeltà, con cui Amore ha tolta la vita à gli amanti, perche è argomento abbondenolmente spiegato da molti, ed io se come à tutti cedo in sapere, cost dietro l'orme de migliori me ne vò ricogliendo quello, che da loro, per quel ch'io sappia, non è stato auuertito. Che se Plotino diffe, Amor effer pn' Eroe, non vi fate à credere, ch'egle intendesse di commendarlo, perche da questo nome la più conchindento proua della fierezza d'Amore si ritrae : furono gli Eroi tanto annezzi d sattollarsi delle stragi, che le loro avime, anche disciolte da corpi erano tutte intese all'uccisioni, ed al sangue. Di ciò leggiamo gli essempi in Pausania al terzo, & al sesto; onde quell'Achille, che viuendo venne descritto

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer,

dopo morte eusto poco s'alloutino dalla fue prima ferocia, che in m'Ifola del mar Eufino comparue ad vin Mercadante; tutti gli unemimenti della
guerra Troiana gli vaccomò i fa ecofe cortelemente à comitio; nuti pre
gollo à condurgli vina tal giouinetta Troiana viltimo, & infelice germoglio della difendenza di Priamo; vibbidi Hofpire, e riceutto abbondeudimente il prezzo della fina imerce, la fici in balia di quell'Evo la:
sfortunata Donzella, e mosfe dall'iola; non ando guari, che vuli altamente le firida di colei ferir lamenteuolmente le fielle, e videla per man
d'Abille à brano à brano lacerata morire. Però ferue Ateneo all'undecimo, che i Saui antichi affegnaturo à gli Eroi vona guan tazza dasbere, accioche la gente per unuentera della ferità loro non si ficuldate
zasse, i riportando la cagione di tanta rabbia all'ubbriachezza, che gli
legana di sono. Parazono Plutareo alla sourana autorna de Ditataror

C li.

la força d'Amore, con molto accorgimento; perche si come creato nella Romuna Republica il Distatore, ogni altra dignità, benche Confolare, rimaneua sospesa, così entrando nell'animo Amore ad ogni altro che n'hauesse il possesso telesta possessi quindi si detto, che

Non bene conueniunt, nec in vna sede morantur

Maiestas, & Amor.

E s'bo à dire il vero, la dittattura d'Amore fa paragone à quella di Silla, fotto di cui, come autreriono sutuit gli Scrittori, rimagle il fone della Nobiltà Romana empianome recifo, poince quanto di bunno fi ritrosa in vi animo, fe v'entra Amore, soflamente fenefic. E già che di fiori s'è futta mentione, vidicumi attentamente, signori c. the gli amanti vafifero per antico le corone, in feguo d'estre feguaci d'Amore, il dimosfra apertamente nella Furmoccutria di Teocrito Simeta amatrice di Delide; per tacer di Luciano; e d'Arlifofane; quindi Onidio vinto dal tedio d'afpetan più lungamente, che gli fosse aperto l'ingresso, risoluno di paririe, gesta la corona, e dice:

At tu non lætis detracta corona capillis

Dira super tota limina nocke iace. Or in vi Egisyamma di Callimaco si friue, ch'à certi amanti si ficiosfero le corone: Vien nelle cene desiaggi al quintodecimo propollo perche gli amanti hanno le ghirlande dificioste, e cadenti; La miglior risposta, che vien data è, perche tutte le virtà, tutti gli ornamenti dell'animo caggiono; e van dispersi subito, che s'accoglie amore nel seno. Quindi gli amanti ciscono triuste la coronar le porte delle los Dome

Interdum madidas Iachrymarum rore corollas

Postibus intendit,

disse Ouidio di Vertuno amator di Pomona.

Te meminisse decet quam plurima voce peregi

Supplice, cum posti storida serta darem, ento Tibullo; per sur intender alle amate Dome, che la miglior parte di se medesimi alle lor porte, quasi d'un sagro tempio consagrano. E si come l'ellera attoricsitata ad un'albero si tenacemene le siringe, che suntante lo sa seccare, cost amore sil amini humani tanto cosso legami imprigiona, che gli sa pender la libertà, e la vita, che negli babiti virtuosi consiste: percio al Flamine Diale, o vogstam dire al Sarcedore di cione era vietato il solo toccamento dell'ellera. E con l'amimo in balta de'viti y senza aito dalcuna virtà non volete, che penino infinitamente gli amanti è etaucte mai Signori considerato alcuni (perche di voi io non parlo) i quali per altro lontanissimi dal maneggio dell'ar-

### DISCORSO QVARTO.

mi , subito che s'innamorano diuengono come guerrieri , e la notte par che non possano andare, doue dali affetto sono tratti se non carichi d'armu ; forfe perche ,

Militat omnis amans, & habet sua castra Cupido ?

o pure perche

Res est solliciti plena timoris amor ?

così è . Amore và sempre accerchiato da gelosie , c da suspicioni , e da paure ; sempre nel cuor da lui posseduto sparge inselice , ma seconda semenza di tormenti, e di quai; onde temendo sempre tradimenti, afsalti, perfidie, e morti s'arma l'amante, & auuera il detto di Cratete gran Sauio Tebano, che dicena amor il giorno caminar disarmato, e la notte coricarsi in letto co'l giacco. Ma v'hà per auuentura alcuno di voi, che come partiale d'amore, da cui non oltraggiato, ma fauorito si sente, si prende giuoco del mio fauellare, e non crede ch'amore possa partorire altro, ch'amore. Vi perdono la colpa; or piaccia a la vostra fortuna, ch' Amor medesimo vi condoni la pena. V dite. Aristofane nel Pittagorista dice , che Amor in Cielo Vaua insolentemente : per cagione di lui erano fra quei Cittadmi implacabili inimicitie, onde quella ben ordinata Republica dalle cinili discordie agitata, per la sola temerità d'Amore traballana, e minacciana ruina. Hebbero risoluto i più grani Senatori di chiamar gli altri Dei d configlio, per tronar d sì gran male il necessario compenso; se vi susse per auuentura chi nom nasse Amore per discole, io non lo sò; dice bene l'autore, che con dedici poti furclegato in terra, e che in vendetta per mano degli flessi Dei gli surono l'ali diuelte, e donate alla Vittoria, accioche con l'ainto loro, folleuato dal nostro mondo alla volta del Cielo, non violasse il confine. Or se nel Cielo luogo di beatitudine imperturbabile haueua Amore seminato pene, e tormenti, mi farò à credere, che in terra campo di dolori , e di morte , non isparga pianti ; e sciagurc ? Vedete Signori , come leggiermente ho passata questa materia, perche non vorrei, ch'altri nel mio discorso raunisasse le sue calamità. Dice Plinio che in Cyzico era la fonte di Cupido, in cui bagnandosi chi che sia, dall'amorosa infermitàrismana; se vera, o fanolosa sia la fonte, à voi ne lascio il giuditio; io per me stimo ch'altro antidoto sia bisogneuole à tanto male; Cratete lo guarisce con la fame, e se questa non giona co'l tempo, il quale notabilmente fu di profitto d Sofocle ( onde dicena di fentirsi obligato alla vecchiczza , che dalla tirannia d'Amore liberato l'hanena ) mas chi contro la cura del tempo và nutrendo contumace la piaga pigli, dice Cratete, per efficace medicma un capestro. Dalla qualità de'rimedì

la malignità del male si può conosere : ad una semplice alteratione di febre il solo riposo fu saluteucle; ne s'entra all'oso del ferro, e del fuoco , se non è infifoliez la piaga . Che se pure la violenza delle sfrenate passimi non sembrasse tormento basteuole à render inselice la vita de vitiosi , perche dalla ragione possono esfer tostamente composte , ti darò io dice Plutarco una esecutrice dalla medesima ragione simolata à darti ogni più seuero gastigo , e questa è la coscienza macchiata da colpa . E notabile calamità d'un buomo il vinere fra perpetue sciagure, ma infinitamente più grave e'l patire per occasion'di demerito . Vn che sia mifero non miserabile è l'idex dell'infelicità : tutto il ristoro d'un animo ben composto ne più grani tranagli è la coscienza d'esser innocente : ne tanto l'affligge il tollerar le disgratie che più non lo consoli il non meritarle ; ma chi si seute innolto in mille sceleratezze, da niuna cosa del mondo ricene conforto: in questo solo è giusto il maluagio, che si conosce degno di gran gastigo, e con tale cognitione punisce le proprie colpe, non le feancella; accioche fempre gli rimanga di che dolerfi . Cum fit enint timida nequitia, dat tellimonium condemnationi, semper enim præfumit fæna perturbata confejentia, dicena il Saggio nel diciassettimo della Sapienza . Ne gionano le lusinghe degli adulatori , o i ricordi degli amoreuoli, perche egli medesimo sà di non poter aprir la mente ad allegrezza veruna. Nerone dopo l'esecrando parricidio, fatto graue à se stesso non si diede mai pace ; le visite del Senato , l'allegrezze del popolo, le grandezze imperiali, dice Dione, mai non eli scemarono un tantino della giusta tristezza; perche il simolacro della Madre, ele furie vendicatrici, sempre inanzi à gli occhi gli stanano per tormentarlo. Oreste la presso Euripide forsennato per la morte della Madre, dato in preda alle furie della coscienza, di che terrore riempiè le scene de Travici, non potendo acquetar l'interno rimordimento, ne anche co'l consialio di Menelao ? Penteo per hauer dispregiato i sacrifici , e le cerimonie di Bacco quanto andò come pazzo aggirandofi , parendogli di veder sempre le surie, un doppio Sole, e due Tebe? Che non fece Aleffandro il Macedone per la morte di Clito inginfiamente vecilo ? con che lagrime non tentò di lauar o la macchia della tradita amicitia, o la piaga dell'innocente ferito, o'l cadanero dell'estinto amico? con che furore non volle trafigger le proprie viscere, per correggere all'uso de grandi , & offinati , on minor male con un maggiore? E non bafta il fegreto che altri pretende alle commesse maluagità, perche l'animo di ciascuno e Teatro ballenole, per rappresemar à se stesso le proprie tragedie Conferma le mie parole Camo fuggitino, che ad ogni muoner di foglia. sbigotshigottito temena d'ester ammazzato, e pure all'hora altro, che il folo

Adamo suo padre non era al mondo.

Ora a consideratione più dolce riuolgiamo il pensiero, e la lingua, e dichiariamo, che per esser la vita de virtuosi selice per quanto si può esser in questa mortalità, dourebbe la moltitudine tutta dipartirsi dal vitio.

Se de contrari filosofar si dec nella stessa maniera, come vogliono i Saui, potrei farmi a credere d'hauer prouato bastenolmente la conchiusione, c'hò posta a fanore della virtà, con quello, che contro al vitio habbiam detto. Nondimeno soggiungeremo alcune cose, ma con breuità, perche in lode della virtù tanto è stato detto da tanti , che à noi più tosto può mancarne l'ufo, che la dottrina. Sento chi mi riprende mentre chiamo felice. la vita de virtuosi, perche tutti quei che ne scriuono, fra quelle cose ripongono la virtà, che malagenolmente s'acquistano, ed in conseguenza si desideran lung mente . Prodico presso Xenosente , e Filostrato mettendo Ercole nel cominciamento dell'età sua frà le lusinghe del vitio, e della virtù, l'ono dipingono tutto molle, & ornato, come quello, che agi, piaceri, e solazzi promette; l'altra ne rappresentano seuera, e malconcia, che vn. aspro sentiero di lontano dimostra. Io qui, Signori, non ricorro alla dottrina degli Stoici, i quali formano il loro virtuofo tanto come diremo da tutte l'humane qualità disciolto, che non pur a lui solo concedono l'esser selice, mala felicità non potersi ne anche per i tormenti interbidare ostinatamente contendono; si che, se crediamo a Zenone non meno su fortunato Regolo nelle atrocissime pene fattegli della perfidia Cartaginese patire, di quel che fosse Metello nelle sue glorie; Solo con Platone al quarto delle Leggi io rispondo esser vero , che gli Dei han posta la virtù in luogo disagenole, e che è forza sudare per farsene possessori : cioè che l'acquisto delle virtù è dissicile; anzi di ciò partitamente discorrerassi, quando Cebete ne porga

## 38 PARTEPRIMA:

porga l'occasione; ma giunti che siamo alla sommità del monte, cioè contratto che s'è il buni habito , vas spatiosa , & amenissima campagna se trouz: e tanto volle dire Archita discepolo di Pittagora nel libro delle virtù morali. Di più; la fatica medesima, che si tollera per l'acquisto della virtù è dilettosa, e piena di gusto. Chirone Centauro, che su gran Medico, e de corpi, e de gl' animi, ed hebbe perciò in educatione Achille, volendo ridurre alcuno a perfetta fanità nelle caccie l'affaticaua ; perche con l'effercitarsi il corpo veniuano gli humori vitiosi, e peccanti a dissoluersi . Se chiedete ad un Sardanapalo, se cosi gli piacesse di diuentar sano, dirà che l'andar perdirupi, e perbalze cercando la sanità; l'inaffiar co suoi sudori la terra, per farui germogliar herbe saluteuoli; contentarsi d'hauer per coltrice il terren nudo, rattemprar la sete per le fatiche, raccolta co'l pouero refrigerio dell'onda corrente; non riconoscer altro cuoco, che la natura eccede i termini della tolleranza, e del giusto; ma parlate con Hippolito; nel fior de gl'anni più si gode di ferir un Cingbiale col dardo, che altri suo pari non si compiace d'esser ferito da una Dama con gli occhi ; slima più il teschio d'una ficra vecisa dalla sua mano, che non cura una Fedra fatta eatsina dalla sua gratia; più si pregia delle prede, che con sudore arreca. sanguinose da boschi, che della femina, che per amore trona languente nelle sue stanze; l'istesso nell'effercitio delle virtù interniene ; impercioche , come anuerte Massimo Tirio , a chi paragona Diogene mendico , nudo , senz'altra cafa, ch' una picciola botte, fenz' altro foco ch'il Sole, fenz'altro pino. che l'onda delle fontane, con vn Ciro, con vn Alessandro, con vn Cambife, o quanto dura, e faticosa gli parrà la vita del Cinico; ma non minor piacere dalla sua botte traheua Diogene, che Xerse dalla sua vastissima Babilonia; on pò di pan secco non meno a lui satiana la fame, che a Smindiride i condimenti de' cuochi; a tutte le fontane si traeua la sete con tanto gusto, quanto Cambife dell'acqua del Coaspe si prendeua diletto; con la benignità del Sole tanto bene resisteua all'ingiurie del freddo, quanto con la porpora Sardanapalo ; faceua del suo bastoncello capitale si grande , come dell'hasta sua Achille, od Alessandro; e d'una fola succoccia, o carnicre s'appagana non. meno, che Crefo de suoi tesori . E se felicità con felicità si paragona, vince di gran lunga Diogene; conciosia cosa che Xerse pianse in guerra per le sue perdite; sospirò per le ferite Cambise; freme Sardanapalo nel rogo; si dolse Smindiride per la ripulsa; lagrimo Creso fatto prigione; per l'inuidia d'Achille Alessandro si rattristò; ma i piaceri di Diogene furono senza mesco-Lanza di triftezza, o di lagrime. Che fe delle Republiche volessimo fauellare. quelle in maggior pregio falirono, e più felici fur dette, che della virtù fe. cero capitale. Ne parlo della Siracufana famofa per le delitie; della Corin-

### DISCORSO QVINTO.

tia nominata per i piaceri; della Lesbia chiara per i vini esquisiti; della Milesia celebre per le vestimenta; ma della Spartana, che ad ogni maschia, e generofa Republica farà sempre un perfetto essemplare. In essa i giouinetti erano ogni di battuti con sferze sù l'altare di Diana, come nella vita d'Aristide narra Plutarco, e quello più allegro alla fine si mostrava, che con m 17 gior costanza haueua tollerate le battiture. Le Donne nell'acque freddissime som nergenano i lor fanciallini, come de popoli della Germania. racconta Tacito, per aunezzargli alla sofferenza; bauenano le cene parchissime, e vilissimi i letti da reposare; perche come dice Massimo Tirio, con la tolleranza del poco il piacer dell'assai volontieri compranano; stimando parte della bramata felicità i disagi, che a quella potenano agenolmente condurli. E quale fu la felicità di Sparta? L'effer senza muraglie : ciò è à dir libera, fenza paura, lontana dagli incendi, tanto che non voli mai firepito di tromba hostile, non vide mai nemico dentro ai confin, non conoble mai pianto per le perdite de' suoi, non s'atterri mai per le minaccie de' V incitori . Ma dunque la via della virtu non è così dilettofa , come diceni (mi rinfaccia non sò chi sia) poiche le medesime cose patisce il virtuoso per i suoi fini , ch' il vitiofo . E falfo . Ha gran diuario , dice Plutarco dal rigor del freddo, e dalla smania del caldo, ch'affligge un febricitante, dal sudore, che spande il Lottatore nella palestra, e dal freddo, che sù l'Ebro gelato sentono l'Amazoni combattenti ; quello è manifesto segnale di corpo cagioneuole, che s'auuicina alla morte, è argomento questo d'animo vigoroso, eh'aspira alla gloria ; quello nasce dalla necessità dell'humana fralezza , questo dall'elettione d'una magnatima volontà derina; quello argomenta nel corpo ribellione d'humore, dinota questo nell'animo compositione, e concordia degli affetti . Ben è vero , che si come alla morte siamo tutti soggetti ,e della gloria pochi si rendono meriteuoli, cosi maggiore el numero di coloro, che sequono il vitio, che de' feguaci della virtà; il che sia detto per finir co'l principio .

## DISCORSO QVINTO.

Della Sfinge, che cosa fosse in quanto alla Storia, e perche da Cebete si ponga per simbolo dell'ignoranza.



Enuti vna volta a ragionamento Caronte , e Mercurio presso Luciano della sciochezza degli huomini, che dalle apparenze lasciatisi follemente ingannare, una vita indegna del nobilissimo lor principio menanano, Caronte rapito in zelo volenas da un luogo rileuato, & eminente, come poco del proprio bene curanti ri-

Prendergli: forse perche non capendone tanti nella sdruscita barchetta. quanti gli errori humani ne faccuano andar dannati , si trouana posto in bifogno d'apprestar un'armata per tragbettarli, & alla spesa non potea reggere l'infelice moneta, che ogn'uno fotto la lingua portana . Ma Mercurio delle faccende nostrali informato più a pieno, dall'impetuoso proponimento il fiero vecchio d'istolse con dire, che infruttuosi sarebbono stati gli aunersimenti; impercioche non meno che la cera a i compagni d'Vlisse, per ischernire il canto lufinghiero delle Sirene , l'ignoranza a' mortali hauca turate l'orecchie, operando nel mondo quella medesima dimenticanza che Lete nell'Inferno cagiona. Strana, manon poco efficace maniera d'imprimer nel cuor de gli huomini l'odio dell'ignoranza Luciano adoprò , paragonandola all'onda di Lete ; la quale facendo tutte le cose passate andar in oblinione , rozi, incolti, e poco più che finciulli ne rende. Nulladimeno con uguale conditione , ma con forza maggiore il nostro Cebete i danni dell'ignoranza sotto gli occhi nostri propose, prendendo di lei il paragon della Sfinge mostro nella sua patria famoso: la natura, e la professione del quale, si come è piene. d'oscurità, così non lascia che di lei possiamo senza un viluppo di contrarie opinioni discorrere.

Strabone al nono della Geografia dice, che la Sfinge fu Donna famolissima nel corfergiare, e che dopo d'hauer infeltati i mari con le continue prede, all'insidie terresti, ed a' ladronecci si trasferì. Dissono i fanoleggiatori, ch' ai viandanti quistioni disficilissime proponena, perche habitando luoghi dirupati , e scoscesi , non potena da chi che fosse effer vinta , se non se dall'essercito d'Edippo, il quale i celati sentieri di quelle impenetrabili montagne sconerse, come sente Pausania nelle cose della Boetia. Altri sentono che veramente proponesse à forassieri gli cuimmi, i quali se per anuentura scioglienano, nella lor libertà gli lasciana, e che Edippo hauendo finto di volerle effer ne latrociny compagno, fotto il nome dell'amicitia nuonamente contratta l'affalfe, e la tolfe dal mondo: come accenna Eustatio, su'l undecimo dell'Vissea. Ma Palefato nella sposition delle fanole, e Pansania. nel luogo da me dianzi citato , Eliano al fettimo del ventefimo fecondo deeli Animali, nella Cronasa Eusebio, & Euripide nell'Andromaca disono, la Sfinge effere flata moglie di Cadmo Rè di Tebe , che per odio , e per gelosia d'Ermione non solo dal marito si dipartì, ma generosamente gli mosse guerra; ed egli per metterla in dispregio de' popoli disse, ch'ella era ona bellia con faccia di fanciulla, con voce d'huomo, con l'ali d'occello, e col ventre di cane.

Ma conunque si siaintorno alla verità della storia, Plinio, e Solino la contano fra gli animali d'una specie somigliante alle Scimie, se non e quanto

quanto hà i peli lunghi, ele mammelle pendenti : Strabone al fellodecimo à Cinocefali la riduce; e Diodoro al quarto della fua libreria frà i Trogloditi, e gli Etiopi trountfi la Sfinge, non molto varia di forma da quella, che si vede dipuna a racconta. E tutti questi Scrittori in ciò senza dinario i accordano, che lla cuimad di nattra piaccolo e, e mansteta.

Or questa ssinge proponeua, 2 come dice Apollodoro al terro, 2 nel tempo, che Creonte era Signor di Tebe vn enimua, 2 promettendo à chi lo sciogliesse la figlia di Creonte per moglie, 2 possia la successione nel Regno; cd all'incontro minacciamdo la morte à chi per disfatta d'intendimento negli oscuri lacci delle dubbios, parole ranuiluppato si sossi est en ent premio, come nella pena propossa dalla ssinge il paragone del no-

ftro Cebete fi fonda .

Maio non posso non grandemente maravigliarmi della dinersità de sentimenti allegorici fottintesi da'Sani co'l simbolo, o geroglifico della Sfinge, massimamente essendo alcuni frà di loro direttamente contrari. Psello nella Scuola di Platone principalissimo si sece à credere, che si come la Sfinge di varie nature si dicena composta, cioè di Donzella, e di Leone (secondo che non pur quei d'Egitto, e le fauole di Tebe, ma Euripide, Apollodoro, Aristofane, Ausonio, e frai Padri Origene al primo contro Celso, e Clemente Alessandrino al quinto della dottrina varia insegnarono) così non altro potesse per lei raunisarsi, che l'huomo stesso, di parti frà di loro dissomiglianti composto; impercioche la mente, o l'intelletto, o la ragione, che voglian dire, non hà che far co'l corpo, e co'senst, se non se quanto, come padrona gli gouerna, e gli regge; e questi appunto con buon giuditio sotto sembianze di bestie si rappresentano, perche con le bestie communi gli hà l'huomo. Sinnesio nel libro della Providenza hauendo anche egli alla dinersità delle membra riguardo hebbe per bene di riconoscere per essa un mescolamento di qualità grandi nell'huomo di valore, ed Eroico; poiche nella faccia humana i carattert appunto dell'humana prudenza si leggono; nel corpo di Leone veggonsi i vestigi d'una generosa fortezza, secondo la dottrina simbolicas d'Egitto . Onde si come poco gioueucle sarebbe à gli affari del mondo , ed al seruigio della Republica la prudenza d'un buomo, se le forze non secondassero con l'esecutione il consiglio, così la pazza temerità, e la robustezza de Giganti, di Milone Crotonista, di Titormo, e di coloro, che là jotto l'Orfe da Olao sono descritti , è per la sua vasta mole ruinosa, se la sauiezza non la officae.

Vis confili expers mole mit fua; Vim temperatam Di geoque prouchunt

In maius; ijdem odere vires Omne nefas animo mouentes

dife Oratio .

Ma quello che più mi mette pensiero, per cagione del nostro Tebano si è, ch'egli prende la Sfinge per simolacro dell'ignoranza, e da famofissimi autori è riputata imagine della scienza; essendo rificio di chi sa muouer i dubbi intorno alle cose più segrete, e dar sentenza s'altri nelle risposte s'appone. Quindi leggiamo presso Pausania nelle cose dell'Attica , che Minerua Dea delle scienze portana per ornamento del suo cimiero , o diremmo per impresa una Sfinge d'oro , e d'auolio . Perciò era la Sfinge posta da quei d'Egitto alle porte de tempij come leggiamo presso Plutarco nell'operetta d'Ofiri, e d'Iside; e la ragione ch' egli di ciò adduce арргона quanto habbiamo detto della Sapienza, fotto il velame della Sfinge fignificata, (come che Clemente Aleffandrino all'ofcurità delle cofe diuine a gli hum ini seuse nascose, di cui un'altra volta parlimmo, la riferisca;) per proua della quale spositione potremmo dire che Ottanio Augusto, come in Plinio, & in Suetonio leggiamo, de sigilli con l'imagine della Sfinge si valfe; Ma pur non è di si poca auttorità Cebete, che egli non poffa a suo piaccre dar alla Sfinge la fignificatione, che più gli aggrada, fenza ch' altri ne l'habbia a riprendere. Onde se per ignoranza la prese, ignorante nm fu . Suppongo in questo luogo per cosa, che sotto dubbio non cada. l'ignoranza di quella foi te intendersi dal Tebano, che non dice prinatione di scienza contemplatina, ma prattica; e più la volontà riguarda, che l'intelletto; perche si come egli a suo luogo vane appella quelle scienze, che nou sono ordinate al costume, così poco danneuole stimerà l'ignoranza delle cose, che non gionano alla virtà. Posto cotal fondamento io trono l'enimma proportionato alla Sfinge, e cost prendo a divifare. Platone nel Carmide, & in pulluoghi Plutareo, ma specialmente nell'operetta, in cui l'adulatore dall'amico diflingue, dicono che sopra il tempio d'Apollo Des Delfo a gran caratteri d'oro era firitto. Nosce te ipsum. quello sial'eumma dalla nostra Sfinge proposto; e non vi maranigliate, ch' io con nome d'enimma la cognitione di noi flessi addimandi , perche ad Alcibiade nel dialogo dell'humana natura parue difficilissima sopra ogn'altra difficoltà, e di ciò dottamente rende cagione Antonio Zimara ne Problemi . Hora fe questo enimina è pienamente inteso, riman vinta la Sfinge, cioè l'ignor.mza abbattuta, e l'interprete per detto di Cebete la falute riceue; perche, come nota il Romano. Gratore al primo delle Leggi, chi se medesimo conosce, intenderà d'hauer in se stesto un non so che di dinino, e si studierà sempre di sentir, e di adoprar degnamente in corrispondenza de fauori celeftiz

# DISCORSO QVINTO."

telesti; mı se l'ignoranza ne benderd gli occhi in modo, che altri non discerna, o non operi conforme al douere, ed alla dininità dell'animo, che Dio gli hà dato, rimane in preda alla Sfinge, che ne fà scempio; perche come dice Dione Crifostomo all'oratione quarta del regno, non v'ha nel mondo malattia più tranagliosa dell'ignoranza; essendo lo stolto danneuolissimo a se medesimo, e cazione a gli altri di gravissime calamità. Ma perche mi direte, l'ignoranza di noi fotto nome di Sfinge ne propone Cebete? Per tre cagioni principalmente . Il dottissimo Alciato, che dagli autori più saui le qualità della Sfinge ritrasse, la dipinge ne' suoi ingegnosissimi emblemi vergine di faccia, recello di piume, e di piedi Leone; accennando i tre impedimenti, che dall'humana conditione ne son posti, accioche non intendiamo perfettamente l'enimma, Nosce te ipsum, che a Talete attribuisce Laertio, Plimo a Chilone . Il primo per la faccia di donzella s'esprime, poiche il piacere che trae l'huomo da gli oggetti del senso, non solo non lascia, che altri al proprio conoscimento riuolga il pensiero, ma some nella paffata Lettione toccai, fe non prina l'huomo della ragione, almeno l'ingombra , ed il buon voo di lei ne vieta , onde Afrodite fu Venere chiamata da Greci, che tanto vale, quanto stoltezza, e prinatione d'ingegno: e ciò dinotano le stranie metamorfosi de compagni d'Vlisse in beflie, di Luciano, e d'Apuleio in Asini . Le penne l'inconstanza, e la velocità dell'ingegno dichiarano, il quale lasciandosi non sò come a volorapire per le cose fuora di noi riposte , non si pud mai alla contemplatione, dell'huomo interno ritorcere : onde benissimo si gli potrebbe dir quel di Perfio

Tecum habita, vt noris quam sit tibi curta supellex. Perciò Socrate veggendo la souerchia curiosità de gli studianti de tempi fuoi, che abbandonata la Filosofia regolante i costumi, alle sterili speculationi della natura s'eran riuolti , soleua ammonir gli amici con un verso preso dal quarto dell'Vliffea , in cui fi dice douerfi a ciò , che di bene , e di male si sa in casa nostra por mente: del quale si valse parimente allo stesso fine Plutarco, negli insegnamenti, per conservare la sanità. Vn tale Ollo presso Martiale, flana facendo i conti addosso al compagno; non v'era facenda in piazza , che non gli desse materia da ragionare ; tutte le attioni altrui erano soggetto per le sue ciancie; egli frattanto in tasa haueua la moglie adultera: una figlia già matura, che gli domandana la dote; el creditore che l'importunana per lo pagamento della toga, o del saio. Vederete un Pedante dice Diogene, impallidito sù i libri, unto alla Lucerna di Cleante, con l'unghie rose, che de gli errori d'Vlisse con gran sollecitudine spia , ed i suoi propri trasanda ; e certo sono degne insieme di compasfione,

fione, e di riso le quistioni, che tengono occupato l'ingegno humano, mentre fuora di se suolazzando d'una in un'altra frenesia inutilmente si stanca ; e benc se ne rise il Satirico. Se più vecchio sosse Omero, o pur Esiodo; s'era maggior Ecuba d'Elena, se i viaggi d'Vlisse frà la Sicilia, e l'Italia suron ristretti, o pure per incogniti Mari pellegrinò, non parendo, che dentro a cosi breus confini si potesse errare si lungamente, se più di lascino, o d'obbriaco meriti nome Anacreonte; fe fu Saffone femmina publica, ed honorata Matrona Penelope, o pure diè parole al suo secolo; che tempo da Orfeo ad Omero fi conti ; se Didimo quattro milla libri compose : e cose tali . Chiama la curiofità Plutarco , Studium aliena mala cognoscendi, e paragona i curiosi, che le proprie cose non curano à certe Lamie, che mentre sono in casa, tengono gli occhi in vn cassettino riposti, e poscia all'oscir per la Città se gli adattano. Sosocle dice, che i Vecchi da vicino son quasi ciechi, ma veggono da lontano, di che rende più ragioni Plutarco nelle quistioni de conuiti al primo: Simbolo bellissimo degli ingegni inconstanti, e volatili, che nulla di quello, che all'huomo interno appartiene discernono, e per le cose lontane senza mai riposarsi discorrono, e come volcte poi ch'arrivino à scior l'emma, Nosce te ipsum ? L'ultimo impedimento, che tien l'huomo lontano dal vero sapere è l'alterigia. espressa nella Sfinge per i pie di Leone; impercioche formando altri pna smoderata opinione del suo sapere a niuno da fede, & ogni altro a se stima inferiore d'ingegno. E si come nell'Alcibiade primo , dice Platone , che chi conosce d'esser ignorante, è ben disposto al non essere, perche diviene disiderofo d'acquistar quel, che gli manca, così all'incontro vno, che prosontuosamente il titolo d'huomo dotto s'arroga , nelle vnghie della Sfinge rimarrà sempre inviluppato, e prigione. Tutto ciò c'habbiam' detto delle tre nature della Sfinge dichiaranti tre duri intoppi, che dal necessario conoscimento di noi medesimi ne frastornano, espresse a meraniglia il dopo ti simo Dante nel cominciamento della sua misteriosa Comedia; perche risoluto di suilupparsi dall'intricata selua de suoi torbidi assetti , al cominciar dell'erta dic' egli, cioè a dire, quando francamente ver la cima della virtis mouena, si gli seccro incontro tre animali seroci per impedirlo. Vna Leo. na, un Lupo, ed un Leone, la libidine, l'auaritia, o anche la souerchia velocità nell'operare, (che l'uno, e l'altro ne dinota la natura del Lupo,) e l'alterezza. Vitij riconosciuti nella nostra Ssinge per la faccia di Vergine, per le penne d'vecello, e per lo rimanente di Leone.

La Leonza leggiera, e presta molto

Che di pel maculato era coperta,

O si prenda per Lince, o per Pardo, o per Pantera, sempre la lascinia.

dinota,

# DISCORSO QVINTO. 4

dinata, primo impedimento dell'eda gionamile nel fentirco della virtis perciò ricoperte della pelle di Lince si fingono da Virgilio le favelle di Venere 15 da Phino si narra il Pardo, per infatabile libidime mescolassi, non folamente con le semnime della sita specie, ma co Leoni; onde di pelle-di Pardo si Omero Parde gioname pien di lassimia. La Partura possia, che nusicondendo il capo lusirga com la bellezza della pelle si fiere, per infranarle, secondo l'osserva della situationa di vino gliesse si la bidime, che lusirgamon gli occhi con la bellezza, sfrisce l'animo col diletto. La inflabile velocità descritta nelle penne della spinge, nel-l'impetuoso monimento della bidindo se lova, si rafigiera, si rafigiera.

Et ecco quasi al cominciar dell'erta Vna Leonza leggiera, e presta molto Che di pel maculato era coperta; perche come diceua in persona degli amanii Tropertio Scilicet alterna quoniani iactamur in vnda

Nostraque non vilis permanet autholocis. Di più nel Lupo arcora ne fi dinnge, perche deutro al termine di dodici giorni venendo vn frettolofo parto la Lupa, come infegnano gli Egittiani (tutto che Ariflotile della verità del fattomostri di dubitare) rapprefenta quegli ingegui violetti, o immaturi, che fenza riduve a perfettione il concetto, vengono sivo di flagione al parto disperdendo foliemente quella virità, che concentrata nel conofcimento di se medisfino, haucebbe nell'animo, quamdo che sia generato quel bellissimo. Nosce te ipsura, proposo della Spinge di Tebe. Del Leone io non parlo, psiche di sopra se sia fattuale dalla concentrata nel cuella con la cuellato ballevolmente.

Ho fivo à qui piegato, Signori, come la Sfinge non fenza, ragione è posta da famoso Tebano per geroelifico dell'ignoranza, e vi farò forseparato noisso con la spinistità del elisosso. Tha non sempre si può di vaghezze trattare i quavdo le materie violentani l'ingegno è di hauersi compasfione a chi vien posto in necessità di seguit i altriu trama, a accioche venga
beme il tessito: oltre che è pur talbora gionenole il cangiar viusanda, senon hà da satiarsi il palato, prima che sia pronednto lo stemaco, le bessie
di quei Cesar che per ossentation di potenza serono voltevo con la varieta
de condui stelle con raddoppiato gusso senteno voltevo con la varieta
de condui stelle con raddoppiato gusso sentene. Elmana natura si come in
tutte le sue parti è composta a vicende, così negli studi d'una sola costanon rimarrebbe appagata. Le sacette d'Arissofane, e di Trianto hamo con
la geauttà di Sosvete, e di Senecada condissi; maron dobbiam però sempre agitar le scene co i clamori, e coi pianti, se non siamo tanto insclusi
che
che

ele s'habbiamo a pascer di lagrime. Tuttauia perehe non sò se da tutti mi faran fatte buone le mie ragioni , torniamo alla Sfinge , e riprouianci da capo à discorrerne con minor tedio : ad ogni modo quel che son bora per soggiungerui, se non sarà in tutto ecoforme all'intention di Cebete in questo luogo, valerà forse a stabilir quanto io dissi nel passato discorso, e sarà di sodisfacimento a tale, che delle cose allhora accennate da me, non è page. Gli affetti bumani , quando sono disciolti , e principalmente Amore esser carnefice de nostri cuori prouai. Amore è una Sfinge, dice Plutarco citato dallo Stobeo, e configlia che tostamente s'occida, accioche crescinte l'onghie , & i denti non faccia scempio del seno , in cui ricoura , che se troppo dilicato fanciullo Amor vi paresse, e da non paragonarsi con bestia. tanto desorme, se vorrete senz' animosità guidicare, trouerete che solo in parte è bello Amore; ed io all'incontro dirò che in parte è bella la Ssinge; perche dice Plutarco, hauea l'ali gratiofe, & opposta al Sole tutta d'oro porena , opposta alle nunole co i colori dell'Iride si dipingena . Ma dite che cofa diffe quel Satiro ledando l'ingegno di coloro, che Amere col fuoco paragonarono?

— Che se tul mir In due begli occhi, in vna treccia bionda O come alletta, e piace, o come pare, Che gioia spiri, e pace altrui prometta, Ma se troppo il centi, Non hà Tigre l'Hircania, e non hà Libia Lench sero, ed pressirera uneve.

Leon sì fero, e si pestisero angue, Che la sua ferità vinca, e pareggi,

e quel che seque. Che se alle pavole d'on Satiro non pressate intera evedenza. Checomene Scrittor di Tragedie citato da Teofrasho nelle cose. Amore dice, che eji è come il vuno, ilquade temperato, e rimesso sollectica il palato, ma pavo, e generoso ossende cevello di chi lo bee, Quindi Diotima maestra famosfisma nelle materie d'Amore il chiambicom vana sola parola agro dolce, che sa mota fauori a gli amanti, matediosse. E silisso che sono delle gratie, i latro del dolore, che famo per aumentua riscontro delue orit d'issi, en del quali serbauca i venti, che portauna servini d. Sal ro le picoggie. Ma se sutto ciò vi par poco, mi perssado pure, che l'autori di Visso, van catto ciò vi par poco, mi perssado pure, che l'autori di Visso pro proco, mi perssado pure, che l'autori di Visso par poco, mi perssado pure, che l'autori di Visso pro proco, mi perssado pure, che l'autori di Visso proco più che con proco del l'argoni che megli omini vossi più dogni altro fra grani Fisosofami ha sindiate, o per meno più ch' egli più d'ogni altro fra grani Fisosofami ha sindiate, o per di meglio infegnato l'arre d'amore. Egli dunque nel Fedro diusiando tutte de sindiate d'amore, altre sindiate de ven qualche Demonio hè parmente.

mescolato in amore un non sò che di dolcezza, come la natura si vede bauer fatto nell'adulatore, ilquale come che fia bestia all'humana conuer-Satione nocenole, bà pure inse un non sò che di lusingbiero, e di dolce, con cui trattien l'orecchio , benche l'animo offenda . Che fe la Sfinge proponeus a' passaggieri gli enimpii, io potrei dirui, che Saffone poetessa ingegnosa, ed amante, presso Massimo Tirio al discorso ottano, chiamò Imore architteto di parole, quasi che con vari ragionamenti un labirinto, cioè a dire on enimma formasse. Ma sarebbe forse questa proua men propria, e da lontano recata: onde ristringendomi a Plutarco dico, che Amore non solo propone gli enimmi, ma egli slesso altro non è che un intricatissimo enimma. Riduceteni nella memoria Corifca in quella famolissima fauola, che ama, odia, fugge, e segue, minaccia, e prega, spera, e dispe-74. E se delle cose troppo per anuentura moderne non vi prendete dilet-20 , vdite Alesside Tragico antico nel Fedro , preso Ateneo al tredicesimo delle rene de faggi; riprende gli scultori, cd i pittori come ignoranti nel formar il simulaero d'amore, e poi egli adduce la definitione di lui in questi versi , trapportati dal Greco da Giacomo Dalecampio .

Nec enim mas ille est, nec fœmina. Nec Deus, nec homo, nec fatuus,

Nec prudens.

Ditemi, Signori, quelle parole » han sembianza d'enimma? E pur non dicono altro, che Amore. Nell'ardire è più che homon ; il sauvo tamet i finciulle, che per i lor suri amoros non temerono ne thorror della motte, ne lo spaneno delle solitadini, nel rigor dell'armi, come vua Titise, e vona Erminia. Sallo Pilsone che per sar vna squadra imunacibile di gaerrieri volcua vna moltindine d'amanti assembare; come secro in Tebe, done la compagnia de soldati amatori sacra per riucrenza s'addimandana; il disso oni de consenia per sentenenza s'addimandana; il disso oni con sentenenza s'addimandana; il disso oni con sentenenza s'addimandana;

- Amor odit inertes;

il confermò Menaudro, che l'audacia pose per sostemo delle imprese amorose. Ma nel timore all'opposto non è egli più vile di qualunque semina timorosa ?

Res est solliciti plena timoris amor.

Vn sogno c'habbia dell'infelice won lo tormeuta? un sospetto di gelosia non gli è cerezzza di dogla? un sguardo cruccioso non lo trassege ina guisa di chiodo attrauersato nel cuore? una parola sdegnata non gli bee in guisa di fulmine il sangue nelle vene ? Che se volete Amor pazzo ve lo durò surioso, ed altra Legge non curante, the di se slesso.

Quis Legem det amantibus?

Maior Lex amor est sibi:

essois Boctio al terzo della Confolatione , onde alla morte , alle spade , à i fuochi , à i precipitij si corre : ne sono piene , e le storie , e le sasole .

Nec modus , & requies , nis mors repetitur amotis , dissolutionelle trasformationi al decimo . E nondimeno nella circospetitine, e nella diligenza , non vi è occhio più seruiero , o lineco dellocchio d'un cieco Amore , ossenie i cenni ; considera i moti , non trascura i sossenie not vanoti, ) hor interi , (come ne si face Elena , quella fiammadell Asia nella lettera , che serine à Paride ) e con gli occhi dell'ammadell Asia nella lettera , che serine à Paride ) e con gli occhi dell'amata va amorosa Astrologia si sonna , on gli indizzzi di cui i buori i, cel i reinsussi i caldi, ed i freddi giorni alle sue sperane antinede ; sin qui arrival la spositione dell'enimma d'Assessi alle sue successi and tro ve ni apporto d'un conico Latino . Ascessimoro giouane imamorato nella Cisclavia di Plasto , che pur nella passa Lettione vi mentousi , dele sue sussimo amorose così fauella .

feror, differor, distrator, diripior, ita nullam mentem Animi habeo, vbi sum, ibi non sum, vbi non sum, ibi est animus:

- quod lubet, iam non lubet id continuo,

Ita me amor laplum animi ludificat, fugat, agit, appetit, Raptat, retinet, iactat, largitur, quod dat non dat, deludit, Modo quod fuafit difluadet; quod difluafit id oftentat.

Hor che vi pare, non è un mero enimma l'Amore, che con tanta contrarietà di tempre, quasi con tanti nodi la vita degli amanti auniluppa: Che se la Ssinge su, come habbiamo prouato, simbolo di savienza,

legget nel comun Tlatonic Oratione d'Agatone, e tronaver, innova at japanella, legget nel comun Tlatonic Oratione d'Agatone, e tronaver et ingegnoso, e di habile ad infegnare a mortali. Euripale riserito al tredicessimo delle cene delaggia dece, che chi con Amor prende de trattare virtuoso, e dotto in poebi giorni diniene. Musicam docer amor, su detto da chi molto intese, e Plutareo nel Libro primo delle quessimi comunali al capo quinto lo spiega.

Ms se vogliamo all'opposio la dottrina di Cebete seguendo, sotto il nome di ssinge l'ignoranza comprendere, Amor fanciello, e cicco pur troppo l'ignoranza ne rappre Centa. Quindi Platone lungamente prona nel Fedro la comerstatione degli amanti esse mocuole, principalmente perche assini loro è gionenole l'ignoranza. e donde nasse tanta peruessità di giudicio nel determinar del bello, o del bentto, se sono dall'amore, con mombra l'intendimento di chi possibede è Hassi di ciò à fauellare distribu

mente

mente altroue, però in quesso luogo non mi sendo più oltre: solo, però anuicinarmi al sine soggiungo, che Michel Bizantio, reservito di Pierio dice alcune ree semmine di Megara ssere selezione del Pierio come che con la faccia humana, e piaccuole i vezzi, e cle lussinghe solo veder facessero a gli menti amatori, con l'umphe però e col corpo di Leone, la tiramnide, e la rapacità, con cui delle ricchezze, e della liberta personamente spositionamo i loro specuci, saumono di diucetre. Conchindiamo dunque che vera ssinge è l'amore, e verissima ssinge è l'ignoranza; e che si na intiti diuersa sorte d'eminimi sarà dall'uno, e dall'atta proposta: ma si come non è cossa di gioro ante lo siorre i nodi, disse sur proposta i ma si come non è cossa di gioro ante lo siorre i nodi, disse si ristitatione del respositione del respositione del respositione del propinsi amoro d'esta del signor al tabistimi amoro il capire i labisimisi amoro l'acqui e la signi e labisimisi amoro l'acqui e la signi e labisimisi amoro l'acqui e costi non è da persona poco intendence il capire i labisimisi amoro l'acqui e costi non è da persona poco intendence il capire i labisimisi amoro l'acqui e costi non è da persona poco intendence il capire i labisimisi amoro l'acqui e costi non è da persona poco intendence il capire i labisimisi amoro l'acqui e costi non è da persona poco intendence il capire i labisimisi amoro l'acqui e costi non e de de costi della cost

#### DISCORSO SESTO.

Della famosa diuisione delle cose in buone, in ree, ed in indifferenti, e quanto sia malagenole il conoscere il male dal bene.



Latone acerbameme si duose nell'Acibiade seconda, chezalcuni scempi, o per aumentura poco religiosi, con teloro insendate pregbiere gli orecchi di Gione contaminassero; e si n'apporta l'essempio d'Edispo, il quale dopo l'eserabile incessi montato in rabbia, e perciò duemato stri-

bondo di sangue, chiese dagli Dei per segnalatissima gratia, ch'i suoi sigliuoli venisero, per la successione, all'armi fra loro, e con le sceleratezze maggiori delle paterne, à lui la vergogna de propri misfatti rendeffero più tollerabile ; e perche furono facilissimi quegli empi numi , secondo che dice Giouenale, à souvertir le famiglie mossi dalle preghiere, si videro in campo i due nemici fratelli , e l'uno nel jangue dell'altro si studiò di tinger la real clamide; ma cadendo per le vicendenoli ferite entrambi, maggior piacere al feroce Padre per la doppia morte recarono; il quale appoggiato ad Antigone, pscendo dalla cupa spelonca, come affamato I upo dal sue couile, dell'imperfetta morte, che portana in fronte in quel punto si dolse, perche bramaua di pascer gli occhi con le ferite, e co'l sangue de gli vecisi figlinoli. La ragione di questo sconneneuole ardimento degli huomini ( se delle cose suor di ragione possiamo fanellar con ragione , ) è dal gran saggio raportata all'ignoranza nostra , che frà i veri beni, ed i veri mali non ne lascia discernere. onde Perlio

#### SO PARTE PRIMA.

fio stomacato della peruersità de' giudici, che del bene, e del male frà noi si formano tutta la seconda Satira consumò in riprender la follia di coloro, che danneuoli cose faceuano delle loro preghiere soggetto; e Giouenale die principio alla decima, con dire, che dagli estremi Gadi, fino all'Aurora, ed alle foci del Gange pochissimi si trouauano, ch'il bene dal male con verità distinguessero. Il che s'è vero, non è per auuentura insegnamento, se non molto considerabile, e di gran momento quel della nostra Ssinge, poiche il bene, e'l male, è l'indifferente ne rappresenta. Ma perche non si vuole on argomento tant'utile, o souerchiamente con la breuta ristringere, o con la varietà confondere, datemilicenza, che partitamente del bene, e del male, e poscia delle cose indifferenti io ragioni, con riferbare al sequente discorso ciò, che dagli angusti confini della presente Lettione sarà sbandito dal tempo. Malageuole è l'arte di conoscer il bene dice Massimo Tirio, ne s'è fin hora tronato maestro, che bastenolmente l'insegni . primieramente perche decipimur specie recti, e gli accidenti per me zo de' quali venir dobbiamo in cognitione delle sostanze, terminano ben spesso l'operatione dell'intelletto, e di via si fan patria, di mezo fine: e di riò fauello diffufamente a suo luogo, solo all'huomo sauio appartiene lo smidollar le cose, senza ristringer l'ingegno con la misura dell'occhio . Vlisse Principe valovoso, e prudente arriuato a i Lotosagi, non si lasciò incantare dalle vinande apprestate, ma sempre con l'animo viuolto al fumo d'Itaca patria surà seppe tener i suoi desideri raccolti al fine della pellegrinatione, per riueder la morlie, ed i figli: doue all'incontro i compagni gente senza accorgimento, e plebea, gustato c'hebbero il Loto, volontariamente dalla patria lontani viuer volcuano, in luogo sconosciuto, e solo famoso per la barbarie: l'oro in mano a Fidia è un mero soggetto dell'arte, in cui egli dee adoprar l'ingegno, per acquiftar grido sourano nel suo mestiere, senza passar più oltre: nell'erario della Republica di Roma è stromento della potenza, co'l nerbo del quale s'armano, e si mantengono gli esserciti per la conquista. del mondo; in poter di Lucullo è ministro di lusso, che spoglia le campagne, l'aria, ed i mari, per affaticarne vna menfa: ma s'una volta arriua alle mani d'un Filosofo gli serue per un bel foglio del gran Libro della natura, in cut legge la forza del Sole in purificar, e'n colorir quella zolla. V no de più principali stromenti, de quali per saper si vagliono gl'intendenti è La buone diufione, o la diffintione, che vogliam dirla, quando vna cofa fi considera separatamente dall'altra. Ma di questa quanto malageuolmente feruir ci poffiamo nell'inchiefta del bene, fe il ben dal male è , fi può dire , in questa vita inseparabile ? Il mondo è una lira , dicono Eraclito , & Beripide; ma la lira hà la sua consonanza nell'unione dell'acuto, e del grane;

graue, èl mondo nella mescolanza del bene, e del male. E questa dottrina benche non habbia determinato autore, che la sossenia, è nondimento come buona già recenta da più antich Legislatori, e Teologi; indi da quelli vien transandata, come ad beredi, ai Flosse, ed a Tosti.

Da ciò nacque l'opinione di coloro, che posero nel mondo due Demoni, cioè a dire due primi principii delle cofe, vn buono, & vn reo; la quale dal Gentilesimo s'è poi trasfusa in qualche setta d'Eretici . Quesia ridicolosa Teologia su primamente di Zoroastro, ilquale insegna un de Demoni alla luce, l'aitro alle tenebre rassonnigliarsi, per conservar in tal guisa la qualità del lor primo, & originario principio. A tutti due si faceuano sagrifici , ma lieti all'uno , funefti all'altro ; haueuano le giuridittioni diffinte, e fra le piante s'haueuano diusse le parti; fra gli animali sotto la signoria del buono vineuano gli vecelli, ed i terrefli, fotto la tirannide del cattiuo gemeuano i pesci, e tutti i mostri dell'acque . Hebbe se i figli il buono, ed altrettanti , come che differente natura , generar ne volle il rco ; finalmente salissene in Ciclo il buono tre volte di tanto sopra il Sole, di quanto il Sole sopra di noi s'imalza ; ini collocò quasi bella, & accampata militia. le stelle, & a Sirio, che pulgarmente Canicola addimandiamo, die la cura di far la sentinella; indi ventiquattro Dei fabricò, e gli racchiuse in vn. vouo; ma l'anuersario per enta ventiquattro anch'egli ne sece, che per un buco fatto nell'vouo con gli altri alla rinfusa si mescolarono . Tutto eiò, che dalla Magia di Zoroastro hò dispersamente raccolto , simbolicamente lo stretto congiungimento del bene co'l male ne sà palese, & in conseguenza la difficultà di pienamente comprendere ciò che sia bene, per difetto di buona distintione. E la cima, & il siore della sauiezza, dice Socrate presso Seneca, il distinguer il bene dal male, e perciò la vita humana, secondo che al quinto de fini dice il Romano Oratore, è tormentata dall'ignoranza del bene, e del male. Vi souviene Signori, che colà nel Paradiso terrestre, frà l'altre pianti felici frondeggiana l'albero della scienza del bene, e del male? I Rabbini sognano c'haueua virtù d'affrettar l'uso della ragione, e del libero arbitrio, per seruigio de' primi nostri progentori; e così credono follemente, che Adamo non huomo perfetto (per quel che tocca al difcorfo) ma bambino fosse creato. Giosesso Hebreo al primo dell'antichità disse, che azuzzana l'ingegno, habilitandolo alle scienze; e sece Dio innidioso del nostro bene, posche n'impedina co'l rigoroso dinieto un auto tanto desiderabile. Meglio Sant'Agostino, e con la scorta di lui la Scuola de Teologi, al secondo delle Sentenze insegna, che tale fu nomato quell'albero dall'euento, poiche dopo d'hauerne i primi Padri gustato, il bene di cui rimaneuano prini, e'l male in cui eran caduti per infelice esperienza lor mal grado conobbero.

nobbero . O pure a parer di Ruberto nel secondo de Trinitate , cotal nome hebbe per ironiarinfacciandosi al serpente ingamunole la falsità della lufinebiera promessa, Eritis ficut Dij scientes bonum, & malum. comunque s'intenda certo è che il Demonio non con altro fegnale la Deificatione offerta volle alla prima donna prouare, che con la scienza del bene, e del male : e con ragione ; perche fotto questi due termini la cognitione uniuerfale di tutte le cose si comprende: così là in Isaia volendosi dichiarar La perfettissima scienza del Verbo eterno, chiamato Emanuello (non intendo della dinina, ne frà le create della beata, o dell'infula ma di quella ch'al modo naturale per virtù dell'intelletto attino astraente da' fantasmi le specie intelligibili si conseguisce) non con altro termine si spicga, che della scienza del bene, e del male. Butyrum, & mel comedet, vt sciat reprobare malum, & eligere bonum; tanto nobile prerogativa è d'un ingequo eccellente s'arrina, quando che sia con molto studio a porre frà il bene, e il male la differenza dounta. Ma rifacciamosi da capo. Il bene è oggetto della volontà, non meno ch'il vero dell'intelletto . così chiaramente l'insegna Aristotele al terzo dell'Anima, e quasi con le medesime parole Massimo Tirio al discorso diecinouesimo. L'intelletto non può non consentire al vero debitamente propostogli; la volontà non vale a ritirarsi dal bene conosciuto per tale, perche dice Epitetto presso Arriano il bene esser in guifa d'una moneta, la quale quando fia comata, non può giustamente rifiutarsi da noi . ma si come nell'inchiesta del vero bene spesso l'intellesto riman delufo, ancorche la fola verità, e non altro rintracci, così mentre la volontà gagliardamente ne spinge al bene, non di rado ad una falsa apparenza ella resta schernita. I sensi di lor natura fallacissimi sono i canali, per cui all'intelletto trapaffano le cofe; e fel'acquedotto è infetto non fara velenosa l'acqua peruenendo quando che sia alla bocca ? Narra Plinio, che furono da famosissimi artesici con tant'arte alcuni caualli, e cani dipinti, che alla presenza loro furono vditi i vericanalli nitrire, i vericani abbauare : Zeusi ingannò gli vecelli con l'vua, & egli su da Parrasio ing annato co'l velo : la lucerna di Mentore risplendena : la Venere . & il Cupido di Prasitele, per detto di Luciano, e la statua della fortuna in-Atene destarono fiamme amorose ne petti altrui. Ora l'istesso damo arrecano le falle persuasioni alla volontà. Ognuno dietro all'orme del benes'incamina, dice Massimo Tirio, e niuno cede al compagno; ma perche tanse sono le diuerse apprensioni, quanti gli huomini stessi, quindi è che per dinerse vie seguono la traccia del bene, che nell'animo presupposti si sono . Chi può raccontare la diuerfità degli bumani capricci , mentre ciascuno procura; e crede di hauere il bene trouato?

### DISCORO SESTO.

Altri nauiga in mare, altri nafcolto Gode vn dolce otio in folitaria cella; Altri ſpende, altri acquifta, altri più tofto Le caccie, e'l campo, altri'l Teatro appella. Con si dolci motiui, ad altri aggrada Oda i libri l'alloro, o da la ſpada.

Il bene di Domitiano era riposto in far prigioniere le mosche dice Suetonio. Arfacide Re de Battriani si prendena diletto di tesser reti da pescagione . Hibria Cretese presso Ateneo tutto il suo bene haueua posto nell'hasta, nella spada, e nello scudo; più vago era in Omero Achille dell'armi, che de conuiti. Così ogn'uno se medesimo lusinga, e ricco di quel patrimonio si tiene di cui stima gli altri mendichi . Eniuno si faccia a credere, che solo i grandi, ed i sani huomini (i quali comunque sia nell'honorate imprese sudando, per lo sentiero della gloria a gran passi caminano) posti al paragone de gli altri più vicini al bene si riputino, perche si come la natura i suoi doni indifferentemente dispensa, senza riguardo d'educatione, o di nascita, così ciascuno ne ricene la parte, che gli tocca, benche per altro a molte cose non vaglia. Ditemi, Signori, credete voi, che a Roscio l'esser per histrione eminente mostrato a dito; a Tersite l'hauer frà buffont luogo sourano; a Milone le vittorie negli spettacoli; a Frine il seguito di molti incauti amatori; a Smone il tesser ben frodi, non fosse di tanto piacer cagione , quanto i Confolati a Metello ; i trionfi a Mario ; le vittorie a Scipione ; l'eloquenza a Nestore? Sardanapalo effeminato per la libidine, con gli, occhi per lascinia tremanti, coperto, anzi sepolto nella porpora, con la chioma tanto ben regolata, quanto erano scarmigliati gli affetti, accerchiato da vn essercito di Concubine (guardia proportionata ad vn cadaucro ammarcito nel lezo bebbe per oggetto de suoi pensieri il bene :doue Alessandro, per lo contrario, postosi all'inchiesta del bene, e stimando, che di lui fosse sterile Europa, se ne scorse per l'Asia, quasi che od in Caria nel sepolero di Mausolo, o nelle muraglie di Babilonia, o ne porti della Fenicia, o ne lidi dell'Egitto fosse sepolto quel bene, ch'egli andaua cercando; e perche gli parue per auuentura, che'l bene al contrario dell'ombra lo precorresse, penetrò nell'Indie a rinouar le prodezze di Bacco . Chiedete a quel Pfaffone della Libia, perche con tanta sollecitudine ammaestrò gli pecelli più canori a dire Magnus Deus Plaphon; e vi dirà che l'ambitione gli faceua disiderar , come suo bene , ch'il mondo l'hauese in riuerenza in guisa d'un Die; e che perciò gli vecelli ammaestrati tornando frà gli altri, con quelle voci niracolose haurebbono intera sede a' sui pensieri acquistata. Anzi se bene si considera, negli interi popoli regnò la dinersità de pareri intorno al bene;

3

54

and altri in altro, credendo di non errare la riponeua: per cagione d'essempio quei di Crotona nell'Olinastro Olimpico ; quei d'Atene nelle vittorie nauali; gli Spartani nelle Campali, nella caccia i Cretesi; i Sibariti nel lusso. Sapete quello, che a noi interniene, Signori, quello, che Sant'Agostino ne' libri della Città di Dio nota della Deità de' Gentili , con tanti nomi fu chiamata La divina natura, quanti erano i bifogni, c'hebbero di lei, e gli effercitii, nei quali impiegata lariputanano. Onde fino al di d'hoggi ne' loro scritti si dice, che Gione comanda, è messaggiero Mercurio, Vulcano fabricai fulmini , Pallade tesse . Chi possiede il bene , Callia ricco, e benestante , o Alcibiade pouero, ma bellissimo? quelli della Fenicia, e dell'Egitto a fauor di Callia pronuntieramo; a fauor d'Alcibiade gli Elei, ed i Beotij : perche ognuno stima ben quello, che più gli aggrada; onde tante opinioni intorno al bene sono cresciute, che si come Socrate dalle tenzoni de Sofisti diceua di cornar più ignorante di prima, cofi noi, mentre del bene fi cerca, e veggendolo in tanti nomi diviso, non possiamo accertar di trovarlo. Il bene è un solo (così lo chiamano i Pittagorici, come riferisce Plutarco nell'operetta d'Iside, e d'Osiri) si come il male è diniso; una la sanità, molte le malattie; una l'armonia, molte le dissonanze; una l'arte di ben guidare pna naue, molti gli errori per sommergerla; e quindi nasce l'altra difficultà di trouare il bene , perche effendo , come s'è detto un folo , non è cost ageuole pigliarlo di mira.

Manon s'hà da sapere che cosa sia questo bene? Fino a qui le difficoltà, che in trouarlo, e conoscerlo ci s'oppongono, habbiamo in qualche maniera divisate, ma non s'è detto in che cosa egli sia riposto. Questo è un accender la sete senz' hauer modo da spegnerla; La malageuolezza d'una cosa, che buona si stimi, la sa crescer di riputatione, e di pregio: l'ingegno humano non può d'ordinarie vittorie appagarsi, ne piace quella corona, ch'in aperto giardino si coglie. Gli animi generosi voglion comprarsi a forza di sudori le palme, e gli honori; e d'Ercole fin nella culla cominciò a guerreggiar co i scrpenti . Hora, Signori, v'ubbidirò e forse più breuemente di quel che credete; impercioche il farne giusto trattato non è per quel poco di tempo; che da fauellar soprauanza. Mentre Cebete dice che la sua Tauola infegna quid bonum, quid malum, quid neque bonum, neque. malum, non dobbiamo intendere, che del fommo bene ; o della beatitudine, o della felicità egli pretenda di fauellare; perche non credo, che questo sia il luozo: la felicità è il fine, e'l bene, di cui si tratta, è il me-20 per conseguirlo: La felicità è come il porto della nauigatione di questa vita, il bene ela tramontana, che co'l suo splendore lontani dalle sirti, e dagli scogli ne guida: La felicità è il premio, il bene è il merito. Infomma qui non habbiamo a ragionare del sommo bene, ma del bene, che alla possessione pacifica di lui ne conduce. Ora questa tripartita diuisione di bene, di male, e d'indifferente è portata, e prouata da Platone in persona di Socrate nel Dialogo della Rettorica, e da Epitetto, mentre fotto nome di cofe , che non fono in nostro potere , le indifferenti comprende ( come che di questo io non mi maravigli gran fatto , essendo nella Scola degli Stoici da cui cotale diussione derina , maestro si può dir fourano. ) Ma ripigliando il primo capo. L'Academia, e'l Licco concordemente delle cose, che buone sono, fanno pn'altra divisione, pur di tre membra, essendo che si ritrouano beni di natura, di fortuna, e dell'animo : così dinide Aristotile nel primo dell'Etica al capo ottano , e Tullio nelle Tusculane al quinto; beni di natura sono la bellezza, la fanità, la forza, e cose tali; di fortuna gli honori, le dignità, le ricchezze, dell'animo le virtà. Ma la Scuola de gli Stoici è in tutto a' Perifatetici ripugnante, ne riconosce altro bene, che la sola virtù . E perche de mali co medesimi fondamenti si tratta che de bem , vi saranno tre sorti di mali nell'opinione di Platone, e d'Aristotile, alle tre soccie de beni corrispondenti; ma presso gli Stoici, si come la sola virtù è il bene, cosi solo il vitio e'l male; è però vero, che anche gli Stoici le cose indifferenti conoscono, & ad esse ciò che dagli altri è nomato bene di fortuna , e di corpo riducono .

Alla divisione di sopra detta ridur si potrebbe parimente quella commune, e trita del vulgo, che de i beni altri son diletteuoli, altri vtili . & i migliori honesti ; ma con questa varietà , ch'à tutte tre le specie ricordate di sopra si confarebbe il predicato, ed honesto, ed vtile, e dilettenole. Marco Tullio nel primo delle quistioni Accademiche consente bene à gli Stoici, che nella virti sia la beata vita riposta, ma la beatissima nega senza l'aiuto de beni di fortuna, e del corpo potersi trouare : perche se dobbiamo secondar la natura , ella certo hà bisogno del-It fanità, della robustezza, e de gli stromenti, che a'suoi fini stima gioneuoli, cioè à dire de i commodi della fortuna; da che comunto Antipatro presso Seneca alla Lettera nouantesima seconda, benche frà gli Stoici non de vulgari confessa, che qualche cosa, se ben non molto alle cose esterne si dee concedere. Perche almeno à prima vista pare (secondo che nota Aristotile nel quinto dell'Etica ) che molte cose pertinenti alla bontà, che cerchiamo, habbiano necessità di stromenti, come d'amici , di potenza , di forze , e per aunentura anche di bellezza , e di nobiltà . noudimeno dice lo Stoico , per mezo di Seneca alla piftola fettantesima quarta , la virtà sola nell'animo occupar tutti i luoghi , adem-

pier ogni defiderio, satiar tutte le voglie, perche inlei sola è l'origine, e la forza d'ogni bene; all'incontro la sanità, la bellezza, la nobiltà in paragone delle vire: fono come scintille esposte al Sole, che muoiono nel souerchio splendore, e per la lor fiacchezza di quel nome, che alla sola viren s'attribuisce, non riescono meriteuoli; anzi di questa opinione par che possiamo chiamar partiale Platone medesimo, se prestar fede si dee ad Apulcio nel libro della Filosofia, il quale è pure frà gli Accademici di qualche grido : perche dic'ezli i beni , o della fortuna , o della natura non meritano d'efer nomati simpliciter beni, rimanendo, s'altri non puol valersene inutili, fe s'in mal vso s'impiegano, essendo anche di detrimento; E Tacito, che forse più nella dottrina di questo luogo, che nel rimanente della vita, e degli scritti alla dottrina Stoica si fe vicino, nel quarto della Storia anch'egli persuade, che c'accostiamo alla dottrina di coloro, che tutto il bene ripongono nella pirtà, il male nel vitio, lasciando i doni di natura, e di fortuna frail confine dell'vuo, e dell'altro alla libera dispositione di chi se ne hawisse a valere. Noi dunque c'habbiamo alle mani vno scolare di Socrate, che in molts insegnamenti piega nello Stoico, se definir con le leggi di questa fetta, che cosa sia il bene, di cui si parla, porremo, Laertio nella vita di Zenone non dirà diuersamente da quel che dice il Tebano; ma noi però non conseguiremo il fine del nostro disiderio, perche troppo ampiamente difinisce Lacrtio: Seneca dopo d'hauer rifiutate alcune difinitioni del bene, come manchenoli, & a varie oppositioni dell'altre senole soggette, conchiede. Bonum est, quod ad se impetu animi secundum naturam rapit, o pure il nostro vero bene è quello, ch'in un naufragio può nuotar al lito son essi noi dice Platone . Vi ricorda di Stilpone ? interrogato da Demetrio, se nella ruma della sua patria egli banesse alcuna cosa perduta, rispose tanto francamente dinò, che della sua vittoria se dubitar il medesimo Vincitore; e pur era vero, essendo che la virtù non poteua cader nelle mani dell'inimico, e Stilpone insieme con Biante portando seco la sua virtù, hauena sempre un ricco patrimonio a gli aunenimenti della fortuna. uon soggiacente. Quanto del bene bò dinisato sin'hora, vale marauigliofamente al conoscimento del male, per la dottrina de contrari, che su medesimi principi si fonda, onde a me rimane il fauellar delle cose, ch'indifferenti si nomano, ed opportunamente il farò". In tanto perche v'hò detto di sopra, che il bene da Epitetto preso Arriano è rassomigliato ad vua moneta egli medesimo n'aunisa, che quando ne si presenta occasione d'abbandonar la virtù faceiamo i nostri conti da buoni mercadanti, se metta il meglio dar la nostra moneta per quel piacere, che n'è rappresentato dal fenfo, o per qualunque altro oggetto, di cui fia il frutto la vergu3712,

gogna, ciod a dire, s'il pentimento da noi a prezzo così caro comprar fe

#### DISCORSO SETTIMO.

Del Genio cofi buono, come reo: della natura, vffitio, e qualità di lui, fecondo la dottrina degli antichi.



Rturo guardiano dell'Orfe, introdotto da Plauto a far il Prologo d'una fua leggiadra Comedia, alcuni fegreti della Corte diuina a gli Vitori, come di applaggiorinela: edi fe flesso parlando dice, che egli la notte fe ne flà micile à compir con gli altri fegni le fue vicende, luminos, come che formadabile fra le flelle; mal gior-

no frà gli buomini in sembiante non conosciuto si fà vedere. conciosia cosa che Gione imperador degli Dei , e degli huomini và distribuendo i suoi numi minori per diuerse contrade, accioche haunto da loro contezza de costumi, della pietà, della fede di ciascuno, egli possa con le ricchezze rimeritargli ; e coloro , che sempre intesi alle rubberie con falsi testimoni corrompono i tribunali, riceuano delle falsità loro il giusto gastigamento. Degli vni, e degli altri s'arrollano i nomi, perche la memoria delle buone, e delle ree attioni per dimenticanza non muoia. Io non saprei, se questa. stella meglio alla Comedia di Plauto, o alla nostra Lettione desle cominciamento. Posciache rappresentandone Cebete, in sembianza d'un recchio con una carta in mano il Genio dato a ciascuno di noi (come sentono tutte le fette) per guida, e per ammaestramento della vita morale, somministra materia da ragionare della natura , dell'offitio , e della qualità de' Demoni alla nostra custodia destinati da Dio: nel quale argomento non meno ampio che malagenole douro io esser sollecito in dinifare quello, che da un de lau lasciar si dee, per non attediarui, e per non imponerir volontariamente nell'abbondanza.

La Scuola di Pittagora fi fece a credere la parte diuina della noftranatura effer il Genio in ciafcuno; e Timeo chiaramente lo confermo; anzi Plotino, Iamblico, ed Apuleio, benche feguaci di Platone addottrinati nelle ficienze d'egitto differo, che l'imelletto nugli buomuni cra il vero Genio, che gli qualtua; così ne fa fiche Marfilio sil terzo libro della terza Emmade di Plotino. Ma mondimeno la più commune opinione da tutte lesfette recenta per acona, come che variamente (piegata steme per collame darfi alcune l'al ving. Siori degli buoman, che fie la dinina, e l'humanas conantone l'al ving siori degli buoman, che fie la dinina, e l'humanas conantone l'a via l'agolino al terta della soli dinina della soli di cittino.

fettimo della Città di Dio, il mondo in due parti cioè a dir in Cielo, ed in. terra dinide : l'uno , e l'altro poscia sotto dinide ; il Ciclo in Etra , & in aere; alla terra aggiunge l'acqua. Tutte queste parti del mondo, dic'egli d'anime d'immortali, o di mortali son piene. Dal sourano cerchio del Cielo fino alla Luna viuono l'eteree, che non folo con l'intelletto, ma con gli occhi si veggono cioè i pianeti, e le stelle; ma dall'orbe Luuare fino al luogo de'nembi , e de' venti sono l'anime aeree , intorno alle quali l'occhio presta fede al pensicro, e questi Eroi, Lari, e Genij s'addimandano. Sò che non tutti all'opinione di Varrone acconsento intorno al luogo, dentro del quale l'anime dall'aria nominate ristringe, e sopra di ciò io non voglio per difesa di Varrone piatire . Più tofto perche molti non effer fra queste softanze separate diuario alcuno han creduto, veggiamo partitamente se sono errati. Sò che non volete questa volta seguir Platone, che nell'Epinomide dice gli Eroi dall'elemento dell'acqua esser nati; se non se forse intendendo, ch'egli accennar ne volesse la loro sostanza essere un poco più materiale del corpo aereo , più dilicato de' Genij . molto meno vi piacerà quello , ch' egli medefimo nel Cratilo diuifa, dicendo genera fi gli Eroi dall'amore d'un nume immortale verso le donne, o d'una immortal donna verso de gli huomini; come pur Esiodo nell'opere fauolosamente cantò, perche egli stesso nel conuito confessa, che frà gli huomini, e frà gli Dei non può effer congiungimento; e di cotil dottrina si vale Apuleio, del Genio particolar di Socrate fauellando : benche da gli insegnamenti de faui dell'Egitto discordi . Onde perche non dobbiam dire , ch'a fe contradica Platone , fà di mestiere intender quello . che dell'amor degli Dei, e degli huomini infegna, dell'amor de' coffumi, e della v.rià , come dottamente discorre nella vita di Numa Pompilio Titarce .

Martiano Capella nelle nozze di Mercurio stima gli Evoi esfer così detti dalla terra, che da gli antichi Eta si nominata, quasi numi terreni: quindi i Latini mezi buomini gli chiamarono. Ma Sari Azostimo dedecimo della Città, secondo l'opinion degli autichi sauellando, visevice l'anime delle presone di molto merito siolet da slacci del copo esfere straig si scoie e questo è il Dogma più ricenuto sia gli Scrittori; Plutareo à tatti gli Stoici, Laertio a Zeno solo l'attribusfee. Appleto nel Libro da me citato, conce essi chiara, e sega chiara, e sega chiara, e sega chiara portandone si sespento d'Assignao nella Beetia, di Mopso in Africa, d'Osiri in Egitto : al che allude Lucano al nomo delle guerre ciusi; menonandoi linogo affegnato lovo per riposo, e per repo conforme assigni al opinione di Varone.

Quodque paret terras inter, Lunæque meatus Semidei manes habitant, quos ignea virtus

Inno-

Innocuos vita, patientes atheris imi Fecit, & aternos animam collegit in Orbes.

Onde Plinio volendo adulare cruditamente Traiano nel Tanegirico, diec al Tudre già morto con mai giaggnofifima apofirofe i Seda tu pater
Traiane, si non siydera, proximam tamen sydetibus obtines
sedem, quass fix gli Eroi concedendogli il luogo: c Tertulliano nel Libro dell'Anima, schernendo facetamente le sciocche opinioni de Filosofant
bro dell'Anima, schernendo facetamente le sciocche opinioni de dentro al
cielo, ma con gli Eudimioni degli Stoici è intorno alla Luna. Sono danque
gli Ero l'anime degli houmin più valorosi, e più prodi, i quali con l'eminenza della virtù, viuendo, sollenati dal numero de' vulgari, morendo
con non vulgari honori sono rimerii dal mondo, e perciò da i Geni per
molte, e notabili qualità, come più à eble agio vederemo, ducessi.

I Lari per detto di Martiano Capella , e d'Apulcio erano l'anime di coloro, che non con eccesso di virtà, come gli Eroi, ma perè lodeuolmente haneuano finita la vita, ed affegnauansi per Custodi domestichi degli attinenti; conciosia cosa che appellandosi ogni anima disciolta dal corpo co'l nome a tutti commune, Lemures, quelle in Lari passauano, alle quali per la bontà era conceduto il possesso pacifico dell'antiche lor case; ma coloro, che in questo mondo s'erano men buone dimostre, dopo la morte come shandergiate, e raminghe, senza luogo di riposo, e di pace andauano erranti con terrore, e con danno del mondo; e communemente col nome di Larue erano addimandate . I Lari alla custodia delle case, e delle strade, come nota Arnobio , eran proposti , e perciò da Suetomo nella vita d'Augusto fur detti Compitales, da Plauto nel Mercatore Viales, nell'appendice di Virgilio Semitales, e di lor parla con molto ingegno Ouidio nel quinto de' Fasti . A' questi si fabricauano nelle priuate case i Lararij , come d'Alessandro Mammea narra Lampridio; eranui i prinati, ed i publici, come ne' Genii, onde a Giuhano , presso Marcellino al secondo , si fe vedere il genio publico , e gli diede animo, accioche dal gouerno dell'imperio non si partisse, come intendeua di fare, per non opporsi alle voglie dell'inuidioso Costanzo. L'origine, da cui nel Gentilesimo la superstitione de Lari si propago, sin perche ciascuno in quei tempi fepellire in cafa i propri morti folena, el'affetto a poco a poco in riverenza passando die occasione alla deisicatione, come dal Mercatore di Planto, e dal terzo d'Arnobio si può raccorre.

In questo dunque i Lari co' Genij connengono, che gli vni, e gli altri sono deputati custodi, e ciò per aunemtura ha cagionato l'equinoco di coloro, ch'uma cosa medessima gli stimarono; sode tanto i Genij, quanto i Lari, deleuano con la pelle, e con la compagnia del cane, come simbolo della cuflodia dipingere, ilche ai foli Lari da Ouidio ne Faffi, e da Pluterco nei Problemi s'afrine. Ma in ciò fono differenti, che i Lari le fole cafe, le le Citrà, e le vie hanno alla lor cuflodia peggette, e fono anime fiolite dall'himame qualità; i Genij unche le felue, le piamte, e gli biomini cuffodifono, e forme di corpo humano in alcun tempo non firono.

Sono per tanto i Geny una specie di Demoni , così chiamati per le racioni addotte da Macrobio al primo de Saturnali , e da Possidoro nel libro de gli Eroi , e de' Demoni ; e secondo i Platonici hanno un corpo sottilusimo dal fior dell'aria più purgato, e più sereno composto, come dice nell'Epinomide Platone; e nel dare à gli Angioli il corpo furono così pertinaci gli antichi , toltine quei del Liceo , che anche fra Cattolici alcuni grauissimi scrittori hanno in questo errore dato incautamente di petto, e gli riprouano sottilmente i Teologi, sponendo la prima parte della Teologia di San Tomaso . E s'io dicessi , ch'à noi sono dati , come Minerua ad Vlisse, o come Socrate ad Alcibiade, seguirei la dottrina di Plutarco nell'operetta del Demonio di Socrate, e di Proclo nel libro. in cui dell'Anima, e del Demonio diuisa; e volendolo poscia prouare con l'Vlissea in mano trouerei, ch'ella niuno di quegli vifici ch'ad una follecito custode s'aspettano, verso il suo cliente tralascia. ella delle scia-Ture d'Vlisse amaramente si duole : si studia di rendergli Gioue placato, e del ritorno di lui in patria tien lungo ragionamento ; se ne trapassa portata da'venti in Itaca; aunifa Telemaco gioninetto della discendenza paterna : eli da nuona , che viue il padre ; si sdegna con gl'insolenti conuitati : annalora Telemaco , accioche scacci di casa quegli importuni , ed all'inchiesta del padre pietosamente s'accinga; indi lasciato il cuor del giouine pieno d'un maschio vigore, à guisa d'Aquila, che frà le nunole si dilegni: dagli occhi di lui velocemente s'inuola; in sembianza d'huomo si sa da V lisse vedere; & bora lo sgrida, bora lo stimola alla vendetta , hora lo rende appariscente , e pieno di maestà , hor lo discende dall'armi de'combattenti nemici : In somma à guisa di prudente maestro l'accompagna , l'instruisce , il disende ; e tutto ciò sà il Genio con noi . Dice Seneca nella pistola centesimadecima, che dalla plebe dinina, (così chiamata primamente da Ouidio ) si dà a noi vn aio, che Genio vien detto, e benche egli parli in maniera, che anche Giunone darsi à gli huomin per custode par che sentisse, hasi nondimeno ad intendere, ch' alle donne Giunone, il Genio à gli huomini con la sua assistenza presieda . Perciò quella femmina presso Petronio , che nell'essere stata sempre dishonorata riponeua l'honore, manda fuora vu giuramento notabile, lunonem meam iratam habeam, fi me vnquam virginem fuifſe

#### DISCORSO SETTIMO. 61

se memini , e presso Tibullo quell'amante volendo acquistar fede a'suoi detti , dice all'amica .

Hic per sancta tuæ Iunonis numina iuro.

Ammiano Marcellino fà intorno à Genij una bella digressione, e dice esser opinione de Teologi, che à ciascun di noi nel nostro nascimento vn Nume si dia per compagno, che le nostre attioni co'suoi consigli gouerni , e questi da poche sole , ed eccellenti persone lasciarsi vedere ; come per aunentura da Pittagora , da Socrete , da Scipione , e per detto d'altri da Mario, da Ottaniano, da Trimegisto, dal Tianeo, e da Plotino . Aggiunge poscia in conformità del suo senso l'autorità d'Omero , e di Menandro, i cui persi sono interamente citati da Pier Vittorio nelle varie lettioni . Tutto ciò come di peso trasserisce lo Scaligero nel terzo libro della poetica, non sò per qual cagione il nome di Marcellino tacendo. Questa medesima dottrina è ampiamente insegnata da Epitetto presfo Arriano in più luoghi, con dire, che Dio in guisa di ministro della sua providenza hà dato à gli huomini il Genio, il quale vegli alla. cura, e sia sempre sollecito del nostro bene; onde per esser celi indiniso compagno nostro, siamo in necessità di render le nostre attioni, benche segrete, e nascoste, degne d'esser riguardate da colui, che anche ne può celati angeli della casa, e ne più densi horrori dell'ombre non si diparte da noi . E perche tallhora più ne ritrae dal male oprare il timor d'un nemico, che la riuerenza d'on'amico, siaci sempre nella memoria che non il buono solo, ma il cattino Genio continuamente n'accompagna, e curiofamente ne mira . così differo Euclide Socratico , e Lucilio nelle Satire al nono, citati da Cenforino al quarto del di natale; ne à ciò ripuena l'opinione d'Empedocle, e di Menandro da noi ricordato pur poco dianzi : anzi anche presso Terentio , e Neuio sotto nome di buono , e di cattino Dio habbiamo la confirmatione di quanto s'è detto : Mentre Giu-· lio Cesare sdegnato se ne veniua con l'essercito à Roma, nel valicare il Rubicone, fiume hoggidì famoso per la memoria di questo fatto, si gli fe incontro il Genio buono, ed all'impresa gagliardamente l'inuigori : doue all'incontro Bruto stando una sera soletto in camera vide un huomo di (misurata grandezza, di color nero, con la barba squallida, e con la chioma dimessa ; guardollo, e coraggiosamente dell'esser suo, e delle sue conditioni il richiese: risposegli sombra, sono il tuo Genio cattino o Bruto , e tostameute mi vedrai ne campi Filippi ; vedrotti Bruto riprese e la fantasima incontinente disparue; ma guari non andò, che s'anuerò l'infelice annuntio nel luogo disegnato dal Genio. Cost narra Plutarco. Ne molto differente è l'accidente di Drufo, che leggiamo in Dione : fcor-

rena quel gionine valorofo con l'effercito la Germania, e danale il saeco, quando di repente una gran donna gli apparue, che lo sgridò con dirgli , c'hoggimai la vaftità de'fuot ambitiofi penfieri riftringesse dentro à più moder vi confini , perche ad ogni modo il veder il fine , ch'egli bramana delle sue militari fatiche non gli sarebbe permesso dal Cielo : riflette egli non sò se attonito, o pur incredulo allo spauenteuole annuntio, e mouendo in dietro alla volta del Reno, prima di peruentrui caduto malato se ne mort. Ma miglior somiglianza hebbe per annentura con l'infortunio di Bruto la visione di Cassio Parmigiano, di cui dice Valerio Massimo, che dopò la rotta c'hebbe Marc' Antonio; di cui egli era partiale, se ne fuggi per sicurezza in Atere, done stando pieno di sollecitudine, e di pensieri, una fantasima al Genio di Bruto somigliantissima gli comparue, la quale interrogata chi fosse, d'essere un maligno Genio gli hebbe risposto. Atterito per tanto e dalla sembianza, e dal nome, chiamò i seruidori, i quali dicendo di non hauer la santasima veduta, egli leggiermente s'addormentò; ma ben tosto dallo stesso spettacolo desto, volle ch'un lume acceso nella camera si mantenesse, e che d.t lui i seruidori non s'alloneanassero un passo: undi d pochi giorni fu condinnito da Cesare. Da cotal dottrina coloro, che non esser in noi altro Genio, che l'animo nostro han ereduto, ritraggono, che secondo la buona, o Larea dispositione de gli anima buono, o reo sia il Genio alla lor cura destinato . perciò Apuleio considerando le parole di quello sfortunatissimo gioune presso Virgilio.

---- Dij ne hunc ardorem mentibus addunt Euriale, an fua cuique Deus fit dira Cupido?

ricoglic che si come quel dira Cupido su il Genio cattuto, che la bellissima copiu a amuci als macello condusse, così bona Cupido il buom Genio debbia siguiseare; ilche par ch Epicarmo intendesse di confermate, quando dissi costumi degli huomini o buomi, o mali, di buono, o di mal Genio sortiti nome. Anzi Plutareo, e Marco Tullio mcutre del simoso Genio disorrate fuellamo, promamo, che l'animo di lui purissimo, e tatta di cui di esti, che ciliatico nominar lo potremmo, agruolmente vidina, Emutendeua i diunii consigli. Quindi Platone al decimo della Republica in quel razionamento che si colui di fiesto dall'inferno tonato, dice di noi darsi il Genio, consorme all'elettione della buona, o della mala vita, eti altri risolue di sare, di che discorre Plotino al terzo libro, dell'Eneade seconda.

Or questi Genij baucano cura, come dice Apuleio, d'interpretar gli augari ed i sogni; per mezo loro i Magi, secondo Tertulliano nell'Apologe. rico, e Minutio felice nell'Ottunio, alcune apparenti maraniglio adopranano, richiamando l'ombre fini da Jepoleri, & renulatori della diunità con
la diunitatione l'opinione degli binomini fi procaccianano. E non folo degli
binomini han cura, ma delle Selue, delle Prosimite, e de Regni. Ondegagificando lena alla tomba d'Anchife, e diunichiando fipe quelles fine
gagificando lena alla tomba d'Anchife, e diunichiando fipe quelles fine
gia vin ferpente, dice il Poeta, ch'egli rimafe in forfe, fe foffe il Genio del
linego, o par un feruidore del padre. Da ciò hebbe origine quel religio fo
eglimee, ch' in arriuando altri in contrade firaniere fubito fi falutauno le
Deità protettrici del paefe, e con folemi facrifici finorenoli fi rendeumo
allhofipie; così d'Anfeljandro marra Quinto Curtio a' Ense Virgilio di fertimo, e molti bellifimi inoghi di Poeti fono in tal propofito raunati dal
dottiffimo Brilfonio, nel primo delle fue Formule. Anzi che la fenola
di Pittagora tamo al Cenio del luogo attribuifee, che la bioma, e la
wala fortuna de gli habitanti filma dipender dall'amilà, o dalla nemicitia del proprio Genio con quel della Patria.

Erain tanta veneratione il Genio, che volendo non sò che perfona fortemente innamorata presso Tibullo porgere preghi efficaci, & à quali altri non potesse respilere, disse:

Perque tuos oculos, per Geniuma; rogo.

Anzi il giuramento fatto per lo Genio specialmente del Principe era più sacrosanto in terra, che quello dell'onda Letea non era formidabile in Cielo . perciò Caligola secondo che narra Suetonio sece molti morire, i buali hanenano per lo Genio di lui spergiurato; e le medesime leggi nel digesto, doue trattano de giuramenti impongono la pena à coloro, che per anuentura il Genio del Principe falsamente in giurando nomassero : del che si prendono viuoco Tertulliano, e Minutio ne'luochi poco dianzi estati , quasi che più venerabile fosse il solo Genio di Cesare , che tutto lo stuolo de gli Dei insieme raccolto . Che perciò alcuni Principi confederati ad Augusto, per lusingarlo, essendo in Atene cominciato un Tempio à Gione Olimpico confegrato, vollero à spese proprie condurlo à fine, & al Genio d'Augusto, Gione cacciandone, dedicarlo. Ma per non fermarci più in questa sola materia, ho detto di sopra che il Genio su creduto l'animo di ciascuno, hor dell'ingegno mi par di poterlo affermare; così espressamente Eraclito presso Laertio n'insegna : l'intelletto è occhio dell'anima , come l'occhio è intelletto del corpo : ma Plutarco dice , che il Gemio fà l'offitio dell'occhio; noi non siam ciechi che à guisa di tanti Edippi , o Tirefie appoggiarci dobbiamo al braccio d'Antigone , o del ministro , dunque dell'intelletto dife Plutarco ; quindi è , che non senza molt acutezza discorre non sò chi , citato dallo Scaligero , mentre il Genio

Genio Platonico all'intelletto agente peripatetico rassomigliarsi contende ? impercioche si come quello nel possibile imprime le specie necessarie per efprimer l'atto d'intendere, cost questo mille nouied suggerisce, per le quali peggonsi alcuni ritronamenti tanto superiori all'humana capacità, ch'è forza ascrinergli all'illustratione del Genio ; e ciò vuol per auuentura significar Marsilio al decimo della Teologia di Platone, quando la qualità de gl'ingegni alla qualità de Genij , che dell'anime sono custodi rapporta; perche si come ciascuiche nasce sotto qualche stella particolare signoregviante vien posto , ond altri Mercuriali , altri Gioniali son detti , cost Plotino , e tutta la scuola di Platone sotto qualunque pianeta un certo numero de Genij ripone . Ben è vero , che la vireu per cagion d'essempio del Sole non da tutti i Geny à lui soggetti vien' vgualmente participata ; percid un huomo benche solare sarà più , o meno fortunato d'un altro solare, secondo che il Genio, sotto la cui custodia egli viue più, o mene della virtù del Sole si gode, ed in conseguenza più può: e con la dounta proportione dobhiamo filosof.tre l'insegnamento di Iamblico , e di Porfirio seguendo ; i quali i Genij conforme alle stelle domunatrici nel punto, ch'alla luce nasciamo, per maestri n'assegnano. Ma perche non voglione i seguaci dalla dottrina del lor maestro partire, si come di sopra dissi per autorità di Platone, ch'il Genio ne toccaua, quale noi medesimi buona, o mala vita eleggendo volenamo; cosi non vogliono gli Accademici , che sempre siam posti in necessità di viuere à quel Genio soggetti, che nel cominciamento del viuere ne toccò, ma che sia nella man nostra il mutarlo, quantunque da vna vita ad vn' altra ne fosse in grado di trapasare. Onde se vichuomo dato discioltamente à gli amori, e perciò da Un Genio d Venere soctoposto guidato da gli amori non intende partire, ma purgando l'affetto con l'horreuolezza del fine, o con altra circonstanza lo rende virtuoso, da un men nobile ad vn più sublime Genio sotto la giuridittione di Venere la custodia di lui si trasferisce ; se dalla mercantia alle letre fà passaggio acquista un Genio frà Mercuriali più nobile , esa sendo Mercurio così del guadagno mercantile, come dello studio soprintendente : ma se al pacifico mestiere della religion dato bando all'imprese guerriere s'accinge, lasciato il Genio Giouiale sotto il Martiale à militar propriamente, ma con presagio calamitoso comincia.

Ma perche de gli huomini , e delle Città è d detto i Cenii hauer cura , quando à quessi la morte , à quelle sourassa la la rouma nelle storie leggiamo essent pratiti da toro . Collanzo presso miniavo staua da grandissimo pensiero souraperso . O assistante per non vergendo più il Gnio , ch'era flato solito di mostrarigisi tenema l'altimo infortunio , che si-

65

nalmente gli accade . e della Città di Gerufalemme narrano non folo Tacito nelle florie, ma Gioseffo al festo della guerra Giudea, e Niceforo al serzo della floria ecclesiastica, come prima, che sosse presa alcune voci s'pdirono quafi de' Numi cuftodi, th' in preda al ficror de' nemici l'abbandonauano, Onde Seneca nelle Troadi, e Petronio dicono, che non prima fi da Greci prefo il grand'Ilio, che se ne partiffero le deità tutelari : anzi si leggono le particolari preghiere, con le quali da nemici erano i Dei scongiuran ad vscirsene, come de Vei dice Linio al primo della sua storia, e Macrobio al nono del terzo de Saturnali. del che fauellano abbondenolmente il Mureto nelle varie lettioni ; il Turnebo ne gli Annersari ; il Guellio fu'l secondo dell'Eneide; e Barnaba Brissonio nelle formule al primo. Tutta la dottrina, che s'e fin hora della superflitione de Gentili recata in mezo, con rimuouer l'imperfettioni agenolmente nella Christiana Re-Brione si trasferisce . A ciascun huomo deputasi un buen Angiolo per eufode subno ch'esce alla luce , S. Tomaso , e con lui tutti i Teclogi il pronano fondati su'l detto del Salmo , Angelis suis mandauit de tes ve custodiant te , con quel che segue : ma per l'opposito non mancar à ciascuno il reo demonio, che si studia di trar dall'altrui perdite il sua quadagno, l'insegna l'Apostolo nella lettera d gli Efesini, Non est nobis collectario aduerlus carnem, & languinem, icd aduerfus Principes col rimanente . perciò Ruberto chiofando le senelationi di San Gionamni in quel luogo, che descrine l'Angiolo dell'abisso in guisa di principe delle Locuste, Angelus iste abyth, dice, manifeste contrarius est magni consilij Angelo. Che gli Angioli, come Arturo dicena di se medesimo seruano in guisa d'esploratori mescolandosi fra noi mortali, si legge apertamente nella gloßa sul secondo capo di Giosue , Exploratores thi ( mandati da Giosue à spiar della Città di Ierico ) possunt Angeli Dei putari , secundum illud , Ecce mitto Angelum meum ante faciem tuam Che l'animo medesimo allegoricamente sia nell'huomo l'Angiolo tutelare, nel duodecimo de gli atti Apostolici il consente la glossa . Videtur Angelus hominis esse homo interior, qui Deum semperfide contemplatur. Che nonfolamente a gli huomini particolari , ma etiamdio alle provincie , ed a regni siano gli Angioli presidenti, Origene nell'homilia ventesima sopra i Numeri lo prouacon l'Apocalisse, in cui a gli Angioli di diuerse chiese varico ambasciate si mandano: ma inquel luogo sorse è più consacente alla lettera intendere sotto nome d'Angioli i Vescout, onde l'intention nostra più propriamente vien prouata con la scrittura di Daniello, di cui fauellerassi più a basso : ch'abbandonino tall'hora le prouincie, e gli buomini aloro com-. me ffi

messe (non però in tutto, perche escendo la loro custodia vu'essecutione della diuna providenza, com'insegna S. Tomasso, non possono mai del tutta allontanarsi dalle cose soggette alla providenza) il dice Geremia in persona de gli Anzioli madelimi, secondo la dispositione di San Girolamo, e della folssi in quelle parole, Curatinuus Babylonem, es con est fanata, derelinquamus eam. Che finalmente l'uno con l'altro per l'utile dessoi cliota dive si custoscio montello, in cui il Principe della Persiacio da dire si custode della Persia, come Teodoreto, e Gregorio dichiorano) s'oppone a Cabriello presidente della Giudea, non già perche fra di loro ossero contarieta di volere, ma perche rapprestando ciascuno a Dio diuessi meriti de' popoli custoditi diuessi, esserio talla diuna proudenza richivegono: ma tosso che la volonta di Dio viene loro manifestata essa ogni diuessi da si enimento.

Habbiamo finibora detto che cofa fieno i Genij, & in che mestiere sa trattengono per nostro bene : resta , che secondo il consiglio d'Oratio io vi dica-

Cura bis, & porco bimestri

Cum famulis operum folutis; An preche a ciò il tempo de baccanali n'imita, lafcio, che la natura per fe flelfa faccia le parti d'Epicuro, et alla coltura del Genio ne folleciti; bauendo pur troppo lungamente del Genio, e per aunentura contro il Genio d'alcina di voi, o mio famellato.

Fine della Prima Parte.

DELLA

#### DELLA

# TAVOLA DI CEBETE TEBANO

Espossa da AGOSTINO MASCARDI.

Parte Seconda.



D eccoci cal Tebumo al cominciar della vita: i passat discorsi sono quasi i sobborghi di quella gran Città, che Cebete descriue: per essi incaminati bor arriniamo al primo cinto di mura; e come che il Genio in qualche modo all'humant vita appartenga, nondimeno perche da lui sapprende dottrina buona, non de riporsi dentro del cerchio habitato da vitios i. Cinsegnamenti da noi portati sin lova silamo alsa silut'onisersale, e

Pagliono di preamboli alla scienza morale . Il Genio rappresenta l'instinto , ch'al ben'oprare tutti internamente na simola : ma perche subito nati imbeniamo l'errore, ed ha luogo l'oracolo di quel saggio, che l'huomo dalla sua giouentù dichiara inchineuole al male, perciò il Tebano più particolarmente ne trae alla consideratione delle passioni , e de vitii , che n'intralciano subitamente il sentiero : scorrerà l'huomo , e quasi per via sfuggeuole, e lubrica anderà d'uno in altro errore precipitando : ma per suo meglio incapperà nella miseria , nel seno di cui trouerà il senno , c'hauea smarrito fra l'immondezze de'suoi piaceri, e dal primo al secondo cerchio farà un'honorato passaggio ; ne à caso la fortuna fra le sceleratezze si conta : perche (come partitamente si prona ne'seguenti discorsi) s vitil in guisa d'auoltoi à quel pazzo cadauero dell'imaginata fortuna affamati s'anuentano; e come la leggerezza dell'humano pensiero la porto à volo tant'alto, che sopra il Cielo la pose, così la pernersità dell'humano volere deificata l'adora ; ed ella quando è più fanorenole , all'hora più pestelenti mostra le forze sue : poiche abomineuol parto d'ani-

E 2 mg

no fortunate sono le più chormi massagità. Îna suggirà mas suo con coi ci dileguerassi sutto l'infame suoto delle seleratezze: la distina condetta seriuerà sul cuor di glà empi aperto delle sua sterza con le suo proprie lagrime le seggi del pentineuto. N'edrassi, come so dicetta, mella nostra Secua una selevisa catassi con l'accua una selevisa della catassi con l'accua una selevisa catassi con l'accua una selevisa della catassi con l'accua della catassi con l'accua una selevisa della catassi con l'accua della catassi con l'accua una selevisa della catassi con l'accua una selevisa della catassi con l'accua della catassi della cat

# DELLA SECONDA PARTE:

# Discorso Primo.

Della benanda, che la frande porge à ciascuno entrante nella vita mortale.



Otto l'Intocatione del Genio buono vi lafciai i giorni additivo, Signori, acciò che ad ran mengla lautifitato me trenpia popuno geniali, a dagiandoni, delle comperdo al lungo digiuno delle mie finumze dicerie con l'altrui fingolo diffeno a non undai nel mio penflero ingumato por porte chi i contento di homorar quello brovo col filor.

fapere , quanto folleuò con la cortesta della sua lingua le mie bassezze, tuno oppresse col vigor del suo intendimento gli ssorzi miei; onde voi nell'esquisiezza dell'attrui vinande riconoscelle la simplicità delle mie , e vi prese pietà delle ghande , e dell'acqua , che à me consente la pouertà dell'ingegno mentre de sau dell'Astica vi su prodiga la mano di

tale, che dal Licco, e dal Portico sa raccorgli -

 actiofe, quando il Sole in Canero; od in Leone raccolto sferza le camragne , 'ed i colli , fono l'oggetto de voti humani ; l'orecchio , benche armonioso , e Pittagerice vuol tal horane perfetti concerti effer da vna diffonanza folleticato : ne'tcatri volontieri vdiamo dopo un Telefo vn Da-100 , ne spargiamo men dolcemente le lagrime , mentre calzata di lamentenole coturno Ifigenia si dispone al morire, che prorompiam nelle risa, quando coi roccoli in pie Stratofane le sue millanterie con bocca piena racconta L E perche vi parra greue di condir l'altrui nettare col mio assen-Zio, mentre in luogo d'antidoto, per conscruar lo stomaco, che per souerchia dolcezza non si rilassi, vel porgo ? & in che vaso ? nella coppa non già del Genio, di cui l'oltima volta parlammo, ma della frande , la quale à chiunque nel ricinto della vita argomenta d'entrare dà l'ignoranza, e l'errore in beuanda, per dechiaratione di che, mentr'io mi fo da capo , e partitamente per la dottrina de gli antichi fcorrendo. giungo à quello, che ci habbiamo proposto, seguitemi, vi prego, con l'ingegno, Signori, è à chi non piace di far viaggio per sentiero sì di-Sageuole, con patienza si contenti d'aspettar, ch'io ritorni.

Fù opinione commune à Caldei, à Teologi gentili, ed à Platonici, che l'anime humane prima d'informar le membra vacillanti, e caduche se ne stessero in Cielo . De Caldei ne sa fede Platone nella spositione dell'Oracolo fra i Magici il primo , in cui si dice , la via , che teune l'anima in discender dal Cielo donerse cercare; done insegna, che quattro sono i seggi colà sù , differenti per lo splendore , il primo è tutto luminoso, & ardente; il secondo tutto caliginoso, e sumante; ne due di me-30 posti nel confine della luce, e dell'ombre ne mai annotta, ne mai aggiorna, ma vi regna vn'eterno crepuscolo, sempre in forse ò d'illustrarfi , ò d'ascondersi . Quandunque l'anima alla ragione soggeta , dopo d'hauer virenosamente adoprato lasciana il corpo, alla sfera del lume donde s'era spiccata facea ritorno; ma se per disuentura, ò follia sosse dalla celefte discendenza con la peruersità de costumi trasandata, secondola qualità del demerito, in luogo meno, o più tenebroso à seppellirsi n'andana : ma la dottrina di costoro poco , è milla rilena all'intention di Cebete poiche in niun conto all'ignoranza, ed all'errore benuto da coloro che nascono, si rapporta.

De Toologi viferifee Macrobio nel primo libro [n²] fogno di Scipione che quando vollero per diuerfe contrade la loro religione flabilmente fondare, diffene inferno all aume altro non cscere . chi corpo ; il quale in gui- fa difordida , e fanguinosa prigione le tien sepolte , co à tante pene soggette , con quanti nomi è piaccisto all'ingegnosa nation de Poeti disii-

farle, e d'espremerle. Onde, il semimento de nomi applicando, Flogetonte l'ardor dell'ira, e de gli sfrenati desderi significare, Acheronte il, penimento, Cocito ogni casjone, e l'abbiamo di rammaricarci, e di piangere. Stige tutti i somenti de gli odi vicendenoli, l'Anoltoio, che del rinascente segato, serga mai satisfi si palee, l'infaticable rimordimento della consicienti, e e tutto il vimanente, e he nel luogo da rimordimento della consicienti, e e tutto il vimanente, e he nel luogo da me cista ompiamente si legge, ma quello, che meglio alla coppa di Cebete si rassoniglia è, che l'onda di Lete, la quale colà giù nell'inferno beono l'anime, di cui disse il Poeta.

Securos latices, & longa oblinia potant per dichiaratione di coloro , è l'errore , che viene instillato nell'anima quando comincia, diremo, d vinificare il corpo; per cui pazzamente la Maestà della pasata vita posta in dimenticanza, solo nel viner del corpo si compiace. Ma meglio di sutti Platone nel Dialogo in cui dell'immortalità dell'anima dottamente discorre Socrate con Fedone, e con Cebete , dice che l'anima entrando nel corpo si sente tutta per phbriachezza; tremante, perche dalla materia prima, che con nome d'Hyle s'addimanda, la parte più spiritosa, e purgata si trae, per lo mantenimento de gli Dei , e nettare vien nomata ; ma le feccie , che nel vase rimangono , fon quelle che cagionano l'obbriachezza dell'anime, il che mentre vi prono con un concetto astrologico, suggeritomi da un Platonico, ad esermi d'una diligente attentione cortesi nuouamente vi prego. La via lattea, come sapete, ne'due Tropici di Capricorno, e di Cancro taglia co'l suo rauolgimento il Zodiaco, e forma le porte, che sono dette del Sole; perche non può egli più oltre passare, ma nel solstitio auuenendosi, all'ulato sentiero della zona ritorna . Per queste due porte escono dal Cielo , c nel Cielo rientrano l'anime. V na è detta de gli huomini , l'altra de gli Dei; perche dal Cancro escono , e per Capricorno ritornano l'anime all'albergo dell'immortalità; così l'huomo prima di nascere fino dal Ciclo porta il Cancro con se, diceua vn Cotale. E tutto ciò vien tolto da Omero nel tredicesimo dell'Vlissea, done l'antre Itacense descrine. Ora mentre l'anima dal tropico di Cancro alla volta del Leone se ne cala, trona la Tazza di Bacco in Cielo fra le costellationi del Corno, e del Serpente, ingemmata di Stelle, & in quella sitibonda del proprio male s'attuffa. e ne ritrae l'ubbriachezza, e la dimenticanza, perche così alla Tazza di Bacco in Cielo, come alla coppa della frode nella Tauola di Cebete ogn' vno , ma con disugual misura è costretto à bere , quindi è , che varie , e fra di loro contrarie sono le opinioni de gli huomini , ch'intorno all'humane, e dalle dinine cose s'aggirano.

Vedete dunque Signori , che non pur Cebete , ma Platone , e tutti gli anichi Teologi, all'anime entranti alla vita danno a bere un non sò che, dala cui forza oppressate vengono in istato peggiore, delle cose passate scordeuoli, e dell'annenire mal providenti . Ma perche tutti gli altri, toltone solo Cebete, fauellano della dimenticanza, è da vedere, che transanimatione Pittagorica non accennino, So che non tutte le Scuole il trapassamento da vn corpo ad vn'altro ammettenano : e come che Lattantio, e Damasceno di questo errore accagionin gli Stoici, tanto lontana però fu di cotal sentimento quella gravissima setta , che l'anime far ritorno alle Stelle donde s'erano dipartite, n'infegna; e vecchissime sì, ma non eterne le stima; onde nella prima delle sue Tusculane il Romano Oratore della sciocchezza loro prendendosi giuoco, dice, Stoici vsuram nobis tanquam cornicibus largiuntur, din mansuros aiunt animos, semper negant. del ritorno alle Stelle fauella Seneca nella Confolatione a Martia, & Epitetto prefso Arriano . anzi che Statio dottissimo al solito nel sesto della guerra Tebana, fauellando d'un tale, che cupido de tesori, mentre aprendo spietatamente il seno alla terra, tronò la morte in vece dell'oro ( perche da . un ruinoso colle impronisamente coperto, rimase col corpo, done tenena l'animo sepellito, e nella souerchia abbondanza dell'oro diuenuto mendico si vide vna ricca morte innanzi à gli occhi , e fini pretiosamente i [moi giorni ) dice

— iacet intus monte foluto
Obrutus, ac penitus fractum, obductumq; cadauer
Indignantem animam proprijs non reddidit aftris.
e genilmente il nostro Tetrarca

L'alma mia fianma, oltre le belle bella, C'hebbe qui l'Giel si amico, e si cortele: Anzi tempo per me nel suo paese E'ritornata, & à la parsua Stella.

Dane nel quarto Canto del Paradifo
Quel che Timeo dell'anime argomenta
Non è fimile à ciò che qui fi vede,

Però che come dice par che fenta.

Dice che l'alma alla fua Stella riede

Cradendo quella quindi effort desi fi

Credendo quella quindi esser decista, Quando Natura per forma la diede.

Fù dunque cotal dottrina da Pattagora primamente trouata come fà fede Arifotele al primo dell'anima , e l'islafo Tittagora presso Oudio nelle trasformationi ; seguilla poscia l'Academia , e n'habbitano certezza nel

Demonstry Gungli

Memone, nel Fedone, nel Timeo, nel Fedro, e nel docimo della Republica di Platone. Quelli d'Egitto per detto d'Erodoto al fecondo ne, jusono parmente feguati: e per confermatione di ciò piacemi di riferire due notibilifini cafi, che ad Apollonio Tianeo dice effer accadusi Filoltrato.

Vide una volta in Egitto un pouer huomo , che un piaceuolissimo Leone ad una cordicella legato per le piazze tutto mansueto trabeua : e con lo spettacolo insolito à se medesimo, & alla siera il sostentamento della vitacomprana; non hauerebbe mai quel regio animale nell'estrema fame ne pur toccate le carni , o'l sangue ; ma ad humana vsanza vinendo in niun'altra eofa dall'humana conditione tontano si palesana, che nel sembiante . Accostossi una volta ad Apoltonio , e col mormorio non inteso lo careggiò . Riconobbelo il Mago , & à gli spettatori diffe , che quel Leone era informato dell'anima d'Amasi Re d'Egitto, di cui parla Strabone nella Geografia, e nelle Orationi Temilio: à cotal voce il Leone firetto dalla pietà di se steffo gridò, e pianfe; onde stimando quei popoli, per configlio d'Apollomo, cofa indegnissima ch'un Rè si mendicasse il vitto , dopo d'hauer'ad Amass sagrificato , lo coronarono , e con fefloso suono ben proueduto nelle più interne parti dell'Egitto il mandarono . Vn'altra fiata in Farfe l'ifteffo faggio veduto un giouane impazzato per la rabbia contratta dal morfo d'un can rabbiofo , subito del Cane feritore richiese, perche raunisando nel gionimetto l'anima di Teleso della Misia , diffe , che si come guerriero già sotto Troia dalla sola basta. d'Achille, che piagato l'haucua riceuette la fanità, così bors in Tarso gioninetto dal medesimo cane e ferito , e sanato esser douena , come appunto accadette . Il che presupposto , non è gran fatto , che i Pittagorici , e coloro à i quali il trapassamento da un corpo all'altro parue alla ragione conforme, facciano bere all'anima l'oblinione; si perche non decricordarsi nel corpo d'una fiera la combitione de gli atti humani , come per dar luogo alla reminiscenza, così chiamata, che sola senza scienza nel mondo confentono. Ma perche non crediate i Platenici in ciò da Pittagorici discordare , porteronui un luogo notabilissimo del Principe dell'Accademia, in eni la benanda della dimenticanza con la tranfanimatione s'unifee . Platone dunque nel deeimo della Republica introduce un di Panfilia , il quale essendo morto in battaglia , tolti dopo dicci giorni i cadaueri già putrefutti , egli folo fit tronato incorretto , & à cafa portato : il diodecimo di dopo la morte posto su la pira rifuscità , così la fiamma del rogo gli fe veder'il lume del Sole , e le faci luguori , à lui si tramutarono intante Stelle; così egli dall'incendio di morte in quifa di Fenice , traffe un nuono cominciamento di vita , con isperanza tanto più sicura di non morire, quanto che per lui dall'Occaso sorgendo il Sole, non potea tramontar in luogo, ch'Orientale non fosse. Ora costui le maraviglie in quello spatio di tempo da se nell'altro mondo vedute narrana : Il Tartaro ; il foelio , e lo flame della Nesessità : il Fato ; lc Parche, e cose tali . Eraus, dic'egli, vn gran numero d'Anime, le quali vn tenor di vita à se medesime conforme doueuano, fra tanti, trascegliere ; ( & cccoci nella transanimatione de'Pittagorici . ) così dopo molt'altre Orfeo fi mutò in Cieno , per non nascer pui dalle femmine , che là sul Ebro, ebre anch'elleno di sangue, e di saegno, lacerato l'haueano : Tamiri in Rossignuolo : Aiace , come d'Amasi dicemmo , in Leone ; detestando l'humane qualità , per la memoria dell'onta , che ricenette nel litigio dell'armi d'Achille , stimato d'Vlisse men meritenole : Agamennone attediato dalle sciagure della nostra caducità, prese il corpo dell'Aquila : Atalanta volle prouar le gloriose fatiche de gli Atleti: Epeo fabricator del Canallo fatale, che granido d'armi nel seno dell'Asia partori la rouina della Città , e del Regno , all'arti donnesche s'appigliò : e perche non mancasse occasione di solazzo, e di scherzo, il ridicoloso Tersite amò d'esser tenuto una scimia. Dopo l'elettione della vita à dinersi tribunali si presentanano, sino à tanto che giunte ad un fiume, più, ò meno beueano ( & eccoci alla beuanda ) per dimenticarsi le cose passate .

Da tutto ciò si ritrae e chì Pittagorici , en i Platonici , mentre della mine alla vita entratuti fuelleno, vogliono taciamente insunavi i dogma dell'oblisione cagionante la reminsserva, che ne gli humivi sinscro. Così vicino alla porta Collina era un tempio d'Amore fanante gli amanti , dice Ouidio nel secondo della medicina amorosa, e però non pur con l'onda di Lete ellinguena le saci, ma in vna Tazza dana à bere la dimenticanza à chiunque ò gionane, è donzella, poco forumato in amore si sentiua. Ma il nostro Cebete , si come il trapasso dell'anime da corpo in corpo mon riconosce , così non consentendo la xeminiscruza, poco bauta per aunentura melitere di por la fraude con la coppa im tamo al l'entra della vita ; nondimeno essendo esti saito, è forza, che non à caso habbia asfaticato l'impegno. Onde più tosto per non tacere ; che per ben parlare , con vostra buona gratta, vò dirui vn mio fosse, ma con contra con con contra con cont

lo per me credo', che l'anima vicina all'entrar nel corpo bena vn fonmifero, che la tien postra sempre sopita, ed à sogni soggetta. Così quel servidore amorenole ingamò todenolmente Domutio, che bramau il veleno,

leno, e lo se dormire in vece d'occiderlo. Perebe se ben Plinio melle presaione, o sia protogo della sua sionie naturale dice, la vita in riguardo de gli slenti, e delle calamite sisse sisse una con some di piaceno Massimo Tirio al discosso ventesso octava con nome di piaceno sissemo somo La chiama; e da all'bora l'anima si viscuote da questo somo e b'aprendo gli occhi nell'immortalità, dal corpo, come da otioso letto si toglie, così il Petrarea di Laura morta in giouentà, è cantando, ò piangendo,

Dormito hai bella Donna vn breue fonno.

Hor se suegliata frà gli spirti eletti

Que nel suo fattor l'alma s'interna. E che altro sono le pretenfioni, i fasti, i disegni, le speranze de gli buomini , che fogni d'anima addormentata , così da Platone chiamati ? Anzi tutto cio , ch'in questa vita per mezo de gli occhi , è dell'odito all'intelleto trapaffa , fon tanti fogni , che per dinerfe vie tengono l'anima effercitata . Il ebe per meglio intendere, riduceteui nella memoria, Signori , che Penelope presso Omero al decimo nono dell'Vlissea insegna due porte tronarfi de fogni; vua di corno , l'altra d'auolio , e ciò trasferì poscia nel sesso della sua maranigliosa Eneide Virgilio . Io sò benissimo tante effer le spositioni de valent huomini intorno à questo ritrouamento , che come dice Euffatio chiofator d'Omero , più quelle porte dalle confiderationi de'Saui , che da'fogni medesimi sono logorate . Tutti nondimeno conuengono in dire , che la porta di corno i sogni veri , l'ebunnca z falsi mandaua, & in questo sentimento di loro sa mentione Platone nel Carmide , Luciano nel Gallo; Giuliano Imperatore , & Apoflata nel terzo de gli Epigrammi, e Simelio nel libro de gli infogni. Mà io tutte le altre dieniarationi , er allegorie da vno de lati lasciando , dico con Didimo , e con Euftatio , che bi porta di corno fono gli occhi , con detti per Sinnedoche, conciofia cofa che la prima tonica loro cornea da gli Anatomici vien nomata; La ponta d'anolio è la bocca, per i denti bianshiffimi , all'auolio e nel colore , e well'offo si fomiglianti . Mentre dunque l'anima fe ne giace addormentata nel corpo , tutto ciò , che le viene per gli occhi fomministrato, è fognovero; cià , che per l'udita dall'altrus bocca ricene , è fogno faifa . E fe ben pare tutto l'opposito , per effer l'odito senso delle suenze, come vuole Aristatele nel primo della Metafifica , e nel fecondo dell'anima , (onde Socrate , fecondo , che pondera acutamente Apuleio nel primo de Floride, con l'oreschio canobbe quel giouinetto , à cui diffe loquere , vt te videam ) nondimeno menme de gli oggetti all'uno , & all'altro fentimento communi parliamo . L'ocl'occhio è sempre più fedele in rapporture all'intelletto le cose, che num è l'orecchio, che però disse quel soldato la presso Plauto

Pluris est oculatus testis vnus, quam auriti Decem. Et Oratio

Segnius irritant animum demissa per aures,
Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus.

Ecost viene ad effer conforme al vero la spositione di Didime , e d'Euflatio. Che se da tutto ciò ne anche potete indurui ad appronar l'opinion miadel sonno dell'anima, datemi licenza, ch'un'altra proua, e meno lontana v'apporti . Dice Plinio nel primo capo del libro trentesimo sesto, che non tutta la vita, ma il mezo solo si de chiamar sonno, perche la metà della vita dormiamo, e tanto diffe Clemente Aleflandrino nel Pedagogo; Onde Aristotele all'oltimo capo del primo dell'Etica da ciò proua non effer fra l'infelice , e'l beato , fe non nel mezo della vita, dinario : e pereiò Micerino Egittio presso Bliano , hauendo dall'Oracolo inteso, che poco tempo gli ananzana di vita, egli per ingannare il defino lascid di dormire , e l'hore del sonno consumana beendo , per allungare il termine de suoi giorni . Tutto bene , ma al proposito mio , se quefta parola, mezo s'intende non in significato di metà, ma di via per cui dall'uno all'altro termine si trapassa, dico, che il sonno è mezo della nostra vita, & indi saldamente confermo, che nella coppa di Cebete, non altro, che un fonnifero all'anime in benanda si porge, Così dichiara ampiamente Aristotele nel primo della generatione de gli animali, che dal non effere all'essere di questa vita passiamo per mezo del sonno, essendo che la prima passione propria dell'animale, che all'huomo conuenta, mentre, che nel ventre della madre è racchiufo, è il fomio, pnico effetto del sonnifero beunto dall'anima, quando ad informare il corpo discese . E questo sia detto in confermatione del mio concetto , fondato non su la verità infegnatane dalla vera Religione; ma su la dotta sciocchezza de Gentili , della quale per lo più ne ragionamenti Accademici mi vaglio .

Ma perche doue l'autore il fuo sentimento basseuolmente dichiara, fono soncchie le chiose di chi che fia, s tralaficiato quello, che à ciascuno
suggerio portrobe l'imeggno, le parole di Cochee breumente spieghamo.
Dice dunque il Tehano, che la frode sa brima faccia sembnie l'ignoranza, e
l'errore, le quali due cose come che à prima faccia sembnii s'ssesso, con
è però che fia di loro molto disserunti mon sieno: l'ignoranza è cagione, e
producirrice, l'errore è parto, co effetto: l'ignoranza dice nell'intelleto primatione di conociemento, l'errore no conociemente distoro, e sasse

nel suo significato ristringe; l'ignoranza sa, ch'io non sò di che sostanza fiail Sole , l'errore vuol , ch'io lo fimi vna zolla infocata ; l'ignoranzanon lascia, ch'io conosca la malatia dell'infermo, l'errore una in vece d'on'altra rappresentandomi, fà, ch'io mi vaglia de'medicamenti purganti , quando de lenitiui faceua di mestiere . Vien dunque l'anima in questa vita con ignoranza, e secondo che dice la scuola Peripatetica in quisa d'una tanola rasa, e disposta d riceuere i colori, ohe dal pittore adoprati faramo ; perche effendo ella effentialmente parte del composto , c'huomo s'addimanda non può se non con l'ainto de gli Organi del corpo effercitar l'attod'un fanciallino dell'intendimento . Ma gli Organi sono sì mal disposti, & imperfetti, che per all'hora all'anima seruir non possono. onde nell'animare primamente il corpo ella se ne rimane ignorante, cominciando Ebuomo d. viuer la sua vita propria nell'ultimo, luogo, dopos la vita delle piante, e de gli animali, di cui subito fi mette in efferci-, tio ; e questa è dottrina puramente Peripatetica , tolta da libri dell'Anima d'Ariflosele : Dichiara Massimo Tirio lignoranza contratta dall'anima con vna vaghissima similitudine, nel discorso ventesimo ottano, in eni della reminiscenza Platonica, e Pittagorica eruditamente discorre. e. dice , che si come l'occhio in luogo caliginoso , e pieno d'horrore , come che attualmente non vegga, non però rimane impotente al vedere, così l'anima nel corpo d'un fanctullino , che per l'età non è capace di scien-Za , ò d'arte , viue per all'hora ignorante , ma non perde la virtù del discorso; e si come à colui, ch'è racchinso nell'ombre, subito, ch'pn lume s'appresenta l'occhio adempie le parti sue, così tosto, ch'all'anima s'appresenta l'arte, e l'industria, ella le forze dell'ingegno fino à maturo tempo sopite risueglia , & adopra .

has perche non può l'anima esservit da sun intendere senza la speculatione de santassini, che suggeriti da sun senzione nel cantassini, che suggeriti da sun senzione de lectio di parlare) e propossi all'intelletto, quindi è che per la fallacia de senzione nel mora di mora di mora di mora su mora su mora su modessimo segetto caziona: e così diero all'ignorane, vieni serrore, come volena Cebete. Ma per lenarci una volta dal ginoparaio, in checi sha gettati la necessità di spiegar quella tazqze missino, conchindiamo, che secondo il sentimento tanto de Pittagorici, come de Teologi antichi, de Platonici, e di Cebete, com la benanda, che all'anime si prore, e sile contraggono cattine quadità, di sila dimensimenza della viita massilosi, che si cilco mensanno, di ciò, che in altri corpi si secco, di si si sponarca, e si serore.

. Da questa conchiusione scoppia un giustificato motivo di riprendere , co-

one male accorto Lodonico Ariosto nell'Orlando furioso . Auuertite Signori , ch'io non rinuouo le antiche liti , & in guifa di quelle dottoreffe schernite da Giouenale, non mi pongo in iscranna à definire la pretensione di precedenza , che verte far partigiani dell'Ariosto , e del Tasso . Habbiass ogn'uno per me il suo luogo in Parnaso : ad ambedue s'inchinino gli allori di quelle felue canore ; l'uno e l'altro raccolga da' fonti d'Ipocrene gemme , e tesori , e s'è possibile vniti insieme à guisa di Consoli Colleghi, tutti due alla Republica Poetica impongano dinieti , e leggi . Ma pur negar non posso, che l'Ariosto à prima faccia nello sconueneuole non incappi . Poiche Astolfo quidato da San Giouanni molte cose maravigliose consempla, e finalmente alla Spetieria, done il ceruello de gli buomini in varie ampolle come distillato si serba , è condotto . quiui in un gran vafo trona tutto il senno d'Orlando, & una parte del suo, il quale per lo naso si bee , poscia quello del forsennato Caualiere seco portando , vn di, ch'in compagna d'Oliviero , di Sansonetto , e di Dudone , in lui più che mai pazzo s'anneme, dopo d'hanerlo, se ben malagenolmente, con molte , e rinforzate ritorte legato , dice il Poeta .

, Employate Hone tegals the Evena ( Hancafi Africhifo apparecchiato il vafo Inche'l fenno d'Orlando era rinchiufo, E quello in modo appropinquogli al nafo, Chenel tirar che fece il fiato in fufo, Tutto il votò (marauigliofo cafo) Che ritornò la mente al primier vío, E ne'inoi bei difcorfi l'intelletto

Dinenne più che mai lucido , e netto.

Or fe da gli muich ritrar conuiene il modo di fauoleggiare , acciò che 
i nofir ritrouamenti alle dottrine de Saui ripugnanti non fiemo, percherunole (Arioflo, c) Orlando bea il ceruello , c'hauca perduto, s' altri , feconde i dotti huomini, beendo perdono, o dameno nigombrano quello , c'haneuano? Io per me bà buona pezza riuoltate le carre , per ritronar , che

condo i dotti huomini, beendo perdono, ò almeno ingombrano quello, c'hamenano! Io per me hò huona pezza riuoltate le carte, per ritronar, che quella fintione dell'Ariollo (nettigle dell'eruduo, mais: fatto folo in Adercatio Trimegifo trono vn non sò che, in qualche modo alla poetica fintione dell'Ariollo conforme. Perthe quello amichiffino non sò sio dica Teologo, ò Filosofo in l'immando diese, chi in una Tazza, quando naficiamo, troustiologo in el l'immando diese, chi in una Tazza, quando naficiamo, troustiologo in el l'immando diese, chi in una Tazza, quando, naficamo naficato di fino in dell'Ariolfo, che to riando e, e-Aflofto non bebero, ma col fiato al fino luogo per lo nafo traffero il femo, onde non è fuori del combenende, che la duerfità del modo, diserfità d'effetti cazioni, ed io, che non per raghez-

vachezza d'opporre ad un Poeta degno di riverenza il mio dubbio accennai , ma per esfercitar l'intelletto , volentieri alla difesa m'acqueto . Reftana, che per fine della mia diceria io mostrassi, che volendo Cebete dichiarar i gnovanza, e l'error de gli buomini, meglio dall'obbriachezza, che da qualunque altra cosa trasse la somiglianza; mà perche i termini alla mia solita brenità prefissi trapasserei, in una sola storia, ch'in Ateneo già lest, tutte le più efficaci proue ristringo .

Alcuni Gionani di Girgento in Sicilia tanto smoderatamente bebbero un giorno, che fatti pazzi per l'ubbriachezza, credeuano di nauigare, e d'essere da vna fiera tempesta shattuti; in tanto che per alleggerire il vascello pericolante, dalle finestre fer getto delle robbe di maggior prezzo; Concorfe all'atroce spettacolo la moltitudine curiosa, & anida di rapine, e nondimeno la follia di coloro in niuna parte rimise : Il di seguente vennero i Magifirati, & vno di que Giouani naufeanti, fotto coperta quanto più potena nascoso, parlà loro, come a Tritoni, e fe voto in nome de suoi compagni, a'erger' alla lor deità flatue, ed altari, se dall'onde fortunose campanano. Così quegli infelici, fumando d'hauer per mezo delle salse onde preso il porto sicuro nella dolcezza del vino, vn'abomineuole naufragio pronarono : nel chiamar altri con nome di Tritoni; e nel deificareli, il proprio nome perdettero, e dishumanati comparuero: nella professione della pictà con le promesse de gli altari , e de voti empi , e senza religione si dichiavarono, & in fomma acquiftarono fede alla dottrina di Cebete, son dare à dinedere, che si come l'ubbriachezza toglie l'anima dessentimenti , così la beuanda della feaude nell'ignoranza , e nell'errore la feputifice .

#### DISCORSO SECONDO.

Delle cosè indifferenti, e nominatamente de piaceri, e de gli affetti.



On so per quale à disauentura , à follia , venni le settimane paffate d dir male d'Amore incautamente condotto , e voi m'vdiste forse più volentieri , che ad buomini ( con vostra pace sia detto ) delle cose del mondo ben intendenti non connemua. Ora benche non anni-(ato , come fu Steficoro dal grande Eacide , ne acce-

sato à preghi d'Elena , pur mi riscuoto , ed à nuouo discorso contrario al primo m'accingo . Partai all'hora lufingando i tormenti de gl'infelici amatori , che più col fangue , che con l'inchiostro i lor penosi amori deperiumo; hebbe quefla mia voce dal continuo sospira de gli amanti sorqa, e cadore; si formarono quei conectii nella sucina amorosa, done
non pure le cuori gionaniii; ma le saette d'amove prima nelle lagrime ben
eemprate; s'assimano; e se mi su consigliero il dolove; come di cosa lete
atuella riv poetua; s' se nella tragica se cana di cupido comemplas solo siague; e morti; come non donenio rappresentar personaggio addolorato, e languente è Tal gionane vi si, che mi dipinse Amore fra le ruono di spanento; e d'horrore d'altro; che di spazimento di sangue saucha en un questo los gono del sorrore d'altro; che di spazimento di sangue saucha en un questo los gono sono le menda l'errore; e rifacendomi da capo più dilicata (piactia Dio, che
più vorace) materia mi sudiero di spiegare. Na perche sangulta del tempo m'ha la capacità dell'argomento rispretta; riceure per segmo della vostra corressa. Signori; il perdono; chi al mancamento dell'incomposso discorio vorrete concedere.

Insegna il nostro Tebano, che de piaceri, e de gli assetti, altri al termine della faluezza, altri à duri precipiti conductoro i anime dopo d'hauve beuto, quanto soft con nausea nell'ultima lettinou vedeste. E da quesso modo di fauellar si ritrae che ne tutte buone, ne tutte male sono te voluttà e, cle passioni ma loro il nome, secondo la qualità di chi sa valesseme tratribusice. Somuengani in questo lango, Signeri, che quando della Ssinge vi fauellai di discono, e reo, chi indisferente insegnassi. Del bene, e del male diussi all'hora consorme à ciò, che dalla mia poca intellugenza singerito murcune, dell'undisferente nom sis permessio il trattare dall'hora sourchiamente precipitossa. Concordano tutte le suole, soi Platonica, e Peripateica, come la nossira steologica, che delle così alcune vattine chiamar si debbono, altrebuone che altre senza nome rimanendo, dall'uso, è buono, ò reo prendono la qualità. In questa gusta umpiamente di-forre Episetto presso dell'uso, visirio nel primo delle Nosti d'Atene.

Cattine sono quelle cose, dice il Romano Oratore, per opinion di Platone, che sempre nocenoli si sperimentano, come la perturbation del giuditio, la prinatione dell'intelletto, il corrompimento della volontà. Buo-

ne si nomano le contrarie di queste.

Mezone finalmente s'appellano le vose, che ne al bene di lor natura, ne al male piegar si veggono, vome il caminare, il sedere, il cibarsi, ò cose tali: La qual dottrina, vome che con termini differenti, col medessimo significato però da Teologi vien dichiarata; perche intrinsecamente buone chiamansi quelle cose, che per numa cirvonstanza dalla bonta possono tralignare, come la cognitione, e l'amor di Dio; intrinsecamente ree quelle, ch'in niun modo alla bontà ed alla conformità della ragione ridur si possono, come l'odio di Dio : indifferenti quelle ch'in mano della libera volontà de gli huomini sono riposte, a' quali il qualificarle appartiene ; e di questa divisione , diremo trimembre , argomenta partitamente Laertio al settimo, & Apuleio nel libro della Filosofia; Onde Ouidio delle cose indifferenti cantando

Nil prodest quod non lædere possit idem . Igne quid vtilius? fi quis tamen vrere tecta Comparat, audaces instruit igne manus;

Eripit interdum, modò dat medicina salutem,

Quaque iunet monstrat, quaque sit herba nocens; Et latro, & cautus præcingitur ense viator;

Ille sed insidias, hic sibi portat opem. Discitur innocuas vt agat facundia causas,

Protegit hæc fontes, immeritosque prenut.

Ma di questa dottrina come che tutte le scuole habbiamo razionate .. gli Stoici nondimeno più d'ogni altri d'insinuarla studiati si sono. Quindi: Zenone presso Diogene universalmente la divisione costituisce, e conforme. al dogma di questa granissima setta Ginsto Lipsio nell'introduttione alla. Stoica Filosofia sottilmente và disputando ; presso di cui potendost agiatamente, e quasi in pua occhiata leggere tutto ciò, che la faticosa ditigenza d'un'altro da vari , e ripugnanti scrittori raccor potrebbe , io che dell'altrui spoglie non arricchisco, ed à niuno la gloria de gli studiosi sudori voglio rapire, ad effo, non fenza vostra vtilità, vi rimetto.

Ora fra queste cose , che con nome d'indifferenti si nomano , sono da Cebete riposte l'opinioni, le concupiscenze, ed i piaceri, e ciò maniseflamente si raccoglie dal testo, in cui si dice, che altre all'anime per condurle alla saluezza sieure, altre per veciderle con ingamo, si fanno incontro . Ne dee parer nuovo , che la voluttà nel numero delle indifferenti cose possa contarsi , dice Macrobio al settino de Saturnali , se non vogliamo dal solo nome misurar l'infamia , è l'honor altrui ; perche; secondo gli oggetti, imorno a quali s'aggira il piacere, egli ò di lode,, ò di biasimo è meriteuole ; di che m vna breue corsa mi fludierò d'apportar argomenti non difettosi . Pongasi per fondamento , ch'il nome di piacere, quantunque per lo più alla dilettatione originata da sensi s'attribuisca, nondimeno anche alle operationi dell'intelletto, e della volonta si conniene ; e questa è dottrina d'Aristotele al decimo libro dell'Etica ; arzi il piacere derinante dall'intendimento, e dalla volontà, di tanto, Sopra-

#### DISCORSO SECONDO.

sopravanza il diletto de sense, di quanto l'operatione delle due nobilissime potenze dell'anima all'operare delle sentimenta del corpo prenale. E però vero, che cotal forte di piaceri non può fotto l'indifferenza cadere, perche sono essentialmente buoni : proua il filososo nel luogo ricordato pur poco dianzi , il piacere dell'intelletto contemplatiuo non bauer paragone nella perfettione, tanto in ragione del foggetto operante, come in riguardo del fine, & anche per la simplicità, e schiettezza dell'attione medesima; perciò non consente, ch'egli sia moiumento, ma quiete, perche la potenza in questo caso non sta sull'asquistare, mà posfiede l'oggetto : nel che non parue , secondo l'esfato , discordante dal fue Maestro , conciosia cosa che Platone banena detto in persona di Socratenel Fedone per modo di fanola, che non hanendo Dio potuto compor l'implacabile immicitia fra il piacere, e'l delore, almeno le fommità loro bauena in maniera congiunte, che non potena vno senza l'altro trongrsi : la sola dilettatione contemplativa però sopravanza i confini del dolore . e lasciando ogn'altra sorte di piacere a fianchi del Monte Olimpo , doue la serenita trona il riscontro delle munole, che l'ingembrano, ella al capo sempre esposto ad una luce imperturbabile se ne sale; perche to Audio della contemplatione ne rende somieliantissimi a Dio nella tranquillità; e perciò nel Filebo afferisce il gran Saggio, la vita de filosofi comtemplatori effer alla diumità profimana; E questo per quel tocca a' piaceri dell'intelletto. Il diletto poscia della volontà, intorno al sommo bene posseduto in medo eccellente è l'oltima perfettione, che possa bauer l'huomo, tanto piena di gusto, che co'l nome di fruitione, per eccellenza s'appella: vergali Sant' Agostino al primo della Christiana dottrina, & al decimo della Trinita, e S. Tomaso nella prima della seconda alla questione undecesima. Ma questi piaceri non sono per auuentura quei , che cerchiamo, perche non possono recar altrui a pericolo di perire. Veggiam per tanto le quei diletti, che sono figlinoli del senso, e per lo più traggono la ravione dal foglio, sieno tal bor capaci di miglior nome, e con le cose indifferenti si contino .

Suppongo in quello luogo come cosa da ogni dubbio lont ma, che il diletto è la persettione dell'opera, e mi dichiaro. In qualunque operazione due cose di necessità si richieggono. La potenza quassi principio di fare, ò di patire, e l'oggetto intorno d cui la potenza operando si esfercita; ò che opera nella potenza; così nella sensatione la potenza è di senso medesimo, s'oggetto è il senso medesimo, s'oggetto è il senso medesimo, s'oggetto ci dispositione por tanto persetta si nomerà, in cui la potenza, e l'oggetto con dispositione à cui sulla manchi, verranno ad vnirsi; per cagione d'essenso, la chiara in la senso de controlle dell'empio, la chiara in la senso de controlle dell'empio, la chiara in la senso de controlle dell'empio, la chiara in la senso dell'empio, la chiara in la senso dell'empio.

vista di cosa bella è attione, che perfetti può dirsi, perche per la parse della potenza visina nun'altra cosa richiedesi; ne si puo nell'oggetta disiderar di vantaggio, essendo il bello fra le cose visibili la migliore : Dal diletto dunque in modo dipende la perfettione dell'opera, che non se trouerà attione dilettosa, che perfetta non sia, ne all'incontro sarà perfetta, se il diletto non l'accompagna : perche il diletto non già per modo di principio operante, ma come forma estrinseca conduce l'opra ad es fer persetta, in quel modo medesimo, che la bellezza esterna persettiona ne giouani la buona dispositione derinante da i principii intrinsechi dell'età giouenile. Se dunque il piacere è la perfettione dell'opera; manifestamente ne segue, che si come delle humane operationi altre buone sono , altre ree , & altre indifferenti , ne piaceri parimente alcuni ne troneremo buoni, cioè perfettionanti le buone operationi, altri rei, & altri indifferenti . Veggansi in questa materia dopò Aristotele al capo quinto del decimo dell'Etica , e gli antichi chiosatori di lui , Flaminio de' Nobili in un copioso trattato del vero , e del falso piacere , (l'opera del quale da me indarno lungamente cercata, m'è finalmente venuta alle mani per fauore del gentilissimo Monsignor Tegrimo Tegrimi ) & il Suessano nel libro de pulchro . E così con molto accorgimento Cebete le voluttà frà le cose indifferenti ripose.

Ne de gli affetti filosofare diuersamente si dce . Sono gli affetti , che con altro nome passimi s'appellano, mouimenti dell'anima sensitiua originati dall'appetito, e tendono ò ad acquistar il bene, od à suggir il male, che che in contrario sentano gli Stoici presso Cicerone, nelle Tusculane . Non hanno di lor natura ne bontà , ne malitia morale ( che di questa si parla, non dell'entitatiua) perche come proua San Tomaso nella prima della seconda, in quanto dipendono dall'imperio della ragione, & ad essa sono conformi, buone si dicono le passioni, per un'estrinseca denominatione, che dall'atto della ragione moralmente buono, si toglie: il qual atto fe foße reo, la passione rea moralmente sarebbe denomina . In oltre le in noi sono generate d'illa natura , secondo il sentimento migliore , non inserite dalla volontà, come volenano gli Stoici, hauranno in noi quel luogo di neutralità, c'hanno le potenze, ed i sensi, i quali vbbidienti all'indrizzo della ragione mai non inciampano, ribellanti nella licenza trascorrono; perche quantunque le passioni propriamente non sieno potenze, ò sensi, fono nondimeno strumenti dell'anima , e vagliono maranigliosamente all'acquisto delle virtà , ò al precipitio ne gli errori . E ciò sia detto con breuità, che richiede non la materia per se medesima abbondantissima, ma l'angustia del tempo, e'l bisogno del luogo. E perche la frequenza de termini delle senole adoprata necessariamente da me può in parte bauerui amareggiato il palato , e la dottrina uniuerfale ristretta alle particolarità dell'esempio, meglio nell'animo de gli vditori s'imprime, con vostra liccuza faro un passaggio per le cose d'Amore, che co'l nome così di piacere, come di possione è solito d'esser chiamato: e più agenole è per rinscirmi cotal discorso, perche hanendo in una delle passate Lettioni rappresentanti i mali d'Amore; miriman solo di sarui in una trascorsa vedere i beni, per conchinder poscia giustamente, ch'egli fra gli oggetti iudifferenti ripor si dee. Fit dal Petrarca pua volta al tribunal della ragione accusato Amore, come quelli, c'hauendogli grandi, e sincere contentezze promesse l'hauea in diucrsi tormenti essercitato, ed afflitto; onde scordato di se medesimo, delle nobilissime doti riceuute dal Cielo, e di Dio stesso, andana cangiando pelo senza l'ostinata voglia cangiare: in somma in quattro intere stanze d'una sostantiosa Canzone l'appassionato Poeta i torti riceuuti da Amore eloquentemente restringe: Ma egli, che quando non vuol vedere è cieco, e poi à guisa d'un'Argo apre cent'occhi, e quando non vuol parlare è bambino, e poscia infoude la facondia ne muti , l'ingrato Amante agramente ripiglia , & espone le sue ragion ;

E per dir all'estremo il gran seruigio

Da mille atti inhonesti io l'hò ritratto, Che mai per alcun patto

A lui piacer non potea cosa vile.

E questa è la prima difesa . Perche infatti Amore , c'hà l'occhio acuto più che Lince, acciò che sia perfetto dee trapassar il corpo, e discerner le bellezze dell'ammo . Protesilao presso Filostrato ne gli Eroici sanana molte sorti d'infirmità, ma specialmente le passioni amorose, che pure fossero; onde essendo due per giurarsi vicendenolmente la sede per la congiura , che tramauano contra un marito , egli non folo da quella fiamma adultera non gli sanò, ma sciolse un Cane, che gli mordesse : perche gli amatori del corpo infamano il nome d'amore, e sono à così sonrana deltà ingiuriosi , dice Alesside nell'Elena . Signori voi sapete , che frà gli oggetti amorosi il più violento è l'occhio ; questi rapisce l'animo di chi lo mira , e con uno splendore non veduto , e non inteso , ne più riposti seni del cuore innamorato s'interna, ne già per confermatione di ciò v'apporto l'autorità d'Aristofane nelle Vespe, ò di Saffone citata nel primo della Rettorica da Aristotele , ma del medesimo Aristotele ne'Problemi , c di Platone . La pupilla d'un'occhio bello è scuola di magia , e dentro à quei vari cerchi vien l'anima tratta da gli incantesimi della unghezza, ne sa muouersi dal suo luogo, ma quasi in un beato incen-

dio sepolta volontariamente in vna vina morte si compiace; così dicena la presso Sofoele Ippodamia della bellezza di Penelope fanellando : e come che nel sembiante d'una leggiadra donzella spieghi Amor le sue pompe , non può mai muouer l'animo di Licofrone , dice Clearco , fino à tanto, che con una ocehiuta mostra, quasi insuperbito Panone, nore istabilisce lo stendardo delle sue glorie. Quindi Saffone prigioniera di dui bei lumi supplica affettuosamente l'amante à farle copia della sua vista . per contemplar in breue giro d'occhi raccolto il compendio della bellezza: ne d'altra parte Pindaro , & Anaereonte lodano più , chi pretendeuano di lodare, che dalla vaghezza de i lumi. Ma ditemi Signori il Ciclo she cola ha celi di risplendente, e di bello ? certo le scelle, che sono oca chi di lui; s quali se tal'hora sono lagrimosi; ò velati da'nembi, come rimane orba, e sconsolata la terra? sapete che cosa sono gli occhi in vn bel volvo ? scudieri d'Amore , dice Filostrato , che portano in man la face ; è pur accesa fiaccola in luogo erto , e sublime , che da lontano addita il porto a'nauiganti , e forje à tal' ono in quifadella face di Natiplio , gli feogli Cafarci , quafi teatro di runinofa tragedia illustra co'l fuo [plendore . Amore è cieco , i sentieri da penetrare ne petti bumani sono caliginosi ; vn'occhio ridente , dice Luciano , gli fà la strada : perciò Darete Frigio volendo introdur Elena, che cominciana à corrispondere all'amorose voglis di Paride , dice , che se vedergli :

Obliquos oculos, & non ridentia plene

Ora.

Perche credete ch'arciero si finga Amore ? perche da lontano ferifee, dice Xenofonte : ma come può egli in così lunga distanza saettare ? il modo di ciò spiegano i Platonici su'l conuito, e nominatamente Marsilio. Perche un certo splendore, ch'in una pupilla lampeggia inuita altrui ad aunicinarsi ; poscia aunicinato co i raggi , quasi con tante ritorte ben tenaci il tien preso; indi fà il colpo, e mai non erra, perche ferisce chi non poò scuotersi , ò dalla piaga sottrarsi . Ma costoro come che molto alla virsi de eli occhi attribuicano, parlano nondimeno con poso decono, ne tutta esprimono la virtù d'un bell'ochio, che nel piagare opera: sopranatura. La seuola Peripatetica niega à qualunque agente l'a for-3.1 d'operare in luogo distante ; poishe richiede la virtà dell'operante debitamente al foggetto congiunta; fola la Nafta bitume notissimo, presto-Plinio , par che l'affioma de Saui filosofanti renda men vero ; poiche pofix lont ana alla fola vista del fuoco concepisce l'ardore : ma Plutareo nelle Quistioni de'Conniti , si prende giuoco di coloro , che di cotal'effetto sentono maraniglia , e poco prattici gli stima nelle cose d'amore , perche

com'esti dice, due begli occhi veduti, non è credibile quanto da lungi anuentano non vedute facelle ; onde quel buon huomo presso Elidoro dice, che l'occhio infiamma l'animo, come il fuoco la materia ben preparata; ma come può effer l'animo, meglio disposto, s'egli è intinto di zolfo ? così infegna Plotino . Hauete vdito più volte ricordar'il falcino : come si faccia non è per anco ben chiaro : I più consentono , ch'alcuni raggi trapassano da occhio in occhio, & esfendo anuelenati anuelenano; due begli occhi sono il più gagliardo fascino, c'habbia Amore ne'suoi magici strumenti . Quindi à gli occhi de gli amanti focosi raggi auuentando , cagionano gran dolore : non sapete che la vista di bella donna su chiamata infermità de gli occhi, che la vedenano ? gli Ambasciadori Persiani ricocuuti da Aminta Re de'Maccdoni , si dolgono presso Erodoto dell'hospite, perche essendo molli, & effeminati, non pur veder : ma toccar volcuano le Matrone di Maccdonia, altrimenti diceuano, à che farleci vedere, se non douenamo da ciò altro, ch'un mal d'occhi contrarre ? Iseo sofista presso Filostrato interroggato se bella una tal donna gli рагена rilpole, se ocu orum morbo iam laborare desiisse; Leggite quest'osseruatione con alcune altre presso Pier Vittorio nelle varie Lettioni . E perche credete , che Zalenco nelle sue Leggi desse in pena del-Cadulterio la cecità ? non per altro , che per gastigar il delitto nel proprio fonte . & estirpar l'effetto nella cazione . Solo Polifemo presso Filosteno tessendo pribonorato encomio di Galatea , ne pur sa mentione de gliocchi, come s'ella ò non gli bauesse, ò la lor bellezza non fosse al-La perfettione d'un bel corpo bisogneuole, ma costui non può far autoritd , perche non ad un Ciclope appartiene il disemner della bellezza . oltre che hauendolo la natura d'un solo occhio, e quello tutto sanguinofo mal proueduto, non volle nominar ciò che à lui poseua recar vergoanzi douendo in breue per man d'Vlisse esser'acciecato del tutto. hebbe inuidia di riconoscere quello contitolo di bellezza in altrui, il mancamento di cui douea render lui tanto vile, e diforme; ò pure, come dice Ateneo, quasi presago della cecità sourastante, cieche volle far le lodi di Galatea, che tali fono, mentre da gli occhi non riceuono il lume . All'incontro il sonno prattichissimo del bello , e del buon de gli occhi , per la piaceuole dimora , ch'in ess suol prendere , amando , preslo Licinio Sciotto, Endimione, quandunque lo sopiua, lascianagli gli occhi aperti, per non prinarsi ne anche in poc'hora di quell'amabilissimo oggetto .

Or ditemi Signori, applicando al nostro proposito tueti il discorso: perche gli occhi in amore hanno parte si principale? perche gli occhi sono

F 3 feggio

Jeggio della vergogna, dice Ariflotele, la quale, come già diffe Socrate à quel giounetto, èl colore della virtà; Onde douendo il vero amos nafeer dalla virtà, giuflamente hà conce dice Filofitato, il fuo nido me gli occhi, in cui riconva la verecondia; in fegno di che Socrate preffo Platone fi vela gli occhi, volendo d'amor trattare; e la notte perciò è d'apoeti tomata cieca, perche con la prinatione de gli occhi la prinatione della vergogna dichiara.

Nox, & amor, vinumque nihil moderabile suadent,

Illa pudore vacat, liber amorque metu.

ange ga Ostalos. Altriment is adoriamo amore in quanto egli in vna guancia fiorita poue il fuo trono; è vna mera idolatria; dice Diougi al quarto de nomi dimis : perche l'amor del corpo non è quello; ni cui è la diminit ipofla, ma va mero idolo dall'indegnità de mofiri penferi deficato, perciò volcua Miffimo Tirio al dicorfo ottano, che in dicerrer frà il vero e èl falfo, non minor diligenza, che nel conoscer le monete di buona, è di Saffa legas adoprafie. Sono gli occhi fimolacro dell'animo, duce vn gras Szegio, e perciò Plinio altrudacimo afferma, che hos cum oficulanur, aninum ipfium videmur attingere. Si che vera rimane la prima difesa L'more da lui medesmo portata al Tribunale della Regione. Segue

Da volar fopra'l Ciel gli hauea date ali

Per le cose mortali,

Che son scala al fattor chi ben le stima.

# DISCORSO SECONDO. 8:

que il secondo figliuolo nomato Anterote, subito crebbe, messe l'ali Cupido.

Esì alto falire

Il feci, & vn cantar tanto foauc

Gli diedi, che tra caldi ingegni feruo

Si fanno con diletto in alcun loco ...

Musicam docet amor, diffe vià Plutarco, ed io l'espos, onde basta bora alla memoria ridurui quanto nelle passate Lettioni si ricordò : Leggete Catullo , Propertio , Tibullo , & Ouidio , tronerete , ch'alla cote amorosa aguzzan l'ingegno, dalle ali d'amore tolgon le penne; con gli sa li di lui le temprano, e dalle ferite del cuore traggon l'inchiostro, che sembra altrui sì spiritoso, e viuace. Di se lo dice Bione pno de trè buccolici Greci . oltre che se volessimo prouar come amore dal vitio solleua le menti humane, e le sa generose, l'orationi di que valorosi nel connito di Platone darebbono lungo argomento alla mia diceria; ma perche può aunenire, che altre volte d'amore s'habbia à trattare, non sa dee hoegi votar'ogni arca, massimamente che questo poco hò insieme più tofto cucito, che tessuto affogato da mille occupationi : pigliate folo vn'essempio alla sfuggita. Non sò se vi souuenga di Cimone presso il Boccascio, la natura il se sì stolido, che per accrescer'il numero de gli sterpi, e de bronchi volontariamente ei si tolse dalla Città, e volle habitar le foreste. E perche la somiglianza è cagione d'amore, risolse di non voler altra amicitia, che d'animali; e come buon politico tanto bene le loro vsanze rappresentò, che dimenticato, non che altro, il fauellar humano , ritenne un confuso , & indistinto suono , che nulla significana , fuorche la bestialità di Cimone . Vn dì , qualche si fosse è ventura , è destino, in pua bella gioninetta s'annenne, che frà quelle verzure prendea riposo : flimo d'hauer veduto il Sole giacente all'ombra ; incontinente senti cangiarsi , & all'opposto , che se Medusa veduta hauesse , di rozo marino vilhuomo tostamente diucine ? cominciò frà se stesso ad vsar la ragione, che per prima non conosceua; e di così alte bellezze dinilaua con molto fenno ; parue che Cupido per la ferita , che gli fece nel cuore , gl'introducesse nell'animo le virtu : mirò quel volto , come libro ben dotto , & in on punto nella scuola d'amore si fu fatto maestro ; il lampo di que'vaghissimi lumi , ancorche chinsi , illumino la densa nott, del suo ecclissato intelletto, si che in gran Filosofo, ed in prode Canalier fi cangiato : anuerando il detto di Dante

Quinci comprender puoi, ch'esser conuiene Amor sementa in voi d'ogni virtute.

9 4 Ma

Ma che vadio inutilmente aggirandemi , s'in vn fiato folo posso dipin , c'in vn fiato folo posso dipin , c'in vn fiato folo posso dipin , c'in mondo si può tronario solo questi e l'amante. hor vedete s'Amore vna dottrina ben generosa infonde nel petto de suoi seguaci . Ricerca Lambito o, preche à gli antichi cadesse in pensire di trut ada sinco la simussitura a d'amore , essenti cadesse in mes alco de min di stoca la simussitura a d'amore , essenti que sono si me cale di viò , che distente e l'altro vuisee , poco in quesso longo à me cale di viò , che distente s'assiro. Pluarero presso los sobeo cente nell'ardore del suco significarsi il tormento amoroso; nello splendore scoprossi significa da le medesime pene rieoghe. Hor siguratesi nel pensero m'amante circondato da viuacissime fiamme, che viconosca l'incendio, nou come rogo di morte, ma l'ami qual pira di senice, e dica

Con refrigerio in mezo al fuoco vissi.

oucro

Purche ne godan gli occhi, ardan le piume,

passando in cotal guifa in allegrezza le sue seisqure, non vi parrà di veder vn Catone colà per le solitadini della Libia, arso da gli ardori d'uno stemperatissimo elima, consumato dalla sete, ciuto da mille soria di Serpenti è perche s'egli dicena

- Serpens, fitis, ardor arenæ,

Dulcia virtuti, gaudet patientia duris,

anche quel buono amante cantana

Arda pur sempre, è mora,

O languisca il cor mio,

A lui fian lieui pene

Per sì bella cagion pianti, e fospiri

Stratij, pene, tormenti, efiglio, e morte. La fetta Stoica, voleua che s'incontrasse di buona voglia la morte;

peuche se dal connito, diceua Episetto, può ciaseuno à suo agio leuarsi, senzaspettar la nausea, che ne lo spinga, perche non possa partir dalla vita, prima che le noie, o l'insermità ne lo cacci è perciò insegna presso Lucino Carone

Scire mori fors prima viris, fed proxima cogi.

ma forsol'amante è in questa parte men generaso Stoico di Carone è non trascorro le slovie , è le fauole : sounemeani di quel famoso Aminta, il quale

Ferì le stesso, e nel sen proprio immerse Tutto I ferro, ed esangue in braccio a lei Vittima, e sacerdote in vn. cadeo.

C be

#### DISCORSO SECONDO. 80

Che se le contentezze, come ossentano in più luoghi Seneca, e Marco Tullio, dallo Stoico si sattamente nevormenti si riponenano, che anche nel Toro di Falaride succano soggiorno, che direte di quelle magnanime voci del sido amante

Care mie pene, e fortunati affanni;

· E di quell'altre

Sia benedetto il primo dolce affanno,

Ch'io hebbi ad effer con amor congiunto;

E l'arco, e le saette, onde io sui punto, E le piaghe, che sino al cor mi vanno.

Senerissimo è lo Stoico, e quasi dalla costanza nell'ostinatione trapassa; per non cangiare opinione, e parere; l'accenna Marco Tullio nell'Oratione à fauor di Murena; il bucci amante protessa

Prima che cangiar mai voglia, ò pensiero

Cangerò vita in morte;

E più à baffo ,

Ch'assai peggio di morte è'l cangiar voglia.

E quindi forse derina quell'imperturbabile screnità, con cui lo Stoico victe tutti glincontri di rea fortuna, riminezza tutti gli strali dessioni, atternatuti gli sforzi de persecutori, perciò si da Seneca paragonato al diamante, la cui durazza è imespugnabile al servo; allo scoglio, la cui fermezza è immeribile all'onda, ò à cost tale, il cui rigore è impenetrabile al succo; pouche ogni similito accidente reca ad occassione di merito, e di costunza: tutto ciò par che dipinga un Mirtillo, chi no vacca di cultura con narrassi da Corssea il dispregio, e l'ingiurie, chi à lui facena, Amarillide, in vacce di slegganssi, risponde

Tutti questi pur sono

Amorofi trofei della mia fede.

Ma le in cola veruna l'amante si rassomiglia allo Stoico , nell'uguaglianza, che l'uno , e l'altro sentono de peccati , parramo per ventura gemelli .

Insegna quella granissima setta non esser disservaza da peccato à peccato; La razione di cio si legge presso Lacruo, perche si come frà le cose vere nura ve ne ba piu vera dell'altra, cossi non bà fra le finadi una dell'altra maggiore; di che gli schemice Marco Tullio, deducendo da cotal dotriuna, che non più granemente pecca vin paricida contaminando le manu nel surgue paterno, ch'im bossiere un polle d'India vecidendo. Orà gli amanti piace di regolar la scuola loso con glistesi primcipi; peresò inte le scelerazza per cagione d'amore commesse.

Feno di parricidio , ò d'incesto , o di perf.dia , sotto un solo nome di Peccato amorofo comprendono, ed equalmente leggiere addimandano: onde Plutarco prefio lo Stobeo , coloro , che per anaritia , ò per ma trascorrono in atti licentiosi consente douersi agramente punire, ma delor falle agenolmente conecde il perdono d gli amanti, perche tutte le colpe loro di qualunque specie si sieno , come peccati d'infermi meritano compassione : perciò dicena Acontio scrinendo à Cidippe in Onidio

Deceptam dicas nostra te fraude licebit. Dum fraudis postræ causa feratur Amor.

e l'Ariosto .

E facilmente ogni scusa s'ammette , Quando in Amor la colpa si riflette.

E perche la penadee esfere alla maluagità rispondente, Virgilio colà nel sessione della maranigliosa Eneide una mano di donne seelerate racconta, le quali tutte però , difimulandosi i loro vari misfatti , sono nella selua de gli amanti punite ..

His Phædram, Procrimque locis, mestamque Eriphilem Crudelis nati monftrantem vulnera cernit.

Fuadnemque, & Pasiphaen, his Laodomia

lt comes.

E pure non poteano paragonarsi Procri , Enadne , e Laodomia , donne forse pui degne di lode , che di gastigo , con Pasifae , Fedra , & Erifile , i cui amori terminarono in sceleraggine ; se la regola di ridur tutre le colpe fotto la specie di peccato amorofo non l'hauesse satte vguali nelle pena, già che non crano ne misfatte diffomiglianti. fi che perfetto Stoico è l'amante, e perciò non lontano dalla virtà; onde in confeguenza ne viene, ohe buono possa essere amore, come ohe saihora sia malo , e perciò frà le cose indifferenti giustamente s'annouera »

#### DISCORSO TERZO.

Della Formma: come, e per qual cagione fidica pazza, forda e federte fopravna Sfera.



Pur giunto finalmente quel giorno , che farà tenebrofo à gli splendori della Fortuna : potrò pur hoggi con la purità d'un nerace racconto manifestar le macebie di quell'empia nemicat della virtà : vederete pur Signori , com ella è cieca ; vdirete com ella è forda ; pronuntierete , com ella è inginfla ; com ella è

instabile costantemente stabilirete. Buona pezza è, ch'io bosto à fronte di costei senza profitto contrasto ; par ch'ella m'habbia eletto per berjaglio de suoi amarisimi colpi ; non lascia , ch'io respiri sotto la tempesta delle battiture, che sopra'il capo mi scarica; ed io fino à quest'hora bò taccinto: endella scioccamente frai erosei della saa tirannide annouera il mie filentio, che douerebbe temere come rimpronero della sua debolezza: crede, che dal timore mi sia rannodata la lingua, che tiene d freno il consiglio; à rinerenza del suo barbaro principato ascrine ciò, ch'è dispregio delle persecutioni mossemi indegnamente da lei . Or sia che può : anderem ricogliendo le lodi, ch'à lei sono date da'Saui senz'animosità : riconoscerò maggiormente nella viltà di colei la nobiltà della virtà; confoleransi i buoni , veggendosi mal trattati da tale , i cui fauori sono pià pericolosi, che le ferite: arrossiranno i nializati, conoscendosi inalizati da quella, le cui ricchezze fanno, che l'animo sia mendico: ella niedesima ne nostri acquisti piangerà le suc perdite; nel sereno della virtù pauenterà l'horrore delle sue muole, nella tranquillità de vostri enori prouerà la tempesta de suoi disegni . Noi siamo in porto , Signori , in questo seno raccol., done solo regna il fauorenol fiato della Sapienza, non si vede mai l'orgoglio d'onda turbata; s'oserà la fortuna d'entrarui, romperà mal suo grado: perche la bonaccia della virtà, è fortuna della fortuna, laquale non fa naufragio se non nella tranquillità de gli animi ben composti, & altro scoglio non teme, che la costanza de generosi . Mal perche non crediate, che per vendetta io mi muona a dire il male, che sento della fortuna, ed ella non habbia occasione d'allegarmi sospetto al tribuncle della ragione, tralasciando per altri tempi il più, dico solo con Cebete, ch'ella è cieca, pazza, e siede sopra un sasso rotondo.

Galeno, à chi che sia l'autore, mell'oratione, in cui alle buone arti n'esorta, descriuendo elegantemente la fortuna, a cella cecità, della follia, e e
del sasso rotondo si mentione, e tutte queste tos e all'inconstanza di lei riferis si proua partitamente; Pacunio antichisso sia Poeti Latini, reservidall'autore della Rettorica sirita ad Eremino, a ititoli di eseca, e di pazza aggiunge il terzo di bruta, che tanto monta, come bessiale, ò servavazione; così egli medessimo si dichiara, dicendo, che la sortuna fra l'ergno, e l'indegno mon sà disperenere, cioè a dire non bà giuditio, che l'
coperationi dell'intelletto come sapete, è la più principale: in cotal sentimento Sousi'Asgossimo si prevende giucos della fortuna, che senza: concienento
mento son Asgossimo si prevende giucos della fortuna che senza: concoprodigamente i suoi savori senza riconoscimento de suoi seguati, in coloro
prodigamente i suoi savori sipensa, ne quali a caso s'anuiene. Da questa
accusa datta dal consentimento del mondo alla fortuna di non su'e conto ne

apiche,

anche da partigiani suoi propri , su che si studio di liberarla , dicendo ' che seueramente gastigò coloro, i quali da lei non vollero riconoscer le gratie, & accrebbe i grati conoscitori de'benefici ; così osferua Alesfandro al primo de'Geniali. Timoteo figliuolo di Conone fu Capitano sì fortunato, che gli emuli, per ismaccarlo dipingenano le Città, che mentre egli dormina volontariamente gli entravano nella rete, secondo, che ne gli Apofremmi dice Plutarco; ora costui diuenuto insolente, er ascriuendo alla propria virtù le vittorie, senza farne parte alla fortuna, in tante sciagure incappo, che su condennato in cento talenti, come riferisce Emilio Probo . Galba bauendo presso Suetonio posta da parte una collana per adornarne il Simolacro della fortuna, pentito poscia non sò perche, à Vencre Capitolina la consagrò, onde sdegnata la Dea rivale, in fogno all'infelice Imperatore comparue, e fgridandolo amaramente, gli minacciò di ritorgli quanto dato gli banena, come seguì, perdendo quell'infelice in breue con l'Imperio la vita, done all'incontro Nicia saujo, e prode Capitano Ateniese tutte le vittorie non à se , ma alla fortuna ascrinendo, quanto bene operasse, dalle calamità de gli altri si riconobbe, come osserna Plutarco . Nondimeno cicca sei o fortuna , ne sai compartire i beni di qua giù se non ciecamente ; e se'l autorità de Saui non basta à stabilir quest'opinione, acciò che non riccua pregiuditio la verità, vedrai per miracolo parlar gli asini in tuo dispregio . L'infelice Apuleio. al settimo della sua metamorfosi, vdendo, che altri delle antiche prosperità di lui, mentre su buomo, ampiamente parlaua, sentì aggirarse per lo capo il verissimo dogma, che proua, cæcam, & prorsus exocularam effe fortunam, quæ semper suas opes ad malos, & indignos conferat; & Aristotele alla dinisione decima ottana de Problemi : Spiando della cagione , perche per lo più le richezze , e gli bonori in persone scelerate s'auuengano, à se medesimo risponde, e di questo errore la cecità della fortuna, che n'è dispensatrice, accagiona; onde benissimo disse quel Lirico .

O fortunata viris inuida fortibus.

In confermatione di che Pausania nelle cose di Corinto questa cecità della fortuna in Omero prima, poscia in Demostene riconosce: poiche questo già vecchio ad'un durissimo essiglio, e finalmente à dar morte à se medesimo astrinse; quello prino della luce de gli occhi, e tenne in. pua perpetua mendicità esercitato . Ma in ogni modo ad onta di lei più pide Omero senz'occhi , che tutti gli Schiaui della fortuna , se fossero Arghi , non peggono : le tenebre di quel Poeta furono più luminose , che ogni splendore d'argento, e d'oro: quella dotta caligine pote eclissare il Sole

Sole d'ogni caduca ricebezza: quanto di lume ella tolfe al volto, tanto la dotrina me communicò all'ingegno; onde s'Omero bebbe bifogno di feorta per non cadere, fi quida à unti altri per bene andare, & bauendo trasferia la virti del vedere dalla fronte al cuore, illuminò la mente com la virti, mentre la facca rimanena efelufa dalla vifla del Sole.

Da questa cecità della fortuna è nato presso Menandro l'odio della visa humana . Si trona nelle Comedie di quel leggiadro Scrittore , ch'un tale mal trattato dalla fortuna dice, che se Dio gli desse elettione doppò la morte di ripigliar'il corpo di Canallo, di pecora, di cane, ò d'huomo, egli di propria voglia a qualunque forma, esclusane sola l'humana , s'appigliarebbe . ( e quì , Signori fateni tornar'alla mente il dogma così Pittagorico, come Platonico del trapassamento dell'anime in vari corpi , secondo che le settimane passate pienamente intendeste ) la ragione di così strana, & à prima faccia sconsigliata risolutione è, perche l'huomo folo senza demerito a rea , e senza merito à buona fortuna è soggetto; doue all'incontro da un cauallo generofo ad un vile è tanta differenza ne trattamenti, che l'uno sempre geme sotto la soma, e sotto le fatiche continuamente si muore, l'altro nelle sta'lle del padrone ben proueduto si riserba à gli arringhi , & alle pompe , nelle quali tutto ricco , & ornato, la natia alterezza con la gala de gli abbigliamenti accresce, e schino di portar persone poco sperimentate, ad un solo Alessandro si sottopone. Elistesso discorso de cani, e de gli altri animali sacendo finalmente conchiude, che l'huomo benche qualificato per nascita, per bontà, e per sapere , vien tuttaula inferiore à persone men meriteuoli riputato , effendo che i primi luoghi del fauore sono occupati da gli adulatori, i secondi da'buffoni, il terzo da gli scelerati; conclude per tanto Menandro.

Asimum fieri præstat, quam deteriores

Se splendidius viuentes intueri.

E ben sapete a che sine si recò l'infelice contesa dell'armi d'Achille', nella quale Visse facondo per auuenura, ma nel modo di guerreggiar dirò cauto, per non ossende la fama di quell'Eroe, siù ad Aiase valovossismo comisattente dal consiglio de' Oreci antepollo. El acciò che tu sappi, o fortuna, che non solo alla vurtà sei nociua, mentre non pur non la riconosci con le richezze, ma con le calumie, e con le malignità pro-turi d'opprimerta, per tua cospa, ò cieca l'humana temerità non perdona al consiglio duino, e a le richiama follemente le sentenze, che codà si date sono dalla providenza, che mai non erra. Equisione antica estata da Claudiano nel princ pio del suo Toema contro Russimo, se Dio cura le cos su humana.

Scilicet his superis labor est, ea cura quietos Sollicitat

aisse quella disperata presso Virgilio; il sondamento di questa barbara persuassione producitivice dell'atessimo, dalla eccità della sortuna derina geniche reggenosso no recone coperto di libidimi, e tutto lordo di spui innocente scuer tanti buoni sotto il giogo della sua fiera tirannide; mirandos va Seneca, ed un Trasca solo per l'eminenza della virtù esalamicos; non erain quel'empi chi la cevità della fortuna, come irreparabile danno del mondo non accussasse. Il qui non entro à disender la diminità dalle calumite de gli imparcuti mortali; l'issesso claumite de gli imparcuti mortali; l'issesso claumite de gli imparcuti mortali; l'issesso con l'auneumento i dubbi à se medessimo propossi.

Abstulit hunc tandem Rustini poena tumultum,

Absoluitque Deos.

Leggafi Seneca no libri della providenza, ne quali egli professa d'esser auuocato dell'impocenza divina ; Leggansi Saluiano , ne sette libri del governo del mondo, Sinnesso nel libro dell'istesso argomento, Platone, Trimegisto, & Aristotele specialmente nel libretto del mondo . A me basta d'hauer prouato, che cieca è la fortuna, e per tale predicata, e flimata da gli Scrittori più celebri . quindi à Boetio pur troppo addottrinato nella fuola delle humane seiagure, nel secondo libro della consolatione vien detto , Deprehendisti cocci numinis ambiguos vultus . E Marco Tullio nel libro dell'amicitia dice effer cieca la fortuna in se stessa, ma di più accecar gli animi di coloro , ch'in gnifa di madre far , che tene-. ramente si stringa al seno, onde và per lo più l'impotenza, che tale la nomaremo, accompagnata con la potenza, evari sono coloro, che sappiano nel pento fanorenole della buona fortuna tener il corfo della nanigatione sicuro. Ma perche altrone di quesi'argomento bò fauellato, ed almeno vii altra Lettione , se vi sard in grado , sarebbe forse necessario di consumare intorno à colci , che come dice Plinio , è oggetto di tutte le doglianze, delle maledicenze, delle preghiere, de biasimi, de gli bonori de mortali , vi comenterete c'hoggi da me , come feorrendo , alenne cofe folamente s'accomino .

Segue Cebrte, ch'ella è parimente infensa, à pazza. Parmio rende ragione di ciò, perche nelle fue vicende è tutta varia, atroce, & mecollatte: quindi Apollodoro Carifio presso Atenco biama la fortuna reza, & incolta; ma perche indon gli parena d'haner detto à bastanza, con nome più femsis cant chiadatt, a floshed la nomó.

Voi sapere, Signori, che non si trola nun'ingegno, che sia sopra Pordinaria misura, il qual non habbia en ramo di pazzia, & è dot-

trina d'Arifotele , e di Seneca ; Or se à mestiere alcuno ingegno olleuato , e grande fà di mestiere , questa è la Poesia , perche tamo ne'rifronamenti, come nella spiegatura figurata, e sublime, sopra l'oso ordinario de gli huomini s'innalza ; perciò Platone nell'Iò , ò vogliam dire nel dialogo in cui del furor poetico si ragiona, proua, che la nations de Pocti da va certo spirito infuso dal Cielo vien'azitata , come dall'entufiamo, non meno che le Sibille, ed i Sacerdoti de gli Oracoli, che rendeuxno le risposte : il che se vero sia , ò se ad humor malinconico recar si debbia cotale astrattione della mente, peggasi nel mio discorso del furor poetico , in cui fottilmente viene effaminata questa materia . Or vogliant noi far nobile la fortuna ? diremo , ch'ella è più pazza d'ogn'altra femmina, perche è Poetessa miglior di Saffone, e d'Erinna, e di qualunque faccia professione di tesser poema . Per tale l'introduce Talete al libro de gli accidenti, o de casi, ch'alla giornata interuenzono; e noi medesimi , se vi ricorda , di ciò vn'altra volta vna parola dicemmo , quando si pose la fortuna per padrona del textro del Mondo, che à tutti gli buomini , come ad histrione compartina le parti della fauola , che doneuano rappresentare . Ma se guardiamo l'interpretatione di Sant'Agoslino. edi Galeno nell'Oratione sopra citata da noi , questi dicono ; La fortuna per la medesima cagione effer pazza , per cui è cieca ; cioè à dire , perche pazzamente senza distintione di colpa, ò di merito, confonde la pena co'l premio ; e perche fuor di ragione all'improsufo ritoglie quello , che baueua fuor di ragione donato, onde à guifa d'insensato fanciullo, ripone il suo piacere nel fabricare, e nel distruggere, e purche non lasci d'operare, se bene, ò male s'adoperi, non bà peusiero

Fortuna fæuo læta negotio, Ludum infolentem ludere pertinax, Transmutat incertos honores, Nunc mihi, nunc alijs benigna.

E di ciò sono triti gli essempi 3 di Seiano, il quale la mattina accompagnato da vin gran correggio di Senatori, si trovol la sera sirvanato per le mani del popolo 5 e di colui, nel seno del quale baueuano gli Dei 5 e gli huomini versato à man piena impareggiabili tesori, non auanzò tanto, che dal carusfice potesse selle tratto; di Crasso, che vicco à dismirar viuendo, morì fallio; di Cepione, che per la pretura, per i trionfi, per i consolati, per la digniti di Pontesce Massimo più che chiaro, non porè lasciar l'anima libera dallegami del corpo in altro luogo, che melle catene della prigionia, e diede il suo cadavero in man del Bosa, che lacero, e sanguinoso su la selle catene della prigionia, e diede il suo cadavero in man del Bosa, che lacero, e sanguinoso su la selle catene della prigionia.

flissimo à eli occhi del popolo . Ma poco sarebbe anostri danni la tortune rinolta, se almeno vdisse o le preghiere, è le ingiurie de calamitosi mortali ; se à prezzo di doglianze à comprar si potessero le venture , à con l'armi delle minaccie ribattere gl'infulti, ch'ella, ò buona, ò rea n'offerisce, e ne dona; ma ella è sorda; onde poco montò à Marco Bruto quando doppo la morte di Cassio, doppo la strage della Farsaglia sgridò la fortuna, come tiranna della virtù co'versi d'Omero citati da Dione, e di propria mano s'uccise; perche non hebbe quest'empia opportunità d'udir le rampogne ; forse diuenuta sorda per i continui clamori di chi di lei giustamente si duole . I popoli habitatori della caduta del Nilo , storditi dallo strepito dell'acqua banno rintuzzato i'vdito, e la souerchia vicinanza di quel rumore, che dourebbe tenergli desti, gli tien sopiti; così gli oggetti, quando sono sfrenati, opprimono, non informano la poten-Za ; tanto insegna l'assioma peripatetico , ch'il sensibile sopra'l senso non fa sensatione. Or la fortuna non hà ne suoi sagrifici altri himi, che le dozlianze del mondo; a tutti ella dà materia di querelarsi, e di piangere ; non v'ha persona , che non desiasse d'bauerla nelle mani per pigliarne vendetta; ond'ella asuefatta al rumore, tace, dissimula, ò pur won ode . Massimo Tirio cerca nel discorso trentesimo , se pregar si debbiano gli Dei; e conchiude che nò: e nominatamente fauellando della fortuna , dice , che si come da vn Principe pazzo , che ne con proprio Liuditio, ne con altrui configlio, ma co'l suo furore si gouernasse, non si dee da un'huomo saggio domandar gratia, così pazza risolutione è di colni, che porge alla fortuna preghiere, la quale effendo senza ceruello , forda , e furiofa , ha per costume non di fouuenir all'altrui bifogno, ma di sodisfar'alle sue voglie incostanti . Ne a caso bò detto incostanti . perche se attributo alcuno è proprio della fortuna, quel della leggerezza le conviene con le conditioni, che al proprio assegnano i Loici

Et folum constants in leuitate sia est disse un disse un constant sin leuitate sia est disse qual lubrica, e espageuole; e come objesti prima d'ogni altro in tal guis la dipingesse. E Pacunio però, e Galeno da me gua per due volte citati, per bomo cotal virtouamento appronarono. Apelle interrogato, perche la fortuna busesse significa dente, perche disse, mon hà mai importato di sur e vacchiudendo nella riposta un acussismo equiucoco, otto dalla forza della parola, stare, che starim piede, in quanto è sito dinerjo dal sedore, e star semono, in quanto è oppone al monimento, singuiea. Ma Boetio, volendos per aumentura patri du modo, con cui laleggerezza della fortuna da questi samos autori s'esprime, e non-dimeno dimeno di

dimeno confessando; ch'ella è in sommo grado leggiera, in vece del saf fo , le die maruota , che sempre in giro volgendosi , quei , c'hora haueuano il Sole nell'Auge , ò nel Zenit , poco doppo nel segno opposto lo mirano. Rotam volubili orbe versamus, dice la fortuna medesima, infima fummis, fumma infimis mutare gaudemus. A questo pensiero di Cebete par che sia contraria l'intentione de gli Sciti, i quali, come nota Curtio al terzo delle cose d'Alessandro, senza piè dipingenano la fortuna, quasi che doue si ponena vna volta, ini trasse lunghe dimore, senza poter anche volendo partire. Ma se le mancano i piedi. bà però l'ali , come nota Eufebio , e stà sedendo sopra una palla ; onde possamo intendere esser tanto più viuamente espressa la velocità della fortuna da costoro, che da Cebete, quanto più proportionato stromento di fuga sono l'ali , che i piedi . Ma perche questo è argomento , che da mille effempi tratti dall'historia merita d'effer illustrato , qui pongo fine à quello, che per la nuda, e schietta dichiaratione del testo dir si poвена.

Mil per non lasciarui senza qualche consideratione, che contro alla serezza della sorunta valenoli, e sortine renda, quello di biono viaramonto, sissori, che l'adunanze, e gli especia di lettere dirittament di gli sforzi della sortuna s'oppongono. In testimonio di che coloro, che la sortunta cieca, e sopra vuna pulla sedente rappresentavono, à lato le sosteno posero Mercunio Dio delle sienze, gioinine di vago aspetto, e da cutiffima vulla, che sopra un Cubo, o sia pierra quadrata possura, e da questo ritronamento espresso Andrea Alciato quel bellissimo emblemma, un cui molta, quanto d'ainto portino le bonoc atti, e concluide.

Difce bonas artes igitur studiosa innentus,

Que certa fecum commoda fortis' habent.

M1 fore à voi, che ancor vi fenite fuonar ne gli orecchi, come armonia diletteuole ciù che d'Amor nell'vitina lettione fi detto, filmerte più à volpir bilogui conforme il congiunizimeno, che racconia Paufania nel fetimo, che quello, di cui fin'hora habbiam detto. Dice egli effer nel paefe de gli Achei von tempio, mel quale la fortuna fi riuerifee, temete nella defira il corno d'Amatlea, e che ad effa affille vu'alato Cupido; per fai intender'à gli amanti, che non tauto nel proprio merito, nella ricchezza, nella beltà, nella feruità, nella fede fondu l'amore, che portano alle loi donne, ma'infeme fappiano, che fe non banno a'voit loro fauorevole la fortuna, o qui faita a indarno fi prende, tutte le lagrime in vano fi fragono. fe beme aunerite, Signori, qual fia la fuentura preparatta d'gli amanti: fià due numi non arritano à comporre va

Polifemo guernito d'un occhio folo: Amor'è cieco la fortuna è fem' oschi, onde baserete lume, che sicuramente vi guid è come non temercie din cespar, e di cadre è chi vi scorgerà per via, che sia lomana da 1 precipiti, e da 1 dirupi è Nacquero ad un parto due figliolini, vn maschio, vi una semmina; all'uno, vi all'altra mancaua un occhio : rebello bevo per altro bellissimi i onde chi gli vide, almeno, disse, il rebello alla sorella donasse sociono, che gli vide, almeno, disse, il rebello alla sorella donasse sociono, che gli rimane; conì ella sarebbe Venere egli Capido. Buon disserio, vi à buon sine potena condusti, ma qui siguori, a tutto è cieca la fortuna, in tutto è cieca Morre; non sia cieco il giuditio in su'elettrone del migliore, e l'intelletto, che è occhio dell'aumo, a d'amore, chi dalla fortuna sieno quida: poiche noi soli Te facimus fortuna Deam, Caloque locarmus.

#### DISCORSO QVARTO.

Della Fortuna in quanto da Fisici vien riposta frà le cagioni, e da gl'Idolatri frà le false deità.



Al cominiciamento del Mondo fino all'età noftra Signori, il valore, e la fortuna à guifa di due valenti lottatori banno tenuto il teatro dal vicendenole combattimento pendente. E perche [condo la qualità del tempi, hor l'uno, bor l'altra parue fignoreggiare, con diucrfi monimenti d'animo partigiano da gli buonini fur veduti, e lodati,

Na se mai sanguinos, cò- ossenzo se di que prodi combattenti il duello, all'hora (dice Plutarco) atterri l'asimo de gli spettatori, che dellus grandezza Romana piatirono: in modo che la Vittoria, non che altri, rimusa m sorse a quale delle due parti fauorenole mostra si donesse, si unigor dell'ali ambigue si librò. Bella ti, ma poco vitile era la virtà riputata, per far, ch'un popolo ancor nascente, à quisa d'un Ercole in salee, gli adulti, e vagorosi menuca abbattes si soggiogase col terror olo i popoli confinanti, indi come samma precipitos ere le mature, e secche biade serpendo, senza tema d'incontro propagasse l'imperio, aprisce per incogniti monsi alle sue glorie la strada, valicasse imperio, apris- se per une veusa prospero delle vittorie, e quasi che nel risperto del mondo conosciuto non tronasse almento per si gran succo, ausosamente evercasse popoli da noi diussi per soggiogare, trapassando e vive del Sode col camino de gli especiali trionsanti. Ma per soppolo la fortuna, e come che buona, hanendo la sua natura fondata su l'uncolanza, come potena

sì lungamente lastiar in pace machina tanto sublime, che da più remoti popoli era con riverenza adorata, come una Statua dell'eternità? perche eo i foli Romani cangiò vezzo, e costume ? & essendo solita d'abbatter le cime più eccelse de principati, di dar il crollo alle più ben fondate Signorie , di sonnertir le più bene ordinate Repuliche , perche verso di questa sola la sua grandezza pose in dimenticanza ? non cra per ventura l'imperio di Roma al fuo cominciamento dell'odio vniuerfale degniffimo ? Le fondamenta delle muraglie co'l fangue del fratello da Romolo fur disegnate; La Città dall'Asilo, ò vogliam dire dalla franchigia. de ribaldi riconobbe la sua frequenza; la posterità si procurò co'l rapimento dell'altrui donne; i parentadi si contrassero con la perfidia; i maritaggi cominciarono da gli adulterii, e da gli stupri; dallo spargimento di sangue innocente hebbe origine la confederatione co popoli della Sabina; In somma Romolo volle far fede al mondo, ch'egli era nato d'incesto, eco'l latte d'una Lupa nodrito : e nondimeno crebbe quel popolo , e durò con rossore della fortuna, che vide dal valor de'Romani la ruota delle fue vicende inchiodata. Da cotal controuerfia, che le grandezze di Roma alla fortuna per pua parte, e per l'altra alla sapienza ascriuc, nafce la maggior gloria di quell'imperio, perche folo delle stelle del ciclo, de gli elementi, e del mondo fra faui Filosofanti si cerca, se dalla fortuna, ò dalla providenza sien retti ; e fra questi entra Roma, come parte principalissima dell'uninerso . Ma per comporre il piatire ; Plusarco dice , che si come il mondo per opinion di Platone , di fuoco , e diterra , come di parti necessarie si compone ; e giusta il sentimento d'altri da tutti gli elementi fra di loro contrari ( onde diffe il Poeta

Frigida pugnabant calidis, humentia ficcis)

na[ce l'armonia, c'l congiungimento delle parti (perciò Esiodo diste, Amor' esfer figlio del Caos ) così nello slabilimento della potenza di Roma, la virtà, e la fortuna per altro nemche, vintamente concosfero. E questa risolutione d'homo dottissimo n'accenna, che la sortuna non è pura-

mente nome seuza soggetto, se ben s'intende.

Alberto nel fecondo della Fisica al capo decimo serine, che ne suoi tempia alemi dotti amici non ammettemano la fortuna, el caso; perche miuno esfetto può essere con mon estrato de qualche cagione; mà quel, che si dicce dernare d'alla fortuna, non hamerebbe cagione aleuna, perche la fortuna nou e casione, admunte mima coste può nasser dalla sortuna. E Marco Tullio ne sibri della Dissunatione contro la fortuna s'arma d'un pericolos Dilemana; poiche dicegli, ò Dio non sà, ne antiuede gli acsidenti, che nomeremo fortuiti, ò non si de nel mondo tollerar la sortunas de sidenti, che nomeremo fortuiti, ò non si de nel mondo tollerar la sortuna;

se Dio le cose anuenire antinede, infallibilmente anuerranno, se infalfibilmente anuerranno , non si può intendere come anuengano per fortuna : ò Dio per tanto non le conosce , ò non v'è fortuna . Ma contro cofloro grida apertamente il Liceo , e con esso tutte le scuole de più sani , se però tutti nel modo di spiegar le forze della fortuna potessero concordare . Il Maestro di coloro , che sanno , la definise cagione per accidente in quelle cose; che operano per qualche fine, per elettione, ne femore, ne per lo più : onde apparisce la friuelezza dell'argomento apportato da gli amici d'Alberto , che come cagione la fortuna non riconoscono, essendo ch'ella all'efficiente si riduce, come che cagioni per aceidente . E quando nella definitione si dice nelle cose , che oprano per qualche fine , non si de intendere , che la fortuna operi à finc ; ma ò perche l'accidente fortuito è di tal natura , che se fosse stato preneduto dall'operante sarebbe flato eletto, à schiuato , ( m questo sentimento parla Ariflotele, ) à perche l'effetto casuale è congiunto con un pensato, & inteso, come il ritronamento d'un tesoro col piantar d'una vite, o col eauar le fondamenta d'un'edificio ; per clettione si dice , perche la forsuna hà luogo propriamente ne gli huomini , che con la scorta della ragione liberamente eleggono, o riprouano, come che alle cose irragionenoli tal hora questo nome si trasferisca, ( come dal Poeta si fece, al-Thora , che formunate chiamo le pietre nelle fabriche de gli altari adoperate, in paragone di quelle, che dì, e notte sotto i piedi teniamo ) m cotal sentimento fauella pur Aristotele nel luogo , donde la definitione & polle . Conchiudafi per tanto , che si da la fortuna , e che gli effetti di lei si risonossono nelle cose à gli buomini sprouedutamente occorrenti. Da cotal dottrina si trae la dichiaratione del famoso detto di quel nostro Pocta

Ma la fortuna, che de'pazzi hà cura.

perche sottentando la fortunam luogo dell'intelletto nelle cose, nelle quatre gii apparisce mancante per discito di pronidenza, ne segue, che domenanto inegeno si trona, i ni sara la fortuna maggiore i, perche quanto meno altri col consiglio antinede, tanto maggior hongo slassi a i cast à se innojanti, che sono estetti della sortuna a done all'incontro in Dionimo accidente di sortuna si può nipore, perche egli con l'ocsbon accidente di sortuna si prina che seno ella superni poni inporre, perche egli con l'ocsbon accidente di sortuna se bene seglo col con l'ocsbon accidente si superni si della superni della superni chiaramente conosce apprennossi più all'appropriata superire chiaramente conosce apprennossi all'apprennossi della debolezza de gli huomini schernitrice compsee. Nealec Pittore, decona decona

# DISCORSO QVARTO. 101

dicono Plinio , e Plutarco nell'espression d'un Cauallo volena formar un ritratto del fuo molto sapere. Consumò egli lodenolmente l'ingegno nelle parti più principali di quel generofo animale ; ma come souente un piccol neo una faccia bellissima dishonora, nel voler l'artefice inaventar'il morso con la spuma, senti mancarsi l'ingegno, e crescer lo sdegno contro i troppo rozi pennelli : tentò più volte l'impresa, ma sempre in darno , e la fortuna dietro le spalle scherneuolmente ridendo , attendeua il tempo di confonder quel gionine col paragone . Stanco finalmente il dipintore, & acceso di rabbia annentò nella faccia del Canallo la sponga, in cui i pennelli nettaua, e quando meno il pensò vide per mano della fortuna ingegnosamente finito il lauoro. Vn caso somigliantissimo esfer interuenuto à Protogene nella pittura d'un cane affermano il medesima Phnio , e Valerio Massimo . E perche con quanti nomi vien chiamata da gli huomini , in tante sembianze , à guisa d'un Proteo si trasforma , se in questo accidente volle mostrarsi un'Apelle , nella contesa. che con Ariflone hebbe Eunomio raccontata da Strabone, le muse stesse nell'arte della musica pareggiò . Gareggiando Eunomio con Aristone l'innidia alla cetera d'uno di loro ruppe improuisamente una corda ; la fortuna fe cenno ad una Cicala, che foruolando fermossi, e con accento ben regolato diede al mancamento della corda abbondenolmente compenso. Et essendo la medicina compagna indiuisa della musica ( onde non pur Chirone , dell'una , e dell'altra gran Maestro su finto , ma l'istesso nume di Febo all'arte muta insieme, & alla canora presiede) la fortuia, che d'ogni lode ambitiosa si mostra, anche il titolo di medico non isdegna, Giasone Fereo era mal concio per ma dolorosa apostemma, ch'al fine de ciorni lo conduceua; non viera cerufico, o medico, chi ofaffe d'applicarle rimedio, perche conofcendo tutti la fierezza di colui, temenano di pagar co'l prezzo della propria vita il dolore del tiramo . Si troud untale, c'hebbe risoluto d'occiderlo, er alzando il pugnale l'apostema inaunedutamente gli ruppe, e così per la bocca di quella ferita, per cui doueua vscir l'anima, entrò la salute; il ferro d'un nemico, che credeua d'aprir la strada alla morte; à viua forza rispinse indietro la vita , ch'era homai di partenza , e la fortuna partiale di Giasone , tentando come ben esperto cerusico le latebre di quella piaga co'l ferro, sanò il Tirauno; tutto ciò racconta Seneca al secondo de benefici, e prima di lui Cicerone al terzo della natura de gli Dei , & ad ambidue consente Valerio all'ultimo capo del libro primo , come che Plutarco nell'operetta, in cui il modo di profittarfi da'nemici n'infegna, nel fatto da questi autori non discordante, ad un Prometeo di Testaglia l'ascrina : Ma

Ma comunque ciò fia , mi si riduce alla memoria il piaceuolissimo caso, che utra Martiale nel libro de gli spettacoli in trè continuati epigramni , dall'undecimo comunciando . Era una scrofa gravida di molto tempr , e non potena verir al parto ; in caccia venne acerbamente ferita , e della piaga psci saluo il parto, per buona pezza violentemente racchisio : così la morte della madre fu vita al figlio , e con rossor di Luena si vide all'hort, che vene speso il partorire, è morire, e che dal comincia al finir della vita è troppo lungo spatio un momento; così alla facola di Semele, che fulminata partori Bacco, acquistò fede la difgracia di quella scrosi , e Diana , ch'insieme presiede alle caccie , e con nome di Lucina alle parturienti porge soccorso , in on fatto medesimo tutti gli viici della sua deità pose ad effetto ; ò pur Marte senz'alcun merits di Diana fece la raccoglitrice del parto , lodando il colpo più giusto, e men fanesto di quello, che se in vna Leonessa granda Gratiano, perche la madre insieme co'l parto ancora non nato vecise; per farne toccar con le mani la brenità della vita, che finisce, si può dir prima di cominciare, mentr'egli due morti con una fola factta congiunfe, come disse Ausonio leggiadramente . Vn somigliante accidente , ma d'unas Cerua , narra Filippo ne gli epigrammi Greci al titolo de gli animali . maionon mi fermo, e passo più oltre. Fà la fortuna in questi casi raccoglitrice , à Madrina di que poueri parti , che con la morte della madre nascendo, non ha senano come mantener la vita, che loro era dalla morte donata . e chi sa forse , che Mammosa non si nomasse nel duodocimo Rione la fortuna , dalle mammelle , co'l latte delle quali gli orfani , & abbandonati fanciulli và notricando ? Mà io senz'aunedermene , dalla fortuna in quanto è considerata da Filosofi , all'altra , che scioccametne quasi nume celeste fu rinerita , hò fatto passaggio , e non me ne pento , perche questa doueua esser la seconda parte del mio discorso . So che su molto antica l'opinione di coloro, che la dininità riconobbero nella fortuna : ne fà fede Aristotele al secondo della Fisica al tello quarantesimo settimo, sopra il qual luogo discorrendo largamente Simplicio dice, che molto prima e sergenano templi, e si cantanan le lodi, e gli hinni della fortunz ; ne di ciò stima egli potersi rapportar l'origine à gli Stoici, come alcuni si dauano à credere, impercioche Platone da lui citato forma una trinital gouernante le cose humane, cioè Dio. la fortuna, el'occasione . ben è vero, ch'il fabricar templi, ed altari alla fortuna fit doppo i tempi di Platone, e d'Aristotele, come che prima di loro il nome , e'l nume di ki in veneratione fosse tenuto . Nell' imperio di Roma il primo , che dedicasse il tempio alla fortuna si Mar-

## DISCORSO QVARTO. 103

tio nipote di Romolo, e quarzo Rê de Romani; tanto dice Plutareo nelloperetta da me sul pruncipio cistat ; ma egli medifimo tie Problemo tie Problem

Vna să nomata forte fortuna. Il tempio di cossei ca lungo il Teure ne gli borti da Cefare lasciati al popolo; e di lei să mentione Liud settimo delle terza Deca, si quale all'Islumo libro della prima dice, che Papirio doppo il trionfo col sopratuavzo di ciò, che delle spoglie de nemici gli cra runassilo, ordinò, obrim tempietro dalla forte fortuna vicini gli cra runassilo, ordinò, obrim tempietro dalla forte fortuna richi quello, che già Servito Tullo consegrato le hauena, s'edificasse. Ma in che così crano disservant la sortunaz, e la sorte fortuna richiederete ? Donato Grammatico di gram nome, nel Forminone di Tercini dice, il nome della fortuna significar cosa incerta, ma la sorte fortuna divorare gli aucumenni della buona fortuna: e se scome non erano frà di loro in tutto consormi, così nelle cerenomie, e me giorni all'unaz, & all'altra solemi cra uno poco diuario, e come si ritrate dal sesso del Fassi in Onidio, e dat Accio nel Assimante presso Nomio Marcello.

Na non meno cra mufterio fa la fortuna virile, à cui fà data da Anco Manto la diuinità (come Platarco della fortuna de Romani offerma Depecho gran momento crede fi bauer la fortuna nelle vittorie; ma Dionigi al quarto delle suc Storie duce, che Seruio Tullo sorgiogati i Toscani, co quali hauena per venti anu combattuto; composse le cose dell'imperio Romano due tempie rese alla sortuna, sotto la protettione du cra vissito; vuo m campo V accino, l'altro su la rina del Teuere; e con mome di virile chiamolla; de sagnifici della quale dise Onidio nel quarto del Falli

Discite nunc quare fortuna templa virili

Detis ec. gelida qua locus humat aqua. e quel che fegue. Et in quello tempo si presentanto le Donzelle prima che nelle case loro i murii le riccuessero, e uni mude erano ding entement guardate, accioche qualche occulto disesso non facesse frou a gli spess

ch'intere, e sane pretendenano di pigliarle. Ma perche non credeste, che le l'officio suo alla fortuna virile era imposto le donne posessero di Sernio Tullo dolersi, non maneò alla Romana superstitione la fortuna donnesca. Souvengani di quel nobilifimo fatto di Peturia madre di Coriolano , la quale vergendo il figlio giustamente sdegnato contra la patria ( che doppo tanti benefici bandito , l'haueua ) aunieinarsi con un formidabile effercito alla Città, risoluto di soggiogarla, e di darla in mano a'nemici , doppo l'ambascerie dispregiate , doppo la sacerdotal dignità vilipesa da quel magnanimo, ella con la nuora accompagnata da un disarmato stuolo di matrone piangenti, si studiò d'intenerir co'l pianto il ferro del figlinolo al fuoco lento dell'ira per buono spatio affimato; volle con le percosse delle materne preghiere trarre qualche scintilla di pietà dalla dura felce di quel petto offinato, e lo fece : Vinfe con la carità un guerriero innincibile all'armi : piegò con le lagrime un cuore inflessibile alle minaccie; superò con l'amore l'ostinatione insuperabile all'odio; co'baci del siglio comprò la pace alla patria; con la pietà di madre otpenne alla malignità della plebe il perdono. In quel luogo medesimo alla Donnesca fortuna eretti furon gli altari , sopra de quali la Dea non una , ma più volit parlà .

Frani in oltre la fortuna nomate Equeftre . Et in questo luogo Signori , è da notare un'error di Tacito ne gli annali : dice , che per la falute dell'Imperatrice i Canalieri Romani fecero un voto all'equestre forsuna ; ma che per non esserui in Roma tempio alcuno di cotal nome , mandarono il donativo à Nettimno: Come non v'era tempio dell'equestre fortuna in Roma , se Liuio Valerio Massimo , e Lattantio serinono , che si da Quinto Fuluio confegrato per cagione d'una vietoria, e d'effo fa mencione Giulio osequente ne prodicii ? era forse à dal tempo , à da qualche incendio distrutto? ma Vittore à tempi suoi nella nona ragione intero ce lo dipinge , si che Giusto Lipsio confessa di non saper come discolpar la negligenza di Tacito : l'occasione di questo nome è narrata da Limo . Combattendo Fuluio Flaceo contro i Celtiberi promise alla fortuna, & a Gioue il tempio, & i giuochi, se potena ternar vineitore, indi tolte le briglie a i Caualli dell'effereito, oltre à tutta carriera fi sospinse, e se tanto impeto nell'hoste nemica, che scompigliatala ottenne un'illustre vitzorta .

Qui pongo fine, perche quanto più oltre m'aunanzo, tunto più ampia materia mi s'apprefenta di fanelare.

Rimangono alcuni titoli della fortuna, come Primogenia, Mafchia, Vergine, Conuertene Bene sperante, Soiana, Nortia, Primata, Publica.

## DISCORSO QVINTO. 105

blica, Prenefina, Aurez, e cent altri; ma perche tutti si posson leggere coposamente piesati in Sam Agostino, in Plutarco ne Problemi, enell'operata della fortuna Romana; in Alessando al primo de Geniali, & in Gregorio Giraldi al Sintagma quinducssimo, rimettendo la vostra ditigenza alla lettione di così celebri autori, ascriuo ad essenti o vostra buona fortuna, chi io non sia posso in necessità di più lungamente singuettare, e sinisco.

## DISCORSO QVINTO.

Della libidine, e dell'auaritia figliuole primogenite della buona fortuna.



A fortuna , che come tirama del Nondo con la foota di Ceber u l'ei veder in quesso lugo, s signori , hoggi la gnardia , che le cigne i fanchi riconose , e rassegna. Ad vn buon Principe , qual su Traiano , la giustita, la beneuolerza de spopo il a clemenza faccano coma, disse Plinio il più gionine : e perche le virtù in guista.

delle Gratie non vanno sole, tutte vuite in uno stuolo armauano i lati à quel Principe, che più schiuaua l'offendere, che l'esser offeso, e solo, come di Teodorico dice Sidonio, temea d'esser temuto. Ma la fortuna, che l'Imperio del Mondo vitiosamente s'osurpa, si studia di mantenerlo co i vity, e da lei prese per auuentura Tacito il dogma, di stabilir il principato con le medesime arti, con cui s'acquista. Di quelle cose siamo composti, insegna la scuola d'Aristotile congiunta co'l collegio de Medici , le quali sono proportionate à nodrirei : quindi è , che la fortuna de gli errori de mortali alimentata, altro non può effere, ch'on composto d'errori. Non è sicura una solitaria sceleratezza, dice quel Tragico, fà di mestiere accompagnarla con altre maggiori, che la difendano: Così Fedra doppo d'hauer tentata la pudicitia d'Ippolito, credette d'afsicurarsi dalla vendetta dell'indegno missatto, con farlo morire infame. Or ecconi la fortuna co'l suo corteggio . La lussuria, l'auaritia, l'adulatione. Grande argomento non sò se d'inuettiue, ò di discorsi. Primogenita della fortuna quan lo a mortali più fauorenole arride, è la libidine : rampolio degno di tal pedale; rio corrispondente alla fonte; discendenza non meno illustre de suoi maggiori . Ma perche hà nel mondo certa sorte di vitio, che si rende siemo dalle riprensioni de gli buomini costimati con l'intollerabile infamia, Jarà di mestiere, ch'io gastighi alla presenza vo-

Ognarion Emagin

Braco'l filentio colei, la cui sfacciataggine ne anche è degna, ch'vn'huemo nobile per incolparla la nomini . E nota la temerità di colui , che mendicò la luce al suo nome con l'incendio del tempio, ne s'accorgena, che quando è sonerchiamente luminosa la fiamma, abbaglia, e non illumina; ma nota è insieme la legge di coloro, che vollero da si gran lume cauar le tenebre, condennando quel nome all'oblinione, di cui egli era nemico sì capitale. Dichiamo solo in proua di quel, ch'insegna il Tebano, che nell'Imperio di Roma, quando la fortuna era tanto in alto falita, che non potendo in quell'acuta punta fermarsi, doueua cadere, all'hora la libidine fece l'ultima prona, e sconuolse lo stato. Nell'infantia del Popolo Romano , che per detto di Lucio Floro fu fotto i Re', Tarquinto all'arroganza della fortuna (oministratagli, aggiunse la lußuria per sua ruina. Violò la ragion dell'hospitio, le leggi dell'amicitia , la fede del matrimonio , l'honore d'una matrona , la maestà del regno. E Lucretia affoluendo se stessa dalla colpa non si liberò dalla pena, per torre con l'effempio della sua castissima morte l'occasione di menar impudicamente la vita alle matrone, che douean nascere: quell'honorata ferita liberò l'anima da i lacci del corpo, e'l popolo dal giogo della tirannide: da quella nobilissima piava vsci la libertà della patria partorita con tanto dolor da Lucretia: la spirito impreso in quel casussimo sangue parlando per bocca di Collatino, e di Bruto, deftò gli spiriti del popolo per temenza sopiti : alla vista di lui , quasi generosi Elefanti , s'insiammarono gli animi veramente Romani : er alla pudica matrona si fero solemi esseguie, non con diroccar le mura d'una Città, come all'amico del gran Macedone, ma con la distruttione del regno. Ma che non può La fortuna? quando il feroce popolo era già cresciuto, & adulto, in modo che bauendo per cinquecento anni, quasi dentro alle domessiche mura combattuto, e dato il capo all'Italia, s'accingena à caminar l'Europa, l'Africa, e l'Asia con le vittorie: la libidine fattasi alla fortuna meoniro, di mano sparse il veleno. Appio Claudio per la potestà del Decemuirato dinenuto infolente , fra gli strepiti delle vergbe , e delle scuri ricolse Amore; accoche s'intendala potenza di colui, ch'à suo piacere e nella pace, e frà l'armi, e nelle capanne, e ne palagi foggiorna: innamorò forte di Virginia, donzella che la bellezza adeguana con l'honeflà , le die l'affalto con le pregbiere , e con l'oro ; ma la virth Romana fignoreggia, non ferue a i doni della fortuna : procura, ch'altri in einditio per fua schiana la richieda ; cost la sernich , ch'egli patina fatto ligio de fuoi disciolti capricci , volena participare d Virginia , e farla doppiamente schiana , e di Clandio , e della libidine . Protefiò leilio Pola

### DISCORSO QVINTO.

sposo dell'infelice di voler'ò con l'argine del proprio petto fortificar la pudicitia della donzella , è contaminata che fosse , di purificarla col proprio fangue. Tanto duro fu Appio alle giuste supplicationi d'Icilio, quanso mille era flato alle ingiuste ferite d'amore : perche dou'entra amore , ch'è cieco, non hà luogo la ragione, ch'è tutta occhio: già vi disti per opinion di Plutarco, coe l'imperio amoroso alla dittatura sa paragone : cede il Confolato, e si disarma ogni magistrato nella creatione de Dittatori; doue comanda Amore, la giustitia, la vergogna, il decoro, le leggi fono deboli , e non fan nulla . Al fin Virginio Padre della sfortunata gionane con pu solo colpo sciolse due nodi, e della servità, e del dishonore : spinse col ferro pietosamente crudele dentro à quelle castifime viscere la paterna pietà, in compagnia di cui quell'anima pudica se " n'uscl polentieri , lasciando il corpo , come cazione della sua infamia; comprò con la vita il ricco patrimonio d'honore; serbò la fede al marito, e co'l sangue ne formò la scruttura; estinse con quel pregiato humore gl'incendin libidinosi del Decemuiro, arzi in esso il sommerse; e come che nel suo petto ella riceuesse la piaga, nel volto d'Appio ne rimaso altamente impressa la cicatrice, e la fortuna pianse i suoi scorni nella risolutione dell'Imperio di Roma, cagionata dalla libidine sua compagna. Ma che ? pasiamo in Grecia . Vederete in casa di Menelao un Paride funestissima fiamma dell'Asia: non cost tosto quel giouinetto fù accolto dalla fortuna sul monte Ideo , fatto il pouero pastore Principe di Troia, e giudice delle Dee, che subito alla foreuna la libidine su congiunta . Non fà de mestiere riandar tutti gli accidenti di quel persido : Leggete Onidio , e Darete di Frigia , che per minuto in ciò si trattengono , In ristretto; da due begli occhi hebbe un gran fuoco, e ritornato in patria il vomitò nel seno di Troia, ch'incenerita ne giacque : nauigò felicemente, portando Elena seco, che nacque già co i due gemelli Polluce, e Castore fauorenoli anauiganti, ma giunto nel porto se tal naufragio, che fi bijogno far getto delle ricchezze, del regno, de fratelli , del Padre , e della vita . Videsi la gran Città fatica di più numi morib mala nelle fiamme di Paride, e done gli altri luoghi sono dallo sdegno distrutti , questa hebbe nel fuoco d'amore il rogo , & in se stessa vna sepoltura insepolta; primlegio infelice concedutole dalla protettione, che n'haues Venere moglie d'Anchife . E tanto bafla per questo conto , potendosi agenolmente conoscere, che la libidine è seguace della buona fortuna, perche amore, è figlio di Poro padre delle ricchezze, come si legge in Platone .

E quindi è , che doppo la lussura vien dal Tebano , l'autritia soggiunta

giunta; La quale non può dalla prima sorella scompagnarsi gran fatto? perche se bene è celebre l'antico detto, che la borsa de eli amanti non con funi , ò con ritorte , ma con una foglia di porro è legata , nondimeno nel medesimo modo che la giustitia vien detta da Sani , così Tealogi , come Filosofi , virtù universale , perche comprende ogn'altra virtù, così l'incontinenza commune all'irascibile, ed alla concupiscibile è vitio pninersale, & oen altra sorte di vitio in se contiene; ma dell'anaritia parlando t dite . Timandride Spartano hebbe à pellegrinare per suoi affari : depose la cura del patrimonio nel seno del figlio , il quale credette d'auanzarsi nella buona gratia del Padre, con accrescer le facolta. Torna il buon vecchio, riuede i conti al figliuolo, si sdegna dell'accrescimento; e lo sgrida; perche dice Eliano al quattordicesimo, non potea tollerar un guadagno; che senz'offesa del Cielo, e della terra nons'era fatto. Conciosia cosa che le ricchezze ò non mai, ò molto di rado sì frettolosamente ne gli huomini da bene s'auuengono; ond'è quasi non dissi necessario, che quanto altri acquista de'beni di fortuna, altrettanta perdita faccia delle virtà, e de'beni dell'animo. Timone huomo già bene stante, per i scialacquamenti caduto in pouertà, si ridusse alla coltura de'c.tmpi; ma quante gocciole di sudore spargena arando la terra, tante voci di bestemmie mandeua gridando al Cielo; con questo canto consolana le sue tatiche, & in modo era fatto douitioso di sospiri, e di pianti, che ben parea la terra rendergli frutto degno di tanto trauaglio con psura multiplicata . Stanco Gione per cotali strida ordina à Pluto Dio delle ricchezze, che preso in sua compagnia il tesoro visiti, ed arrichisca Timone : doppo qualche contrasto vbbidisce finalmente Pluto, & in compagnia di Mercurio s'accinge al viaggio; ma con passo sì lento, e tanto inequale, che flupito Mercurio, donde procedesse la deformità della gamba, l'interrogò. Rispose Pluto, che quandunque egli veniua spedito da Gione, per recar buona fortuna à qualch'uno, sentiuasi subitamente i nerni rattratti, & il caminar impedito, come che polendo da essi partire, sentisse nascersi l'ale; ma per l'opposto quando Plutone ad arricchire puo (celerato il mandana; gareggiana di velocità co'l pento ; quindi adiuenir , ch'i maluagi ricchi , e fortunati vedeuansi nel fior de gli anni , & i buon'huomini , ò in decrepità , ò non mai godenano delle ricchezze : tutto ciò è tratto da Luciano di peso . E donde nacque il problema, di cui ragiona al quinto delle leggi Platone, che fie das Alipio proposto à Iamblico, secondo che narra Eunapio, in cui si cerca, come sia vero; Che un'huomo ricco, ò sia scelerato per se medesimo, ò da seclerata persona habbia riceunte in heredità le ricchezze? Silla

## DISCORSO QVINTO. 109

Silla quel gran guerriero , & in vita , & in morte tanto felice , che satio della potenza effercitata senza contrasto ( in guisa di suogliato , che dal fouerchio dolce all'amaro per diletto trapassi ) dalla Dittatura sostenne di tornar alla vita prinata, e morto fii con regia pompa nel luego destinato a'sepolchri de'Rè, carico di corone d'oro sepellito dal popolo ( come dice Appiano ) millantandosi vn giorno ; in modo che l'oftentatione odioso il rendeua, su da un cotale per mal'huomo ripreso, con direli folo, che non poteua effer buono, perch'era ricco senza che suo Padre gran capitale in testamento lasciato gli hauesse, così riscrisce Plutarco. E non è da considerar senza monimento di maraniglia, come huomint d'accorgimento, e di senno, tanto sieno traniati dietro le lusinghe dell'argento , e dell'oro . Perche finalmente le ricchezze non sono buone per loro medesime, ne buoni effetti per lo più ne posseditori cagionano. Aristotele nel quarto dell'Etica al primo sa paragone fra le ricchezze, le virtà, l'honore, e'l piacere; e nell'oltimo luogo come più indegne, le ricchezze rigetta: La ragione è conuncente; conciosia che tanto la virtà, come l'honore, e'l piacere si disideran perloro stessi, perche contengono cosa, che può in qualche modo l'humana volontà render paga; ma le ricchezze non hanno in loro di buono altro, che l'uso; perche frà i beni della più ignobile specie, che sono gli viili, si contano, com'egli medesimo hauea detto nel terzo capo del primo dell'Etica; onde non può se non da un pazzo l'argento, e l'oro per se stesso bramarsi : in oltre le moncte sono cose tanto dall'opinione dipendenti, che senz'alterar la lega, dal solo cenno del Prencipe, ò più, ò meno valer sa veggono, che però già di cuoio, poscia di rame si coniauano; e quando Licurgo volle chiamar la giustitia suggitina dalla Republica di Sparta, dice Plutarco, che la moneta d'oro, e d'argento bandì. Che se a'danni, che la cupid gia dell'oro partorisce, riuolgeremo il pensiero, tanto noceuoli all'humano commertio si troueranno, che se non fosse la cecità de mortali, com'una peste suggir si dourebbono.

Cercando il gran Peripatetico la felicità ne libri con morali come politici, si prende ginoco di coloro, che pazzamente nelle richezze la
riponeuano, non solo per la ragione addotta del valor loro, che dall'arbitrio dipende, ma perche in mezo all'oro può altri di pura famemarine. Sò che subito il pensifero rè conso a l'utda, che non per alori
si tenne poncro, che per estere simoderatamente ricco; ma si a ciò caso,
ò fanososo, ò vulgare i babbiagli tosta la free l'ingegno di coloro, a quati è proprio d'edificar cose apparenti su le fondamenta del verissimile: io
rapporterò bissoria vera, cice la dottrina d'aristotele à maraniglia con-

ferma . Fu ne tempi di Xerse un tal Pita , c'hebbe una moglie sauffima , e molto humana : costui per disuentura nelle minicre dell'oro s'auneme , nelle quali hauendo subitamente segolto il cuore tutto lo sforzo de suoi pensieri , tutte le forze de suoi Vassalli in canarlo , ed' in purgarlo occupate tenena; onde tacenano i Tribunali, le campagne inselnatichite erano feconde di fole lappole , e di sterpi , i giardini parean deserti , gli Oliveti degeneravano , le viti tutte in pampini germogliavano > Le Donne del pæse alla porta del palagio supplicanti, e piangenti dalla prudente moglie chiedeano foccorfo, ed ella loro benignamente il promise: Ando non so per quale accidente: Pita pellegrinando, e la moglie tutto ciò , che ad ordinar un folenne banchetto parea bifogneuole , da suoi artefici fece ingegnosamente gettar in oro . Tornò quando che fosse il marito , e chiese da cena: L'honorata Signora gli se porre una gran: menfu d'oro , con le viuande imitate viuamente , ma d'oro . Prefe dallo spettacolo gran diletto l'anaro Principe, mà poscia stimolato dalla fame , alla moglie rivolto della cena pregolla . . all'hora la sagacissima. donna prese à riprenderlo con dire , che la terra per colpa di lui dineunta infeconda, non potea pascer altro che gli animali; e con l'opporsuno ricordo alla fame de fuoi paesi dolcemente prouide; perche'l marito chiulo ne Juai pensieri conobbe la sua sciocchezza , e cangià costume . Per qual cagione Aristotele nel quinto libro al sesto capo della politica dicesa Je quel maraugliofo paradoffo, che le ricchezze fan carefua nella Città, l'effempio di coftui vel dimostra à bastanza : se bene accoppiando io ciò. ch'egli medesimo nota al secondo, done della communanza de'beni fauella , credo di poter dire , che la souerchia ricchezza cagiona il lusso. e dal luffo derina la careftia, che però Platone al quarto delle leggi voteua, che e La souerchia ricchezza, e l'estrema pouertà dalla Republica si senesser lontane; perche quella partorina l'incontinenza, ed il lusto congiunto con un'acceso desiderio di cose nuone; questa la sordidezza. e glindegni artifici . E con somigliante confideratione gli Spartani , che tanto videro finche il lampo dell'oro non gli accecò, coloro agramente pumrono . che d'introdur barbare , e stranicre ricchezze furono arditi . E fe l'estempio d'un guerriero Ladrone non vi dispiace, quello Spantaco. the to catene ferruli aguzzo alla cote dello fdegno m (pade , er in laneie , con le quali trafse quel sangue dalle venc de gli buomini liberi . ingenui, che haueua egli, ed i suoi compagni sparso sotto i flagelli; quello, che prima at folo vibrar d'una verga per la viltà della condinone impallidius, & aunampo poscia per la valor dell'anima d'ira, e di vendetta : quello che le sue lagrime confuse col pianto della Republi-64 .

## DISCORSO QVINTO.

te, le sue doglianze collamenti del Senato oppresse, mentre non più per l'infelice sostentamento della vita von la pietà , ma per l'imperio della . Sicilia con l'armi si fece sentire , non consenti , che nel suo effercito fatto gid formidabile al Campidoglio, entrasse l'oro, come dice Appiano al primo delle guerre ciuili ; perche sapena , che l'acciaro , e non l'oro in mano de combattenti le vittorie si compra , e quelle spade bene spesso caegiono rintuzzate , è si piegano , che di flessibile oro fon fabricate , è come velocemente correua Atalanta per le campagne ; in guifa d'aura leggiera sopra i capi de fiori volana portata dall'impeto, ne pur violando co piedi il casto seno delle viole ; ma certi pomi d'oro caduti à chi la precorreua tra via , in guisa di remora , che una gran naue à piene vele folcante il mare ritardi, improuisamente la trattennero; e la fecero perdente (Je perdita d'una donzella chiamar si può , il passar da una vita solinga alle dolcezze del maritaggio ) . O'come gagliar lamente combattena , dice Appiano , l'effercito di Lucullo contra il Re Mitridate ; e doppo d'hauerlo ontofamente sonfitto tanto no'l fe prigione ; e lo faceua, se'l sauio Re dalla necessità prendendo consiglio, non tagliana le funicelle di certi sacchi d'oro, portati per seruigio dell'hoste; onde l'oro sparso per la campagna raccolse la velocità de soldati, che il Principe fuggitino incalzanano, e sparse l'ordinanze di quell'essercito, che non fu mai piu ponero d'all'hora , che si persuase d'esser ricchissimo ; e più perdette disiputatione, che non acquifto d'oro, vontaminando con lo splendor dell'oro il lampeggiar delle spade, cedendo all'anaritia il campo, poco dianzi tolto a Mitridate, e rimanendo schiani, mentre poteuano trionfare . Così Medea fuggendo per le campagne dels Fasi lo spergiuro Giasone, dissipando le membra del lacerato fratello, trattenne l'impeto del Padre irato, che la feguina . si che danno maggiore arrecano le ricchezze, mentre più di profitto si stimano. Sò ben'io quanto lodato sia l'oro da gli antichi , e da moderni serittori ; sò quanto l'esperienza miglior macftra della dottrina lo fa pregiato; ma non sepete quanto siam facili ad effer prefi dalle lufinghe ? non fapete quanto è fallace il giuditio del vulgo ? Alcumi sciocchi lodauano un tal semigigante, come grand'huomo, e senz'hauer riguardo alla forza, & alla destrezza, dalla sola mole argomentauano lui effer principalissimo Atleta; si diffe Ippomaco presso Massimo Tirio , se la corona stesse da luogo eminente sospesa, all'hora l'effere di smisurata statura riuscirebbe di gran vantaggio . Lucidifimo è l'oro, pretiofo l'argento, difiderabili le ricchezze, dice un'huomo di vulgo ; ma gli risponde Diogene , sì se con essa puoi comprar la virtu , la fantà , la scienze , la bellezza , e la nobiltà . Non rede-

## TIZ PARTE SECONDA.

vedete Signori, che le ricchezzze all'huomo non seruono se non in quelfa parte, che de servire, la quale el corpo, e per quello ne anches compiutamente son buone . Possono prouederlo di vitto , di vestito , e di stanza, e non più, cioè à dire possono à lui donare quel che non manca alle fière, nel rimanente sia l'huomo oppresso dal male, senta à guisa d'un Gione vicino al parto di Pallade armata spezzarsi per la doglia il capo , contutti i tefori di Crefo , con tutte le ricchezze dell'Asia , con tutto l'oro di Mida non potrà comprarsi il necessario ristoro . Sia quella Donna deforme, sia scemo quel glouine, le scienze, la bellezza l'mgezno non han pregio , che le adegui ; Delle virtù non parlo , perche non pur con l'oro acquistar non si ponno, ma s'in buomo ricco s'auuengono, non vi durano, come habbiam detto . La pouertà del danaro dice Menaudro presso Ateneo , può esser solleuata da vu buono amico , ma niuno, ò viuo, ò morto può ristorar la mendicità della virtà. Osserua al suo solito prudentemente Plutarco , le ricchezze esser così poco esficaci, che ne anche il desiderio loro ne gli animi possono estinguere. La fame è auida di cibo , ma riceuendolo subito s'acqueta , e non latra ; la sete brama l'humido, e'l freddo, ma con un forfo d'acqua incontanente s'eftinque ; e se ad un satollo th volessi dar'à mangiare , ò à bere l'ambrosia, el nettare, con promettergli l'immortalità, è egli ricuserebbe il tuo dono, ò sentirebbest non solleuato ma oppresso; sola l'auaritia dell'oro è insatiabile ; perche l'oro è cibo senza sostanza . Non è intelligibile fra Filosofi, che sopranenendo nel soggetto la forma, vi perseueri nondimeno la prinatione di lei ; fola l'anaritia apre pna nuona scuola , e la prinatione con le ricchezze infatiabilmente congiunge, e l'auaro beendo nell'oro vn'eterna cupidigia , ha il tormento insieme con l'errore . Bremo Res de Galli saccheggiando l'Asia peruenne in Eseso, e d'una giouine plebea fieramente s'accese; colei promise di dargli con la sua pudicitia la Patria , se di maniglie d'oro , e del mondo donnesco l'arrichiua . Sdegnato il Re fe comandamento a'foldati, che quant'oro si trouauano le gettasfero in grembo, onde l'infelice oppressa dal peso, di morte pretiosa morì : narra ciò Clitofonte al primo libro delle cofe di Francia . Ma per non vícir d'Italia; Tarpeia douzella nobile custode del Campidoglio, non polle darlo in mano de Sabini , se le faceuan dono delle maniglie , che portauano? e così da un gran cumulo d'oro ferita, in un sepolero d'oro prima si vide sepellita , che morta , e non pote poscia effer superata da Cleopatra, ò da Maufolo nella splendidezza delle lor tombe. Ma poco bò detto , Signori ; Lucilio famoso scritttor d'Epigrammi fra Greci dice, ch'un tale auaro fognò d'hauer fatto una notabile perdita , ò spesa ; desto

## DISCORSO QVINTO. II

dal fonno tutto pieno di rabbia si volle impiccare ; ma essendogli grene il computer un capestro, schiuò il dispendio, e con le proprie mano si strangold; Ma perche habbiam voluto parlare dell'auaritia, in quanto ella è con la gran fortuna congunta , sonuengani là presso Euripide , che Polidamante tiranno in Tracia per cupidigia d'oro vecise Polidoro figlio di Priamo , consegnatogli com'à parente , ne tempi più calamitosi del padre ; onde Ecuba doppo la ruina dell'Asia pellegrinando ini giunta , con le proprie mani gli leno gli occhi , che s'erano luciati rapir dal lume del depositato metallo; et un somigliantissimo caso narra Aristide al terzo delle cose d'Italia . Semiramide non inganno Dario con l'inserutione , che pose al suo Sepolero? ond'egli, come dice Massimo Tirio, non contento de gl'infiniti paesi, che possedeua, non ben pago dell'oro, che suenando la terra, le tracua dalle vene lasciandola essangue, entrato ne sepoleri , in mezo all'ossa fetenti , dalle viscere de cadaueri , volca trar l'oro più pallido de cadaueri stessi , e turbo la quiete dell'ombre con l'auanitia , mentre la pace de popoli con le guerre turbaua. Ma mun caso più fordido, & indegno di gran Principe nelle storie si legge di quel, che lasciò scritto Plutarco . Ciro fece una legge , che in entrando il Re ins vua tal Città della Persia, alle donne donasse uno scudo. Ocho indegnissimo successore di Principe si generoso sostenne di bandirsi volontariamente da quella Città; e perche le bisogne del Regno souente là lo chiamauano, egli di fuori, come sbandito si trattenena per la cupidigia. dell'oro . Corresse magnanimamente il gran Macedone questa viltà, & alle donne grande del doppio su liberale. Ma pontam sine al discorso con pn'accidente piaceuole ; dice Statilio Flacco , ch'vn poucr'huomo vinto dulla disperatione, and aux con un laccio in mano per appiccarsi. tronò certa quantità d'oro lasciata da un tale, e subito cangiato di volontà, prese il tesoro, e lasciato ini il laccio se ne parti. Venne il padrone, & in vece dell'oro tronò la fune, con la quale disperatamente finì la vita . Non pote costui ester trattenuto dal timor della sposa , come quell'altro; & hebbe quest'obligo alla fortuna, che ripigliandesi le ricchezge, gli tolse parimente la vita; acciò che sia vero quello, che tante volte habbiam detto , la fortuna effer ingiuriofa , nel dar , e nel togliere .

### DISCORSO SESTO.

Dell'Adulatione seguace della buona fortuna;



Ingeguo humano qualunque volta s'affifia al vero, è dal jourethio lume ecclujato cieco rimane, è o non giungendo à penetrar nell'esser proprio le cose ne maggiori sforzi della considerazione è delus. Quindi la mossimo praretà do piuno ini norono allo ogetto nedesse proprio le l'origine. Si duole amaramente Tucidide al terzo della comitato della comi

fua Storia , & i Corciresi com'animosi riprende , detestando l'errore , con cui l'audacia senza consiglio era stimata valore, e la prudente maturità con nome di dappocaggine veniua dishonorata. Però Catone quel gran Romano, che nato libero della fola libertà foffrì d'effer seruo, preslo Salustio rispondendo d Cesare, che con sofferenza indegna di Cittadino di Republica volena co i congintati valersi della clemenza, estagera con sensata doglianza la peruersità del suo secolo, in cui l'esser prodigo de gli altrui beni à liberalità s'arrecaua; e la temerità s'osurpana l'honorato nome della fortezza; così dic'egli erano smarriti i vocaboli alle cose più confacenoli . Onde il Satirico Venusino , e l'Aquinate , e Claudiano, e mill'altri così profatori, come Poeti, di cotanto noceuole abufo non senz i fele ragionano. Due ragioni di tal'errore trono negli autori descritte . vna perche , come dice Menandro , in questa nostra terra nasce il bene insieme co'l male ; ne può mano , benche scaltra , e sagace dallo stelo materno spiccar la rosa', che non tragga seco indiuisamente le spine , di cui ella , come Regina de fiori è cinta , quasi da guardia . Quindi Aristotele al primo della Rettorica, com'auuerte Quintiliano in più luoghi, insegna i vocaboli de vitii in nome di virtù agenolmente cangiarfi , & à lode , è biasimo d'altri senza gran fatica ritorcersi; e l'Orator Romano in molte delle sue elegantissime opere, riconoscendo al vero. & al falso, al buono, & al reo troppo commune il confine, nelle partitioni Oratorie fà auuertito lo studiante della Rettorica à non lasciarsi schernir da que'vitii, ch'alla virtù si ritramo. L'altra razione è fondata su l'instabilissimo giuditio del vulgo : ciò dice Seneca al terzo dell'Ira , e Fabio Massimo non per altro al principio su riputato dapoco; e pur alla fine si vide , che la consigliata tardanza maturana i frutti della vittoria, fenz'maffiargli col sudore, non che col sangue; & à guisa di vermicello non visto andana tacitamente rodendo l'alloro d'Annibale, per fargli

cader di capo le frondi inaridite , e dinelte ; così tal hora una lent ssima febre ingama il toccamento di sauio Medico, & ad onta dell'arte l'infermo fenza tumulto , ò violenza confuma . Onde Plutarco nel libro della virtù morale, dall'opinion del vulgo perciò ne vorrebbe tener lontani. Pertinace eletto Imperatore ragiona al popolo presso Erodiano al secondo: si studia di disingannar la plebe, che misurando la potenza, e la maeslà de Principi dall'abbondanza, ò dalla prodigalità dell'oro, come sordidi dispregiana coloro, che accrescenan con la parsimonia l'Erario: ne s'anuedeua, che la più fruttuosa gabella c'habbia uno Stato, consiste nelle spese moderate del Principe; il quale se prodigamente i publici tefort disperde , co'l sangue de prinatt è forza , che gli riflori ; quindi ingraffarsi il fisco in guisa di milza, con detrimento di tutto l' corpo; quindi darsi adito alle calumnie degli accusatori, & imponerir le samiglie; mentre all'ingordo tiramo non pare luminoso l'argento, che con le lagri. me di mille afflitti lauato non sia , ne ricco l'oro , che nel sangue de gl'innocenti non è purgato .

Maio Signori, seguendo questa volta Plutarco dirò, l'adulatione esfer la maestra di cotro, che nel cangiari nomi alle cose addottrinati si
sono. Galeno nel libro della cura dell'animo dice, ch'il male dell'anaritia, e dell'ambitione riesce quasi incurabile, perche bauendo à se medesimo pocomen che congiunta la virtù sua nemica, non è ageuole applicar rimedio, ch'ad vno gioni; co all'altra non noccia. Ma quanto
maggiorii pericolo nell'adulatione si steorye è la quasi estendi
maggiorii pericolo nell'adulatione si seconomente soprire, onde tal hora
il vero amico, come adulatore sarà dispregnato da noi e èl lussipulero
il vero amico, come adulatore sarà dispregnato da noi e èl lussipulero

entrerà à parte de nostri più occulti pensieri .

Tre forti di persone, Signori, cangiano i nomi alle cose. Cli amauti, i calumnatori, i lussinghieri. Platone al quinto della Republica verso il finedire, che l'amante fenz'auucdersene tutte le desormità, che troua nell'annta persona, con vocabolo di gratia m gussa digli ackilatori addimanta, e ne da moltissimpi; co buena detto nel Fedro, che Amore si dismissima lodari i detti. O i fatti altrai; sopra di che Lucretio latinssimo frai fislossi, che poeticamente hamo frati posta quaro delle cose della natura, sino a dosteti nomi raccoglie, che da viriamante sono adoprati per velar con la finiene delle parole la vertità della schifezza d'un tale cadatero, di chestro, ende Oudio gen mactiro nelle cose a unore, vuole, che conomi s'ammoltiscano i mali; se colei hà più nevo il sangue della pece che ne mandan gl'Illirici, dirai, chè sossa sibisto vidra quell'altro.

H 2 Quid

- Quid tum fi fuscus Amyntas? Et nigræ violæ funt, & vaccinia nigra.

Se ha gli oochi neri, di ch'è una Venere; se cerulei, sanne paragone à Minerua; s'ella è sotule, e smunta, dalle nome d'agile, e suelta; s'ella è carnesa, di ch'è ripiena

Et lateat vitium proximitate boni.

Oginidi Oratio con più ginditio à diffinimilar i difetti degli amici consilefimnio del padre , ed un'amante indegna e debolezza indegna d'animo mobile , beu collimato , il non faper tollerare nell'amico un difetto all bors non colpende. Ninno in quello mondo na'ce si puro , che non babbis qualde macula , o no e ambe nel Sole veggiam peflo gil finemimenti : anche la Luna bà bilgono de'ami, e de gli firepiti , mentre vuell'orbità fus u'à penando : anzi l'Affrologia moderna bà fatto vergo; gast' il Sole , feoprendogli quelle macche , che per tanni fecoli banena vuella fina luminofa calquie (pellite : Lafeiff a gli feultori la cura di formitatuo regolutumente ma fattu , che l'innidia non roui doue riporderla : ò pur fi vinerifea , e s'adori quella potenza , che sà far tutto ia giulto munero , mifura , e pefo ; ma da gli buonini fà di mesliere prender quel che fi prò . E però dire Oratio , fe l'amico ti pare autro, unando fregale , fe credulo , e libero fouerchiamente , dillo femplice , e fore .

De calumiatori parla lungamente Luciano ; dal cui discorforaccolgo, che per via in tutto contraria al cossume de gli amanti caminano . Conciosia cosa che chiama, il male con honesti nomi ricuopre, il salumtatore il beur con vitiosi vocaboli dishonora: I vno arricchisce con la sua cortesia l'altrui pouertà, l'altro à douitios le migliori sostanze rapisee : quello in guila del Sole co fecondissimi raggi si studia di tramutar in oro laterra; questo l'oro purgatissimo co'metalli inseriori consonale; l'adulatore imita ciascun di costoro velle menzogne, tutti supera nella malitia, perche quando à cangiar'i nomi s'induce, tanto nega al bene gli konore dounti , quanto al male confente le glorie non meritate . Duce Tacito nel primo delle Storie, che gli amici di Vitellia buono, e piacenole lo chiamanano, perebe senza discrettione donanail suo; rapina l'altrui; e qui si vede il vitio sotto la mascara della virtà , la piacenolezza , la giuflitta , La continenza di Nerone ne primi cinque anni fa sì notabile , che non s'è trouato Imperadore , come che innocente , e di costumi incorrotz , she l'habbia non dirò vinta , mà pareggiata ; gli adulatori à poco à poco seppero d'isporto all'opposto, facendo à quel Principe gionine credere , che non foffe degno di gran fortuna , chi non fapea valerfene , to-

### DISCORSO SESTO.

117

Eliendosi dal numero degli ordinari Signori con la libertà della vita, superiore alle leggi, & al decoro; il quale doueus dalle attioni de Principi riccuer la fua missira e, e così lo vida Roma tanto mutato da quel
di prima, che parue hauer digiunato cinque anni, per issamarsi conmaggior rabbia doppo il lungo digiuno; e doppo d'hauer con la crudella
superata vogi fierezza de l'insumi passati, sece le vuentette del monde,
vecidendo la madre, che peste tanto perniciosa haueua partorita alla terra; appronò la discendenza sua dal pio Trolano, perche, come disse
colui.

Sustulit hic Matrem, sustulit ille Patrem.

Fè noto al mondo, che Roma era forta quasi Fenice dall'incendio dell'Asia , mentre per pascer gli occhi sitibondidi sangue , e di ruine , mirò Roma nel fuoco, e cantando à suon di Lira i versi d'Omero, al contrario d'Anfione , non eresse le samose mura di Tebe co'l canto , ma la Città Reina del mondo per suo solazzo distrusse; degno, à cui mancasse nel fine della sua vita chi lo ricourasse nel seno, doppo d'haucr'alle sue barbare voglie sagrificato impuramente, e la patria, e la madre. Sì che vedete, Signori, che la sola adulatione tutto l'eccesso de gli amanti , e de calumniatori restruge . Ma non è da prenderne maraniglia , perche il lusinghiero hà per indivisa compagna la calunnia dice Luciano, ed è imitatore dell'amicitia, dicono Scneca, e Massimo Tirio. In modo che si come Plutarco per far , che non rimangano ingannati coloro , che della poesia si mostrano studiosi , insegna non douersi prestar sede ad Euripide , il quale dice il bene esser'in ogni tempo mescolato co'l male , ma più tosto à gli Stoici, che l'uno dall'altro dividono, così è necessario ad vu'huomo di senno, opportunamente sea l'amico, e l'adulatore apprender la differenza per non errare. Vedete s'io non m'inganno, Signori , che largo campo in questo luogo s'aprirebbe al discorso , s'io volessi apportar i fegni, che l'adulatore distinguono dall'amico : ma non è questo il luogo; Plutarco, e Massimo Tirio han di ciò tanto cruditamente. discorso, che s'io non poglio le lor fatiche trascriuere, non posso dirui cofa , che buona sia; nondimeno una sola consideratione breuemente v'apporto, per non trascurar un punto di tanta conseguenza. L'adulatore sempre è piaceuole, & à guisa del cuoco bà più riguardo al diletto del palato, ch'alla sanità dello flomaco; l'amico tal hora con le correttioni amareggia, & in guisa di Medico non si cura d'offender con le medicine La bocca, pur che l'amico da cotale acrimonia ricena la sanità. Quando Augusto tutto rinolto ad eslinguer le fiamme del suo ingiustissimo sdegno on l'innocente sangue de Cittadini , facea la sua vita formidabile per mil-

le morti, e nella strage di chi perina, a coloro, ch'eran mal vini facea vedere la necessità di temer sempre, come vicina, la morte Mecenate amico più della persona, che della fortana, all'utile della fama. non al dolce della vendetta hauendo riguardo, e meglio stimando d'assicurar con le riprensioni l'imperio vacillante d'Augusto, che spingerlo alla vuina con le lusinghe, si lasciò cadere artatamente un biglietto, in cui l'Imperadore di crudelt à riprendena : e l'amico dalla libertà di Mecenate corretto stabili quel principato con la clemenza, c'hauerebbe con la seuerità per annentura distrutto. Ma quest'arti non possono esser dall'adulatore imitate ; perche misurando egli le proprie attioni con la regola Lesbia dell'intemse, è sempre pronto à cangiar la vela secondo i venti, all'inclinationi, come che peruerse, dell'adulato adattandosi: quindi da Plutarco al Polpo, & al Camaleonte, ed à Proteo vien rasomigliato dall'erudito Ateneo, per la facilità, con cui a costumi, ed a tempi marauigliosamente s'accommoda. Nella quale arte furono così prattici i Greci , come nota Tacito al sesto de gli Annali , che Nerone lodato in Acaia per eccellente musico, & histrione, i Greci soli stimana meritenoli dell'arti sue presso Suetonio nella sua vita, onde furono i Greci chiamati da Curtio, temporaria ingenia, come attifimi ad accomodarfi al tempo .

Duolsi nondimeno Plutarco, che l'adulatione vaga d'imitar l'amicitia. fimuli anche la liberta del riprendere quando Patroclo vefti Carmi , e prese i canalli d'Achille, per vscir'à battaglia, dice Omero, che non osò di toccar quella famosissima lancia, che feriua, e sanaua, come strumento, di cui erano capaci le sole mani di quel valorosissimo Eroe. Così l'adulatore, mentre mentitamente veste le sembianze, e gli habiti dell'amicitia , la libertà del correggere douerebbe lasciar intatta , come indegno d'entrar ne più riposti sacrary dell'amicitia in cui ella, come cosa sacrosanta si serba. Ma di gratia veggiamo più da vicino quel che sà far l'adulatore in riprendere . Presso Menandro comparisce una volta in iscena on tale, che faceua dell'Ercole; haueua la spoglia del Leone, già gran terrore , poi gloriosa fatica della Sclua Nemea : ma non sentendosi nerbo bastenole à brandir quella claua, ch'al valor d'Alcide spiano la strada per mezo delle fiere, e de mostri, scuotena un leggieristimo bastone, che della formidabile mazza riteneua solamente la sembianza, per seruir'alla scena. Tale è la libertà de gli adulatori, somigliantissima à gli Origlieri delle donne, dice Plusarco; i quali in apparenza rilenati. par che minaccino di far contrasto alle guance, & al capo, ma subitamente cedono, e porgono agiatissimo riposo: douc all'incontro le riprenfroni

## DISCORSO SESTO. 119

soni dell'amico in quisa del mele mordono la piaga, che si sindiano di samare. L'adulator i vivii grassi persidamente dissimula, e delle leggerezze sidura, come chi vivi oratore nell'insentione ridicoloso, nella dispositione consulo, debile ne gli argomenti, nell'elocutione puerile, riprendesse per la mala qualità della voce, ch'egli non può senza l'ainto della natura render più sonora, ò più dolce. Tolomeo non so se tiranno, ò carnesse sinciatissimo non si mai della sua barbarie da gli amici riprerso: vennegli voglia di sudiare, sino alla meza notte: gli adulatori lo tratteneuano, per occassone di disputa contradicendessi.

Ma pur sarebbe in qualche modo ageuole à scoprire la frode di costoro, se sempre si valessero di quest'arti: i più sagaci à dar gusto à gli adulati la libertà delle adulationi ritorcono . Alessandro fece ad un buffone un gran dono : Agide Greco amaramente di ciò per inuidia si dolse : Interrogollo il Principe della cagione del suo dolore, egli pronto d cana giar faccia, dolgomi disse, che tutti voi figlinoli di Cione d'huomini vilissimi vi prendete diletto, Cosi Ercole con certi Cecropi; Bacco co'Sileni si trasfullana . Vna mattina entrando nella Curia Tiberio , si lenò uno in piedi, e dise, che à tutti donea esser lecito di scuoprir liberamente, e senza temenza l'animo suo, e che però egli non hauerebbe disfimulato il suo senso. A questo nome di libertà, fino à quell'hora dalla Curia shandito, ognivno apprestò fauoreuole vdito; e quasi che certa speranza Roma ne concept d'udir di nuono nel Senato i voti de Cittadini , che delle cose communi deliberassero : ma che ne seguì ? quello schiano dell'adulatione riprese Tiberio, che per proneder'alle bisogne del popolo transcurasse la sua saluezza, non perdonando à fatica; e forse v'è tal vno, che sgrida un prodigo d'anaritia, di scialacquamento un'anaro.

Ma passo più ottre , e l'adulatione , come seguace della sortuna considero . Tigunole delle ricchezze surono da Cratere i lustinghieri chiamati ; da Diogene soret corte ; perche hauendo per oggetto de loro pensirei le ricchezze , e l'ambitione , per ricoglier la messe. Sorza è chessagarano in secondo terreno la lor semenza ; ne leggo , che fra gli aratri di Fabritto , ò di Coruncamo allignasse que ses sorte de gene , ma solo fra le senti , e di saccio di sul servi ; per se l'atte servi ; per se suro l'archio e e su s'accio con con l'archio e di Catulo , un'Erone di Lucklio ; un'Demetro di Tompeo ; ru'Isparco d'Antonio sur sede , che colivor sono propagnii della sotuna lus un'eggiante .

Alessandro su per aunentura il più samoso, e sorumato Principe.
c'hauesse il mondo; e come che Plutarco per due orationi intere si studi
dimostrare, ch'egli più tenuto sosse al suo proprio valore, che a sauor;

H 4 della

della fortuna, egli medefimo nomdimeno non nega, che la virtà di lui non fosse, se non precossa, e levotta, almeno secondata, e seguita dalla fortuna: e chi bebbe intorno maggoori, e più sfacciati adulatori di lui ? In di bi egli era dalle mosse moniato, Eggia per complatione gli disse, che farebbono sila il valnossissimi quegli animali, che col sangue di lui nodurii si fussero, e reini querra macchio l'armi nemiche col sangue; viì adulator erudato venne sinori con un verso d'omero, che così pragato lo dichiaraua per Dio. E chi gli pose il sulmane in mano ? e chi per impudica se publicar Olimpiade, comprando con la storia del siguiolo alla madre l'infamia, mentre distmanandolo il se ballardo d'un Dio ? Ma v'è di più Signori, Alessandro non era nato, che la fortuna di lui si da gli adulatori con le lusinghe incontrata. Egesandro dice, che Diana occupata in ricoglier Alessandro nasceme, lascio il suo tempio in Esso, nemetrea consumato dal fuoco senza soccorreto, e pur tanta stedezza ballana, dice Plutaro ad elsinguer la famma.

Ma che marauiglia , che intorno ad Alessandro fosse un popolo di lufinghieri, fe per esser figlinolo di Filippo; e con l'heredità paterna vna buona parte de gli adulatori acquistò, e maggior copia per annentura di questi, che di veri amici gli su da Filippo lasciata? Hanno l'inchinationi de' Principi e nel bene, e nel male forza notabile. Efolle per mio credere chi da gl'influssi del Cielo stima deriuar l'abbondanza de gli buomini , ò virtuosi , ò maluagi ; Le vere Stelle , che dispongono le cose di quà giù sono le volontà de'regnanti . L'anime humane hanno la medesima natura, ne può dal tempo ricener alteratione chi non dipende dal tempo : in ogni età fioriranno gl'ingegni , se'l calor del Principe sarà pronto à fomentargli, e la liberalità de grandi porgera loro folleuamento : non è (ciaqura , che più velocemente vecida il germoglio della virsù , ch'il gelo nascente dalla nudità del fauore ; i letterati sono come fanciulli per quel, che tocca all'acquifto delle ricchezze; s'altri non si prende cura di toro muoiono di puro flento, è abbandonan gli studi : il mantello d'un Principe coprendo un misero virtuoso mantiene il calor de gli spiriti, che per altro si gelerebbono : quindi habbiam letto esfersi tronati alcuni secoli fecondissimi d'huomini valorosi , perche eran tenuti in pregio da' Principi di grand'animo . Nella memoria de gli Auoli , quando nel Cielo di Roma lampeggiò il Sole in Leone, nacque una squadra d'huomini letterati con tanta prestezza, che gli Esimeri Cadmei non così tosto comparuero : Filippo all'incontro de gli adulatori si prendena diletto : basto questo solo à farne nascere gli efferciti numerosi, come ebe imbelli . Nell'Arabia dice Ateneo , comandanano le leggi , che quando il Rè foffe

fosse infermo tutti i Vaffalli d'effer dal medesimo male afflitti facessera credere ; ed era ciò debile dimostratione d'osseguio à coloro , che si fanno col Re morto sepellir viui ; l'istesso dice Nicolò Demasceno nelle sue Storie d'alcuni popoli della Gallia , fra i quali fono elette seicento persone , che vestono, e viuono, come il Rè, e morendo lui intrepidamente la fequono. Questi atti eroici gli adulatori di Filippo imitarono. egli perdette guerreggiando vo occhio, subito comparue Clitofo, che ricoperse il suo, come se perduto l'hauesse; portò fasciato il braccio per le ferite, l'adulatore majcherandosi da piagato si fasciò il braccio: mangiana cibi acetosi, & agri, il lusinghiero contorcendo la bocca trasferì nel suo il

palato del Principe .

Edi Dionigi che direm noi ? era si corto di vista , che bene spesso in tauola nou sapena prender'i cibi , subito l'adulatione i connitati acciecò; hauresti vedute molte mani andar à tentone le viuande cercando, e chi più tardi trouauale, più tosto nell'animo del Principe prendea possesso : l'incertezza de mouimenti era sicuro colpo nel petto dell'adulato Tiranno; e colui meglio feriua il segno, che più lontano andaua con le mani dal piatto . così quello suenturato credeua d'hauer vista ceruiera in paragone della cecità de gli amici ; la qual per esser volontaria non potena esser dall'affascinato tiranno riconosciuta; riuoltosi à sputare vedeua, che quei vilissimi schiau della fortuna gli opponeuano il viso, e degnamente; perche non bramando essi altro , che gli escrementi vili della fortuna , ne doueuano hauer caparra con l'immondezze, che contaminassero il corpo, per renderlo all'animo tutto lordo più somigliante . Ne egli volle cedere ad Alessandro nella vastità de pensieri ; perche se quelli , come figlio di Gioue su adorato, Dionigi gli honori diumi ottenne da lusinghieri. Era costume nelle case prinate di sagrificar alle Ninse, & andar intorno alle loro statue saltellando; Democle, per non mancar'à parte alcuna d'adulatione, diffe di non hauer altra Ninfa, che Dionigi, & intorno à lui prese pazzamente à saltare.

Maquello, che mi fa con ragione stupire è il vedere, che la Republica Ateniese nelle più brutte, e seruili adulationi si lasciasse cadere, che in istoria alcuna si leggano . Mentre coloro vissero incorrotti sotto la fcorta della virtà, furono così acerbi nemici delle lufinghe, che punirono Demade, perche persuadena, ch'Alessandro fosse riconosciuto per Dio : anzi perehe Timagora ambasciador della Patria piegò souerchiamente il capo in atto d'adorare Artaserse, gli tolsero l'occasione d'abbasaclo mai più, facendolo cadere per mano ael giustitiere reciso, e pure tanto sfacciatamente adularono poscia Demetrio, che con binni lunghis-

limi z

simi, presso Ateneo, quasi nel numero de gli Dei il riposero; à due conteubine di lui erfero Tempi, ed altari, sotto nome di Lamia Veurer, e di Leena Veurer, e con essenzio anzi adulando gli adulatori, a medesmi ilusimphere di Demetrio, con mudita sorve di seruità i locarmo simolateri, onde somacato, mon tibalti, s'illesso Demetrio disse, c'he inim Ateniese da grande animo nell'inferno sarebbe; e tutto ciò si essenzio della soruma, che quando altri vapice in dio, i cuori de popoli soggetti tragge in sint compagnia, seguate del mono lume. Noto èl rimpronero di Tiberio quando disse a Romani d'écnati hancua cantato, quel grande

Tu regere imperio populos, Romane, memento Ha tua eruntartes)

O homines ad semitutem natos sed io in ciò non mi trattengo, per non fin ombra di nome di coloro, che à quifa di splendidifimo lume sin de quella vonerabile anticistà i mostri seculi illustra. Solo per conchindere dico con Diogene, che non essendo gli adulatori ne veri amiet, veri nemiti; vuchnomo da bene à tutto suo potere schiusa gli dee, ponendolo la sina conditione in bisogno ò di veri amiet, ò di veri nemiei, perche quelli con l'insegnare, e questi col riprendere, alla strada della vitth ne conducono.

#### DISCORSO SETTIMO.

Dell'adulatione, in quanto ella è vitio d'animi feruili.



Affimo Firio fraseguaci di Tlutone eloquentissimo, e d'ingeno delicato, e da meno, diussimo i segui, e che l'adulatere diffinguono dell'avico, vuo fra gi altri in modo, di somiglianza u'apporta degno della vostra consideratione, o Signori. Se le cose di qua giù con le celesti han che fare, so stimo, dice Massimo, che l'huomo religoso.

buon'amico, il supersittioso vero adulator di Dio numar si posta; in modo che la lustinga alla supersittione, l'amicitta alla religione si rivatto.

Bellissimo c'i paragone, e molto gioucuole à quel ch'intendo. I cofrasso
necaratori de costimi, recando iu mozzo la desimitore della supersitione, la chamia timeroso esetto verso gli Di. E communimente chi
di quesse supersitato, con nume di temetza l'appella; così Varrone
pressoni. Agostino, e Sencea in molti luoghi. Azzi Plutaro nell'ogevetti, che di proposito serisse in questa materia, fra tutti timori, che

## DISCORSO SETTIMO. 123

trauagliano l'animo humano, il più vile, ed ignobile, come che più cormentofo, e follecito, stima quello, che dalla superstitione derina; poiche è scompagnato dall'audacia, e dal consiglio. Non teme le minacce del mare infame per i naufragi , dice Plutarco , chi non hà fidate. a'venti la vita, ò non hà commesse all'onde le sue speranze, Non s'inborridisce alla vista delle campagne biancheggianti per l'ossa de gl'insepolti sadaueri , e lubriche dal fangue ancor fumante de gli estinti guerrieri, chi dentro alle domestiche mura mena tranquillamente la vita. Non ha paura de masnadieri assedianti le vie, per cauar l'oro dalle piaghe de pasfaggieri colui , c'ind per confine delle sue pellegrinationi il ricinto della sua patria. Non si turba per la violenza di coloro; che sostentano con le rapine la vita, chiunque serra nel petto, non nelle casse il cuore, e ricco della sua pouertà, non bà con chi dividere il suo patrimonio. Non pauenta gli strali dell'inuidia, chi nel seno della vita priuata riposando non si vede esposto come bersaglio sù le precipitose rupi di pericolosa grandezza. Niuno teme tremuoto in Galatia, fulmine in Etiopia; fola la fuperstitione sente sotto a piedi mancarsi la terra; sa naufragio nell'alternare de' suoi noiosi pensieri; mira l'aria, come tragica scena di baleni, e di fulmini ; riguarda il Cielo armato più di Comete , che di Stelle ; odia le tenebre come madri infelici d'horrori, e di fantasime; abborrisce la luce, come rivelatrice de misfatti, e delle sciagure de gli buomini; dalla voce è ferita; rimane attonita nel filentio, e fin nelle braccia del fonno con la fatica, e col trauaglio s'incontra. Tanto dice Plutarco del timore, che i superstitiosi affligge, parlando. Di più dicena Eraclito, ch'à gli buomini mentre vegliauano, era commune il mondo, e che ciascuno in dormendo al suo proprio tornaua; ma colui, che teme superflitiosamente, non hà luogo di scampo . Policrate oppresse Samo con la tiramide; Periandro Corinto tenne Joggetta; ma chiunque rompendo s lacci della seruitù in qualche Città libera se n'andana, era bello, e sottratto dalla temenza di que barbari principi . Potena un serno risuggir d gli altari : erano aperti gli afili anche a'ladroni ; i perleguitati da'nemici , se abbraccianano vna flatna erano sicuri dall'impeto. Ma il superstitioso quelle cose più ficramente pauenta, in cui altri ripone la sua speranza, ela più borribile seruità, che sia nel mondo; patisce. Già potete, s'io non m'inganno, Signori, apporui; L'adulatione rende l'huomo al superslitioso somigliantissimo, perche lo sa timido oltre misura, e perche

Degenetes animos timos arguit.
quindi è, che d'animo vile, e veramente feruile son le lusinghe. Qualunque passione hà un non sò che di grande, ò almeno desla l'animo,
el

e'l fa sagace . L'ambitione cimenta gli spiriti , e'l cuore per aunentura ristretto dilata, per farlo voguale alla vastità delle cose, ch'à se l'ambitioso propone. Lo sdegno è cote della fortezza ; e come che rompendo i confini , e ribellando al vassallaggio della Ragione , trascorra nella licenza, rattien però sempre, se non altro, il sembiante della generosità, e del valore, dote propria de prodi, e de gli Eroi; la prodigalità dissipa le ricchezze, ma ricoglie seguaci, e' se bene scioccamente pesci minuti si pescan con l'hamo d'oro, chi nondimeno l'oro disperde, almen dal vulgo è creduto della sua fortuna maggiore, e dalla semenza delle ricchezze mictendo gli applausi, non è soggetto à vitio, che signorile non sia . Anche l'Amore , se molti disordini cagiona nellanimo , ha però tanto dell'eleuato, e del nobile, quanto nel Conuito dimostra Platone, e diero à diueder'i Tebani con quella squadra samosa d'Amanti, che per nerbo, e splendore de loro esferciti assembrauano. Sola l'adulatione è vilissima, ne può cader'in animo non seruile, e se tal non lo trona lo lascia tale . E' noto quel che de gli Ateniesi disse Dione , de'Romani Tiberio, edio nella passata lettione ve l'accennai : O homines ad seruitutem natos. So che Giugurta bauendo con l'oro foggiogata quella Città, ch'era stata impenetrabile al ferro, e lasciando la libertà de'Senatori più strettamente imprigionata nelle catene d'oro, ch' egli medesimo non era prima auuolto in mille ritorte, bebbe con barbara irrifione à dispregiare la maestà di quel venerabile impero. O vibem quoque futuram venalem, si haberet temptorem, e con queste voci piene di scherno più profondamente piagò la riputatione del popolo di Marte, che non fero tuttti gli Annibali, e tutti i Pirri con l'armi; spogliò il Campidoglio delle più honorate spoglie, che non hauerebbono fatto i Sabini; ed i Galli, se loro fosse riuscito il sorprenderlo; in un solo colpo si studiò d'inuolare alle glorie di Roma il più pregiato ornamento, che s'haueacol valor de gli esferciti, e de gli Imperatori acquistato: ma finalmente s'aunide lo sciocco, che quel poco d'errore ne'cuori de'Romani era vu sintoma di febre lenta, in vigorosissimo corpo, che no'l conduce alla morte; era un crollar di quercia ben soda, che non vacilla nelle radici ; era pu deliquio del Sole , che non rimane , se non per breue. spatio, ecclissato. Così mal suo grado rivide poscia il Sole tutto armato di splendore, e di lampi, e ne portò l'incerate penne del suo temerario ardimento dileguate, e consunte; vide ferma stabilmente la quercia contro glinsulti de'venti , cioè à dir di mille congiurati nemici , ed egli quast herba disutile segata, anzi qual seluatica pianta dalle radici diuelta; da Mario traportato nelle campagne Latine; vide sano, e colorito quel

### DISCORSO SETTIMO. 125

quel volto, ed egli intifichito dalle forze de Cosfoli Romani intuficiabile flato fi morì. Ma per vero dive l'accufa di Tiberio bà dalla langhez-za de gli ami acquiflata gran fede; il tempo, come (apete, Signori, è padre della verità; egli à poco à poco difafende le cofe occulte, & i più intimi (gepte de l'uno intumani rivale).

Hora conosciamo per proua doppo tanti secoli , che non mentiua Tiberio , perche dal tempo de Cesari in quà s'è tramandata ne posseri l'infelice heredità dell'adulatione dentro le muradi Roma , e coloro , de quali

fu detto

Romanos rerum dominos, gentemque togatam,

si sono mostrati tanto inchinenoli , e nati alla serutti , che con l'imperio insieme l'animo degno dell'imperio han perduto . quindi Luciano nel Nigrino descriue Roma , com'una scuola di lusinghieri , e seruili . Ma di ciò altrone : Sonnengani, che gli huomini di quella Republica ragunati nella fala del gran Configlio paruero all'Ambasciador di Pirro un consesso reale : ciascun di loro amministrando in paesi tontani le guerre innome della patria , seppe vincere di magnificenza , e di generosità i Rè di nascimento : Popilio mon cerchio ristrinse Antioco , e lo sforzò à dichiarar l'animo suo verso i Romani : Mutio fin dentro all'hoste nemica die l'affalto à Porsenna Re de Toscani , e puni con volontario supplitio l'inuolontario errore saluteuole à Roma; nel suoco dell'altare pose arditamente la mano, per cominciarsi à sagrificare alla libertà della patria; ma quel fuoco di Mutio futanto ghiaccio à Porsenna ; onde senti raffreddarsi gli spiriti, e restar gelido il cuore per la paura; temette di veder'in quelle fiamme incenerita la sua potenza, nelle quali s'affinaua, come oro l'altrui viriù; videsi preparato il rogo, done sperana il trionfo ; conobbe il valor Romano' alla proua dell'acqua , c del fuoco , mirando Clelia fuggitiua per l'onde del fiume, e Mutio trienfatore nelle fiamme del sagrificio . Ammirò l'arti insolite di quella gloriosissima natione, perche una Donna su'l Teuere suggendo con le prigioniere compagne fe macgior danno al nemico, che non fero su'l Termodonte le Amazoni combattendo ; & un Caualiere con lo splendore del fuoco , à della virtà, acciecò un'effercito intiero. Sono famosi per le Storie, i Mitridati , i Pirri , i Massinisti , i Sifaci , i Deiotari , i Filippi , le Cleopatre , e cento altri personaggi , de quali posti à fronte i Romani , con le muni gli foggiogarono, e gli anuanzarono con gli animi più che reali ; mal'adulatione dice Clearco discepolo d'Aristotile , tronca il nerbo della generosità, e gli spiriti più nobili addormenta, e rintuzza; Leggete i soli annali di Tacito, vederete Tiberio ambitiosissimo Prin-

tive . il quale inuidiando à tutt'altri la gloria , ne gli acquisti di Germanico si tenne perdente ; vdi gli applausi del Senato, e del popolo, che commendanano quel valoroso, ma sfortunato guerriero, como sue proprie ingiurie; mirò il carro, che s'apprestana all'altrui trionfo, come suo cataletto; credette gli allori dell'altrui chiome cipressi funerali alle sue; senti ne gli altrui trionsi rammemorar'il proprio mortorio . Coflui nondimeno su men cupido di gloria, che non furono sfacciati in darglicle i Romani, in modo, che, come dice Suetonio, con divieti hebbe a por freno a quelle lufinghiere licenze, che faceano arrossir'il volto a chi non l'hauena; e colui, che per altro abborrina la publica libertà, si vergognaua, dice Tacito, di costi vigliacca seruità. Testimonio ne sia Messalla, che con inudita sorte di lusinga affettando la libertà nel Senato procurò , ch'oon anno si rinouasse il giuramento di fedeltà ; & interrogato dall'Imperatore, se l'hauesse fatto di suo configlio, se non bauer bisogno di simolo nelle cose al ben della Republica appartenenti. vispo'e . Testimomo parimente ne sia Ateio Capitone , il quale vedendo. prohibito da Tiberio il formar processo control Ennio Caualier Romano si oppose ( sotto pretesto di mantener la libertà del Senato ) alla piagenolezza di Tiberio, e procurò, che fosse condennato quel Canaliere. Che 'e leggieri vi sembrassero questi essempi , per far palese a che segno di reltà si riducono coloro, che prendono per propria, l'arte dell'adulare , plciamo da Tacito , e veggiamo quel , che ne suggerif ce Suctonio.

Lucio Vitellio , che doppo il Consolato hebbe in gouerno la Siria , e ridusse Artabano Principe de Parti à riverir l'insegue delle Legioni Romane ; indi per due volte in compagnia del Principe Claudio fis Confole, e poi Censore, & amministro, come Luogotenente Generale L'imperio; coli prima d'ogni altro à Caio Cefare gli honori diuini procurò , ne hebbe ardire di riucrirlo, se non col capo velato, e prosieso in terra; accorgendosi poscia, che Claudio era sconuenenolmente soggetto alla moglia , e che presso i suoi Liberti , che commandauano , qualche cosa poteua , richic'e per gran fauore da Messalina , che da lui si lasciasse scalzave , e'l destro zoccolo portà poscia fra la toga , e la tonica , frequentemente baciandolo; e le flatue di Pallante, e di Narcifo Liberti. wel suo Larario , ò diremo nella prinata Capella fra gli altri Dei tutelari ripose . E qual più manifesta viltà , qual sernitù più abietta volcte di quella ? Alcune volte salendo sule Galere mi si sono fatti incontro alwens schraui , per nettarmi le scarpe , e l'hauete veduto mille volte , Sienori ; Non vi ridete dell'offernatione come che vi paia vile , & ignobile , perche à cià n'induce l'indignità dell'adulatore , che in espressione della

della seruilità, se così vogliamo chiamarla, ad atti propri di persone schiaua volontariamente discende : l'in'egnò Teofrasso ne'caratteri de'chflumi, dicendo, ch'il lusinghiero all'amico toglie i peli di sul mantello. e se qualche suscello di paglia gli vien sospinto dal vento su la zazzera il raccoglie; e con tal arte nell'animo dell'adulato si da luogo. In confermatione di che Valeria bellissima donna moglie a Ortensio, e figlia. di Messalla, sedendo un giorno allo spettacolo de gladiatori poco lontano da Silla , ch'era pur dianzi , per la morte della moghe rimafo vedouo, mouendo dal suo luogo gli leuò un pelo d'adosso, e poseia di nuouo allo sperracolo s'adagiò a tolsegli un pelo dalla cappa, e gli piantò una faetta nel cuore ; lo ferui , ma lo fe feruo ; gli nettò le vestimenta infanguinandogli l'anima, perche, come dice Plutarco, preso Silla dalla cortesia , ma più dalla bellezza di quella dama , incontinente se ne inuaghi per mezzo di messaggieri sidati alle, sue voglie recolla, e 12 prese per moglie, essendosi ella già dal primo marito partita; e perche non hò ancora prouato quel ch'io diceua de gli schiani, che nettano altrui le scarpe dalla poluere, riduceteni alla memoria quel gionine tutto leggiadro, the con gl'insegnamenti d'Ouidio và procurando la gratia d'una fanciulla . Dicemmo l'oltima volta , che gli adulatori , e gli amanti nello scambiar'i nomi alle cose son somiglianti; non ritratto quel ch'è verisimo, ma non hanno conformità minore in quello, di che hora andiamo ragionando.

Dum loquor, alba ni gro sparsa est tibi puluere vestis;

Sordide de nineo corpore puluis abi.

Sorticio et inteleo Corpore pulnis aou, pino à qui non fei giunto alle fearpe: à poco à poco > Signori; dat capo a'piedi v'è da mezo tutto il corpo , chè qualche tratto: già le vesti per mano del-ladulatoro sono purgate dall'immondezze: ma se leggete Arisfosane nelle Vespe , troneret: , chò io non m'ingamo > perche quesso piaceuolissimo Scrittor di Comedic mossiva essere alse leggete dari i dustipale rid portar massa Sponga con loro , per essere pronti à nettar le scarpe di coloro , che lustre guano: anzi s'issesso pronti à nettar le scarpe di coloro , che lustre guano: anzi s'issesso pronti à nettar le scarpe di coloro , che lustre per all'estar de per l'use de l'esse per s'intelle quanti aguano: anzi s'issesso per s'intemperanza del bere , soggetti ad hauere gli occhi lazyrmossi, e s'ililanti, gli adulatori , var coda di Volpe recunano; e gli occhi di que musseri ne sobiusmo. Ora vuedete se l'uso de gli chia i si consi in tutto col costiume delussimshieri , anzi pure se sibiani seno, e visilimi gli adulatori . Ma di ciò vidite proua migliore, e più von-chiadente.

Platone proua nel Corgia , che l'eloquenza , è vogliam dir la Rettori-

' torica e vua espressa tirannide , e forse c'hauea ragione : perche il dominio del vero Principe hà per confini le coje esterne, e del corpo, e non s'interna nell'animo de foggetti . Dio folo à fe riferba il Principato de cuovi . Ma il tiraimo viurpando la Signoria , che con giusto titolo non gli peruiene, anche ne gli affetti dell'animo il suo comando distende : così · presso quel Panegirista leggete di Domitiano , che non volena , ch'altri della violenta morte de suoi più cari si rattriftasse, e di quell'altro preso Eliano, che premendo fotto l'indegno pefo i Vaffalli, non confentina, ebe delle proprie sciagure sentisser pena . Ma l'eloquenza nell'ammo pretende signoreggiare, & à suo talento riuolge i cuori, muta le volonta, estingue i disideri, desta le speranze, induce l'amore, opprime gli odi, . à quisa di machina inespugnabile de gli animi de gli ascoltanti vitto-·riofa trionfa . quindi fu nomata flexamma . Ne qui annouero gli effetti della nostra trionfatrice, anzi tiranna facondia: bastim un Cinea ambasciador di Pirro; costui mandato dal suo Principe innanzi all'esfercito, come vanguardia, spiano con la lingua al corso delle vittorie il sentiero, c'hauerebbono trouato disageuole l'armi; abbatte con l'eloquenza le mura , ch'all'impeto de gli arieti erano per far contrasto ; sparse le sue parole, e risparmiò l'altrui sangue; pergognaronsi le dure, & innumerabili spade veggendo l'offitio loro da una sola , e tenerissima lingua adempinto ; pinnse le sue perdite Marte , mirando il campo preoccupato da Pallade, e da Meteurio; e Pirro quardò come difutile firumento l'armi de suoi guerriera, & obligato si tenne delle vittorie ad una lingua pacifica , si che conchiudasi pure , chel'eloquenza è tiranna . Ma l'istesso Platone la Rettorica per adulatrice conosce : e come s'accoppia il principato con la fernità; la finoderata libidine di regnare con la vilissima inchinatione al servire? Muone questo dubbio Aristide nell'Oratione prima frale Platoniche, in cui prolissamente le parti della Rettorica và difendendo, e conchinde, che l'adulatione è tanto dall'eloquenza lontana, quanto è differente il comando dall'obbidienza; perche l'adulatione è una vituperenole servità, dalla cui macchia s'è sempre l'eloquenza mantenuta incorrotta . Seruità volontaria è l'adulatione , dice Luclano in più luoghi; & all'adulatione effer congiunto il brusto vitio della seruitù insegna il figliuolo della prudenza Cornelio Tacito .

Ricerca Massimo Tirio, perche sono i tirami fiorisce l'adulatione è per risposta, riduceteu alla memoria, Signori, che Aristotele al quinto della Politica, amouerando i modi, che mantengono la tiramide, infegua, che l'amietità de sudditti non si detollerare, quindi è che si chiudiono le schoole, si victavo l'Accademie, si probibiscono l'adunanze, e

# DISCORSO'S ET TIMO.

Eutel quel ridotti , & mercantili ; & di lettere ; & di folazzo , ne quall com egli dice , poffano gli buomini da vicino conofcersi , e l'ono nell'anmo dell'altro ingerirsi ; fi che si sbandisce l'amientia , ch'è lo spirito del-La vita ciuile, in luogo di lei l'adulatione fott'entra : anzi per meglio dire , l'adulatione si chiama , e subito ammala l'amicitia , perche nuno fotto il gouerno tirannico del compagno si fida , muno partecipa i suoi pensieri, si camina nelle conversationi al buio, la simulatione ha le prime parti della fauola , e preme i veri affetti nel cuore . e che ? non chiamo per ventura colui presso Ateneo le lusinghe morbo dell'amicula? malata và peggiorando, perche non vi è medico, che la curi ; morta vien sepellisa? manell'iste so campo d'in cui si vede il sepolero dell'amicitia , quast fiore , dice Massimo Tirio , germoglia la lusinga . VI ricorda ? Signori ; iti quel fiore , che nacque fu la tomba del bel Giacinto ? ritenne il nome , e nelle foglie seritta la memoria de gli antichi dolori ; L'adulatione , che sopra il sepolero dell'amicitia germoglia , appresso molti il nome dell'amicitia riserba , ma se curiosamente le socie contempleremo, fi leggerd un lamentenole ahi, che compatifce all'inganno. E perche dell'amicitia morta si fauella, Diogene le dà il sepole cro, il quale altro non è, che l'adulatione : perche si come su le tombe i nomi di coloro , che fon sepolti , si scriuono , così nell'adulatione il folo nome dell'amicitia è rimasto . Tolta l'amicicia d'al monde ; cho, come dice Tullio , fa l'offitio del Sole , è necessario , che per noi rimanga la Luna, cioè à dire l'adulatione, perche si come la Luna hora in corna si piega, hor vgualmente si dinide, hor si ristringe in cerchion, hor macchiata, hor luminosa si fa vedere, hor piena d' difmisura crefce , hor dal numero de mesi consumata ritorna al niente , hor pallida , hor fanguigna e minaccia, e promette, cost dice vn graussimo Scris-tore de tempi nostri, il lusinghiero tal hora prepara l'arco, con cui ferisca, tal bora si ristringe in giro per isfuggirti, se vorrai stringerlo. bora è pallido per la malattia altrui , hora ben colorito per l'altrui prospera sanità ( sapete pur ch'un tale prese una medicina per adular al Principe infermo ) & in fomma tante forme , e colori muta ; quanta dinersità di voglie nell'idolo, che s'e proposto, và dinisando. E casì rimane verissimo, che feruile è l'adulatione, vilissimo l'adulatore, & indegno del commercio dell'honorate persone . Et auuertite , Signori , vn concetto d'Antistene per nostra cantela . le meretrici , che sono innaghite dell'util proprio , come che mostrino d'amare altrui , pregano a'loro amanti dal Cielo ogni bene , famità , ricchezze , buona forsuna , figliuolanza . e cofe tali , folo non vorrebbono , che pigliaffero accorgimento , perche

## TAP PARTE SECONDA

le poressero coloro dal setargo destarsi, elleno rimarrebbono abbandonate esti Adulatori sono della medesima natura, setumo per propri bin
dunteresse villimo; baranno di veder tadulado me sego ricchazce, vin Adone nella bollezza, vin Milone Crotomiata nella sorza, ve
Alessadro nel vulore, vin Silla nella sortura, ma sempre de desderato soludo, e mentecatro, ecci nono balla per dar, a diuedere, che prafessione sia quella dellassimpiere, se nono espanotas, se non da pazza; E
qui sia il sine di quel discorso, che pre-esperante di quel discorso, che preono sete pazzi, non può piacore, ma

#### DISCORSO OTTAVO

Della dinina vendetta, che ferue al correggimento de disciolti costumi



Infelice Vulcano, che nella swina zacchiulo, fra les farme, e frat lumo gadeua gli homori d'mabbrodzata, e faticosa diunità, hebbe non pochi che del l'inutile transglio lo compatinano. Imperoche Gione, senza por mente, che i fulmini sabricati nel grembo

dEtnz , più nel suder di Vulcano , c de Ciclopi , che nell'onda delle fontave , ò de fiumi eran temprati com'e per solazzo , e per diporto inusilmente glidifperdena ; è fatto prodigo dell'alteni ricchezze , gli sienti di quel pouero, e florpiato ferraio ad occeasione de suoi piaceri recana. vedenansi andar errando le faette per l'aria , più per lusingar l'occhio ; che per atterrir l'animo de mortali . erano i fuochi celesti boggimai disecuri feftofi, e come fe continue pompe si celebrassero, scorreumo i folgori con incerto vigagio à guifa di razzi scintillanti , ed allegri ; onde dallo spettacolo dell'amorente fiamma presi i cuori de gli buomini . miranano il Ciela , contun Teatro . Che fe tal'hora flanco Gione dell'otiofità della fuz momo voleus far colpo, vibraus un fulmine, che nella durezza del monte Caucajo , ò dell'Atlante frangeuafi : mentre doues ne petti de maluagi trafiggere, e consumar l'impietà ; o pir andaua in mergo al mare ad chinguer quel fuoco, che nel sungue de gli scelerati più fruttuosamente affogato sarebbe . E perche non ba ritegno la contumacia de gli huomini , se non la tiene à freno il timore , slimonda la Spada delle dinine vendette rintuzzata, ed ottufa, non pure in infinite sveleratezze s'auuilupo , ma di Gioue amaro scherno si preje . fu tale eta , die fe prouss'al Ciele ; come talbora meglio le lingue malediche s'aguz-

# DISCORBOS OFTAVO.

a aguz zano , e fan ferire , che non facena Gioue medefinio co fuoi ful ment 3 s'odirono bestemule horiende o che seridan mo la dininità, come real providente Di clamori del mondo fi fludiarono di rifucgitari nume cellefti dul fonno i le consinue uccase de buom fer e grande oltraggio alla etilletta dinina , e quafe ; ebe dat Gielo won furon tracti coloro ; ch'indegnamente quel felice luogo occupanano. Desto finalmento Cione, e ricorrescento l'error commesso, libro nell aunenire i fulmini con man più oce ta , ed bit solo Capineo la focto Febr ; infospe la diminica fin d quel tempo stimatared . Quinds nacque la gloriofa el lamastone det mondo ; ch'm beder punito un maluigio sentiusso ? me mere diveniano Numo"Dii bearis gil aft? che s'allegraffero de huomini di vedere gli Dei libere dall'infamiz; the loro recains l'impunit ? In confermatione di che Siratonico per gendo un'inomo di male affare , else dalla cadata d'una trane impronisamente oppresso mort, rapito da quell'affette, che gli huomini da bene fentono nel veder le giuste, e vittide action d'alli Dei mi feno, grido, ò questa trane la riputatione de gli Dev chidramente difende ino

Da indi in qua e uccadato, che alle maluagità va fempre compagna la pena; ne fi concepifee nella mente humana misfatto d'alcuna forte the nella mente dinina non fr concepifca parimente il gafigo Percio it nostro Tebino a pena dell'incontinenza , dell'auaritia , delle lusinghe ha parlato, che fubito alla puntione trapalla . . ..... Lem dino il oclio

In tre maniere si gastigan le colpe ; Signori ; o colt rimordimento de cofcienza, che Platone fra più ucerbi supplici amonera giustamente, o con modi non pensatt, da Dio medesimo, à cui appartiene il premiare. i buchi e'l punir i maluagi", o dalle leggi , che , fendo fondate nella eiuftitia , non possono lasciar i delitti senz il meritato supplitio . Della peni , ch'altrui arreca la plagata coscienza tanto ne dicemmo i mesi pasfati , ch'il tornare fu lo fleffo argomento tediofa , e fatienole cofa farebbe Exemplo quodcunque malo commitmur, ipfi and a stand is

Displicer auctori, & prima eft hac vitio quod fe oun sand en " ludice nemo nocens abiolitice! shir a rotal ba .. 2 11 od 2 no diffe Gionenale nella Satira tredicefina b witers a iggod o sas sor or offi

Platone nel Dialogo dell'amma, o vogliam dire nel Fedone offerna dentumente vna cofa , ebe non de effer trascurata da noi . Tutte le past. sioni mal regolate, che ne gli animi humani commonono le rempeste in qualche modo fon vinte; perche la ragione, the fiede in cima in guifa d'un'imperiofo Nettimno raccheta il mare, e ne discaccia i venti scholtida Eolo , per le preghiere di Venere , anzi per l'amore della proineffa Delopeia . mia nell'ondeggiamento della cofeienza non folo non ba

Buogo l'imperio della ragione , ma ella sigpera le tempelle, imperache, fi come quando sono vennti due esservità dataglia di note si l'Sole so praue pente, per altro comsolator de mortali, all hora maggiormente lauanzo de soldata atteriste, se soprendo me cadaueri, che ricuppron la terra Eborrore di quella non già battaglia; ma sirage; e sucendo con l'Oriente fuo tramontar à quei miserabili l'olimo raggio della speranza, così quando la vagione, ricogliendo le potenze dell'amma dietro d'uri oggetti vaganti, nella consideratione delle compesse cole l'impiega, rede s'empio nin da vieino la necessità desso in consenso le mediente s'acerse; è i infissita la piaga, che con gli vruguenti s'inaspra, d'diperato il reo, à cui il proprio ausocato è contrario. Ne più oltre m'ananzo nella consideratore delle pene, che la coscienza rendetarte tien sperante s'insissiti.

Rarò antecedentem scelestum

Deseruit pede poena claudo: diffe il Lirico Romano all'Ode seconda del terzo libro, e lo confermo in più luoghi Platone . Sarebbe per ventura discorso piacenole il dinisar'in questo luogo le pene corrispondenti a viti da Cebete notati , e spiegati da me nelle Lettioni passate : e s'io bauessi voluto seguir la scorta di Virvilso in compagnia di Dante, non potena mancarmi abbondenole materia. Cl'incontraenti sono tronati da quel dotto Poeta nel secondo cerchio del-Linferno , puniti con un ofcura caligine , tutta agitata da venti , e da firepiti ; e perche s'intendesse, ch'ui l'incontinenza deriuante dalla grande , e fanorenole fortuna , come habbiamo col Tebano pronato , fi gafugana, riconobbe fra l'anime tormentate Semiramide, Didone , Cleopatra , cd Elena , che fur Reine , Achille , Paride , Triftano , che fur Signori , Passa Dante più ostre , e nel quarto cerchio i supplici de gli auari dinisa ; i quali posti à fronte de prodigi una gran pietra vanno spingendo indario; e finalmente all'ottano cerchio perhenuto nella seconda bolgia gli adulatori in mille for rure fepelliti à peva può riconoscere. Ma io non entro hoggi d trattar delle pene, che nell'altra, vita aspettane gli empi ; perche Cebete della Punitione fauella, ch'è sagione di cangiar'in meglio i costumi , ed in conseguenza dentro a'confini della vita. mortale . è compresa .

Addio, dice Ariflosile, o chimoque sia l'autore del libretto del Mondo, siene il principio, il mezo, el fine delle, cose, & d'un e data, per compagna la vendetta, chi prevazicatori della diuma Legge condama. O n qui dal Tebapo è descritta la punitione col flagello in ma-

## DISCORSO OTTAVO. 133

no in atto di gastigare . Hebbe il Gentilesmo quest'errore di dar'a tutti i suoi falsi numi lo strumento proportionate alla sua potenza. Il fulmine fa dato à Gione , il tridente à Nettunno , la spada a Marte , a Pallade l'hasta, le sante a Febo, la faretra a Diana, la Claua ad Ercole , il Caduceo a Mercurio , il Tirfo a Bacco , le Facelle a Cupido , alla Punnione la Sferza; Hebbero per costante, ch'ogui delitto port. fse incontinente seco la pena : in testimonio di che nota Isaco Casaubono autor dottissimo, come che nella religione poco sincero, su l'ottano delle Cene de Saggi, che da Greci era chiamato col medesimo nome Lo scelerato , e l'afflitto ; perche questa voce uny Inpis non pur una persona coperta di vari delitti, ma da varie sciagure agitata significa. Quindi è , che anche al gastigo un proprio Nume assegnarono detto Nemesi , Rannusia, & Alrastea. Sò bene, ch'Adrastea, e Nemesi da molti non vien distinta dalla fortuna : così chiaramente Ammiano, al fine del quattordicesimo libro, la signoria delle vicende humane, cioè à dire il regno della fortuna le assegna; e come, che nella vita, e nella morte di Gallo Cesare il sourano potere di Nemesi riconosca, togliendo nondimeno da'fasti della fortuna i nomi d'Agatocle , di Dionigi , d'Andrisco, di Mancino, di Veturio, e di Claudio, ad Adrastea, ò à Nemesi ne fà dono; infinuando per auuentura la communanza del regno, che non distingue la giurisdictione, ed i sudditi. E questo volle forse accennare simbolicamente Macrobio, quando disse per Nemesi la virtà del Sole significarsi il quale l'oscure cose illustra, le illustri col medesimo lume scolora, e rende men chiare; cioè che la fortuna i personaggi di grand affare abbate co'colpi suoi, e le vilisime persone alle grandezze sollena; così havena detto Boetio in persona della fortuna.

Summa infimis, infina fummis mutate gaudemus. Culio Capitolium nella vita di Malfinso, e Papieno, da le flesso richicde perche gl'imperadori prima d'vsirà i battaglia, gli spettavoli d'eciadiatori, e le caccie ordinanano; e risponde secondo l'opinione, c'hin quei tempi correna; ciò essenzi fatto, accio che Nemessi, i ciò la ssorza della foruna col s'angue sparso da'Cittadmi in caccia, e da'glaciatori ne'ginochi stollata, non hauesse, he bermant da loro nell'atto del combatti memo. E Bispo à quelle mone di troppo cossenza diagrazza dissortando, che s'accoppiasse qualch'accasente men licto, dice ne gli Apostemi Plutateo, ch'imaco è Nemes i, accobe con qualche liene sciagno il torrente delle passa dolleczze gli amareggiasse. Altri si fecero a credere per Nemessi la giulitia cière s'espisicata. Così Essodo il dituno del-bunune scientazze destruendo, per usi De Della folte al babitar frai

mortali spiccarono il volo verso le stelle, accoppia con la vergogna Nemess, che tauto vale, come la giulitta : quindi Glouenale à quesse parole d'Essodo riguardando nella Satira sessa, in luogo di Nemess disse-— ad l'un cros Astrua recessità:

Hac comite, atque dux pariter fugere forores.

Ed è pur troppo noto presso esmo Scrittori dest'una, e dell'altra lingua, così Tocti, come prostari, che la giustita presse bando vodontario dalterra, al librache contaminaza la vide. Ma vaglia il vero, Signovi, il più concorde sentimento desai satichi consente, che Dea vindicatrice sossi e semesti, al lipi concorde sentimento desai satichi consente, che Dea vindicatrice sossi e semesti, al lipi contamina da noi à fasore della sortuna poco dianzi citato nel supplicio, che Cossinito Celare prese acerbamente di Gallo, e nella crudelissima morte di aquegli enpi ministri i riconosce la sorza di Nemessi, o vogliam nomarla Adrassea al aquale armò un Tiramo contro un Turamo, un la deone, contro un latone per vendica le selectareze intollerabili coloro, e le parole di lui son queste. Hac vitrix impiorum, bonorum premiatrix operature Adrestea, a quam vocabulo duplici estami Nemessim appellamus. Che se i Romani à Nemessi sagrificamano primi d'entra'in campo, era, come dice Tectivo, perche la volemano buser antica, se insigne vantica de l'emessi.

Ma se atrocemente tutti i delitti puniua, specialissima nemica si mo-

straua de gli orgogliosi , & altieri

Sequitur superbos vitor à tergo Deus discourse per compartin de la come presso i Latini, quando alcuna cosa dir si donce, astro sentifica come presso i Latini, quando alcuna cosa dir si donce, astro sentifica come presso i Grei Nemes s'adorana, perche dalle parole offes non rimansfes; di ciò vegatavo cuidente l'essempo in Platone al quinto della Republica, done socrate, donendo por mano ad un paradoso importanto e da cui parent, ch'essi ambisse socrate i nome di valoroso, e s'accounter parent, o ch'essi ambisse socrate donne si mensione anche Plimo.

Et tumidis infesta eolit quæ numina Ramnes «2010 Lucuso nella Farfaglia. Perciò Paufania nelle cofe dell'Assica , de fia sel primo libro , dice Nemes elles feste stata suoreuste all'hosse d'Actes per du la sum/avotta à Burbari della Persia in Maratona, in pena della supersia di coloro , c'hausendo prima trionstato con l'armino , che combattituo con l'armi , portarono un marmo per erger un trosco ; di cui pofici da Fidia i i statua di Nemes si formata , sopra che scrisse Tecteto un particola e cipiramma.

Sounen-

### DISCORSO OTTAVO. 135

Soutiengani, Signori, dello sfortunato Narcifo presso Ouidio nelle trasformationi; Eco Ninsa leggiadra sertemente l'amana: il pregò più volte ad essergli cortese dell'amor suo, dice il Poeta

Sed fuit in tenera tam dura fuperbia forma,

ch'alle supplicheuoli doglianze di mille seguaci non diè mai segno di compassone. Vinta la costanza dal tedio le speranze in desperatione si tramutarono, e degenerò in odio s'amore, e tal vi su, ch'alzando le mani alle stelle gridò

Sic amet ipse licet, sic non potiatur amato.

Furono le giuste preghere, come porte contra un superbo, benignamento raccolte da Ramsusia, ò da Nemess, ed ella dal suo tribunale fulminò da sentenza contro Narciso

affenfit precibus Rannufia iuftis.

Ecosì quel fanciullo vicco della Jua poneria , ecreò fenza trouare ; pregò chi non voliua , difiderò chi possedua ; biebbe il fueco nell'acqua . Era danque Nemessi Dea propossa à vendicar subito il humane maluagità , ed alata si dipungeva , nonmeno , che la viutoria ; & Amore ; per furintendere , che non molto tardaua la vemdetta diuma deppo i missati ; perciò colni presso Suda disse, Nemes essenti sepre manzu a piedi . Era l'ira di lei si si feramente accela , che ne per lagrume , ò Jangue poetu el signiere j, ne per longhezza di tempo innecchiare. Nota Virgilio , che tutte le sciagure d'Enea , tutti i nausfragi , anzi l'incendio dell'Assa, da cui si consumato il lusso, e le ricchezze del repuo , nae-quero

memorem Iunonis ob iram.

e voi ne fapete il perche; ma Onidio, che dall'ali della vendetta portato da Roma in Totto, uon fentina fotto l'inclemenza di quel clima gelato raffredarfi nelle fun pene lo fategno d'Augullo: e dell'orfe, che là vicino al Tolo con vna fredalffimo lume agghiactimo i mani, altro non prounasa, chi mordimenti, e le piagbe, a unuifa vn tale

memoremque time Ramnufidis iram.

Che però Paulania al settimo, cinè nelle cost dell'Acia, rende testimonio, che Nimessi sta attitudi altri numi implaciabile si mossiria a e con ragione perche essendo ella figlinola della Gussilita mon dellasciarsi piegare à perdona le cospe à coloro, che dall'impunia ritraggono sinsolarza. Gli stoici presso so composito el perna de gli empi meritata iimette senza de gli empi meritata iimette senza puningli: perche consondono con la colpa servore, e quasi chi altri unuolontariament: habbas peccato, di pieta so glindican meritenole, o pure di troppa senerità tacitamente le Leggi, ed

i Legislatori , come poco fensati riprendono . Io non esamino il detto di costoro : certo è che le due basi , sopra le quali s'appoggia la machina del gouerno ben regolato, e durenole, sono il guiderdonar la virrà, e'l gastigar la colpa . Questi due numi soli conobbe Democrito , il premio, e la pena; nel rimanente credette, che la più sicura religione fosse l'atteismo. E per vero dire , Signori , è troppo seconda la terra di sceleratezze, c di colpe. Sempre le campagne si veggono biondeggiare per i maturi raccolti , e nondimeno rigermoglia alla radice della spiga matura la nascente semenza. Non hanno gli huomini maluagi distintione di flagione, ò di tempi : l'impunità è madre de gli errori più grani ; se si lasciasse per le publiche vie della Città crescer l'herba, che tal hor nascc, in poco tempo la vederemo tramutata in un prato. se da giardini le lappole, e l'ortiche non si suellessero, i fiori, e le piante più gentili rimarebbono affogate, ed oppreffe . Hauete veduto l'agricoltore ? a primi tempi col ferro tronca le braccia alla vite, ed ella piange; forfe per dar le lagrime in caparra del fanque, che dalle lacere pigne d'una spargerà nell'Autumno, in ville di chi la pota : e certo ch'all'abbondanza del pianto corrisponde l'abbondanza del vino; ed ella da quel ferro ricenette (alute, ch'altri mal'accorto haurebbe creduto recarle morte . Tanto auuiene nel buon gouerno . All'errore si propone la pena , ma con diuerso fine . Insegna Platone nel suo Protagora , ch'un sanio Principe , ò Giudice non de'punir'altrui per gli errori commessi; perche sarebbe ciò un percuotene senza profitto una beslia, non potendosi distornar ciò, ch'è fatto : mail prudente giudice hà l'occhio all'auuenire , & adopra la pena per correttione del delinquente, se n'è capace, è per terrore de gli altri . in fomma dee far conoscere , come dice S. Agostino , che peccatis irascitur non peccantibus. Manlio Torquato presso Liuio torna da Roma, e troua il figlio vittorioso nella guerra contro i Latini : incontinente eli fà sapere, che si disponga al morire. Così quell'honorata fronde destinata al trionfo, perch'era stata inassiata co'l sangue dell'inimico. nel sangue del valoroso gionine perdette il verde, e funesta dinenne : così dal fulmine dell'imperio paterno cade incenerito l'alloro, c'haueas preseritta l'ira de nemici latini : così la vittoria , ch'era venuta volundo per honorar le prodezze di quel guerriero , all'hora con l'ali chiuse si velò la faccia per non effer in quel campo veduta ; così quel volto , che pollo à fronte d'un'effercito intero si vide auuampar sempre di maguanimo (degno, all'aspetto del solo Console si dipunse di pallidezza, cosi colei , ch'a'nembi delle nemiche faette era flato impenetrabile , alla voce de Padre trato fu mortalmente ferito . In questo caso certo è , che Men-

## DISCORSO OTTAVO. 137

Manlio non potena correggere la disubbidienza del figlio, perche al fatto non bà rimedio; ne ristorar la perdita della Republica, perch'erano forgiorati i latini ; volle dunque co'l fangue d'un giouane valorofo feriner le leggi della militar disciplina per insegnamento de posteri ; volle flabilir l'ubbidienza nel campo co'l sagrificar'alla carità della patria la paterna pietà. Che direm di Caronda ? s'alcuno entrana nelle raunanze armato ; per Legge era reo di morte . Egli fe ne viene un giorno di fuora, e per affari di gran rilieno subito fà, ch'il popolo si rauni, ne s'accorge d'hauer la spada . Vn zelante indiscreto gli rammenta la Legge ; egli intrepido sfodra la spada, e s'occide. Non potena la Giustitia erger più bella flatua à se stessa di quella , ch'era il corpo di Caronda piagato; quella spada douea porsi in mano ad Astrea, perche con esta le pene compartisse al demerito. Ne parlo di Giunio Bruto, ch' vecise i figliuoli. per far ch'in vece loro succedesse la Patria . Or questa pena è della sorte, che nel Gorgia rappresenta Platone : Perche a peccati insanabili dee il Principe dar'il supplicio, che sia più d'essempio à chi rimane, che di correggimento à chi peccò . Ma quando in alcune colpe l'humana fragilità ne sospinge , dalle quali co'l pentimento altri si può ritrarre , all'hora dice Tacito, ch'il suocero Agricola contento della penitenza tralasciana la pena . Plutarco nell'operetta della tarda vendetta di Dio dice , che egli bene spesso non pione sopra de mortali subitamente il gastigo, perche al rco riferba il luogo del pentimento . E certo troppo seruilmente tratta i suoi popoli quel Tiranno, che mai non dissimula colpa veruna, per dar tempo, ch'altri volontari amente si corregga, gli animi humani hanno in loro quei semi infusi dal Cielo , che non debbono esser oppressi dal souerchio rigore : è necessario aspettar , che germoglino : perche souente se mutano i cuori , e gli Alcibiadi intemperanti in giouentu sono poscia i più valorosi difensori della lor Patria . Di Cecrope scristero alcuni , ch'egli era biforme ; la cagione del detto per opinion di Plutarco è , perche di reo buono diuenne . Gelone , Hierone , Pisistrato vsurparono trrannicamente l'imperio, ma poscia con la virtù fer vergogna à coloro, ch'erano nati legitimi Principi : Che se pure non s'hanno à lasciar impuniti gli errori , habbiasi riguardo , ch'il supplicio non seprananzi il demerito . Per una maluia d'una semplice sebre ricorrere alle medicine violente è Un'vecidere, non risanare il malato. Cesare Augusto porea col sangue della figlinola lauar le macchie dell'impud estia che infettauano il suo cafato : potena con la morte d'una fola donna vecider la propria infamia ; pur ( dice Suetonio ) si contentò di religarla in un'Ijola , per non bauer auanti gli occhi l'infelice spettacolo del juo dishenore; e quella im-

pura J

para in luogo folitario, come in poco esposto teatro della sua libidinosa bellezza, potena volendo tener chin/e le macchie, che a gli occhi insissi di Roma eruno troppo palessi. Zalenco Locrese publicò vua legge contra gli achileri, e che sossemo canati gli occhi i forse perche espendo gli occhi sicare tia, per cui entra nell'animo Amore era ben ragionenole, che sossemo punnii, come stromen pruncipalismi della colpa. Polle la sortuna chil suo vinico siglio nell'errore incappasse. Dice Eliano sa
ècgli sobitamente promenti contro di lui la settenza della cecità no sa
è Cittadini obligati per altro alla carità del legislatore, con tanti ardore
fectro ressissimi contro di lui sa settenza, con tanti ardore
fectro ressissimi conco di lui con con ripugnar all'amor
puterno, vini cocchio à se. Paltro a si fessiolo se trarer.

Monorat pingo à Zuleuco. E le quello Spartano, che per le ferite andaua zoppicando vali dirfi, che ad ogni paffo del fuo valore ricordar fi potena, tu qualmque volta alzaul la faccia alle fielle, baussui vn telimonio della tua incorrotta integrità. Dipingeuano alcuni la Giufinta fenerocchi, e quei finnofi Giusci dell'Arcopago in tenebre voltuna ci annie delluzianti; vm. Zaleuco dalla medefima giufitita accecato portava in fronte la fiede della fincerifima integrità. Da tutto ciò Signori, fi prio récorre, che e da Dio, e dalle leggi in questa mengono propofle afeccati le pene, le quali, perche fogliono effer cagione, chi altri viundinti fuoli colluvii, dice Arifiotele nel fine dell'operetta de Mundo, che shi hà da effer besto, fin dali principo foggiace alla divina ventetta.

### DISCORSO NONO.

Della Malinconia irrquanto è feguace della colpa commella, e parte del gaftigo.



Vella gran Roma, che dalle mani di Romolo nacque.x armata non men di Pallate, che con lo jeudo, se come Pholla v[ci dal granido capo di Gione, fi come fotto la difeptina di quel guerriero vrebbe feroco in modo, che pane alimentata anch effa dal latte della Lupa no-

drice, così dal monsuleto dominio di Numa addoleita rintuzzo con la religione quegli spiriti contumaci, e rivalti alle stragi. Paruero quessi due: Re successori si nell'impero, ma distruggitori l'ono delle leggi dell'altro; è pure ambidue surono artesci valorosi della perfetta glovia del gruncipato Romano; mentre uno inteso à fabricar lancie, e spade » scondofaugurio de gli Aunoltoi anne zzi alle prede, ed al sangue; s'ultro due: cerimonie , ed a fagrifici inchineuole , acquisto fede alle segrete rinelatiomi d'Egeria . Coltino uno atrionfanti l'alloro , l'altro a facerdoti la verbena piantò ; quello andò preparando il teatro del Campidoglio alle pompe de vincitori ; aprì questo à gli spettacoli più dinoti gli altari ; ed i tempi ; dinife Romolo la gionentà nelle tribà , accioche sempre vegliafle sa l'armi , & ordinò quel venerando confesso de Padri , che delle pacifiche bisogne fosse sopraintendente, elesse Numa i Pontefici gli Auguri. & i Salij , e tutti gli altri Sacerdotij compose onde se sotto Romolo vn popolo d'huomini, che constituiua l'imperio d'un'età sola crebbe per mez-20 delle rapine, fotto Numa la plebe de gli Dei in modo s'aumentò, che fu mestiere di ridurre la dininità in ordinanza, e costituirla nelle sue classi. Fra questi Numi plebei vengono annouerate Angerona, e Volupia, che vanno sempre indinisamente accoppiate. La prima è prepofla all'angosce de Latini con nome d'angori chiamate, che pur troppo assediano la vita humana; la seconda è dispensiera delle voluttà; perche s'intenda, ch'il breuissimo giorno de mortali ha sempre la sua caligine, e che nel giardino de gli humani diporti confina con l'acanto l'ortica; quindi nota Macrobio , ch'i Pontefici d'Angerona nel tempio di Volupia fagrificauano, perche sù l'altar di Volupia il simulacro d'Angerona se rinerina ; Or che strettezza d'amore douca effer frà questi numi , se concordemente soffriuano d'esser adorati Il regno per ampio, e per capace che sia hal soglio reale si stretto, ed angusto, che non può capir due persone : perciò le samase mura di Tebe cdificate dal composto suono di dolcissima lira caddero abbattute dall'incomposto rumore de gli strepiti militari ; e que fratelli , che non haucan voluto commune il regno , ne anche vollero commune il rogo, onde la fiamma funerale con inudito prodigio si dinise, mentre bruciana le profane reliquie. Così Roma vide il ricinto delle sue mura disegnato co'l sangue del fratello per auuentura innocente e per la fortificatione della Città Signora del Mondo cadde su gli altari vna vittima signorile ; come che, gran tempesta di morti , e di ruine minacciasse nel mezo dì , e più nell'occaso di tante grandezze l'Oriente macchiato horribilmente di fangue . ben lo sa la Farfaglia . Ma Volupia Dea de piaceri accoglie nel proprio aleare Angerona, nume della triflezza, e del rammarico, e non volete, che siano più che compagne? Il nostro Cebete parlò pur dianzi dell'incontinenza, della libidine, dell'adulatione seguaci di Volupia, bor vi soggiunge la punitione, la tristez-31, il dolore, ed il pianto cortegiani d'Angerona. Strano argomento del Discorso persente, e forse non molto confacenole alla slagione, ed'all'età vostra, Signori, che però succintamente ne tratteremo, e non per far

la solita lettione, che vien per hoggi esclusa dall'angustia del tempo a ma per mantenere il buon'uso di raunarsi.

Ela triflezza seguace del delitto , ed'è per auuentura il più acerbo frutto, che ne somministri il gastigo, di cui parlammo l'oltima volta : quindi Plutarco nella consolatione ad Appollonio la tristezza fra i più grani tormentatori dell'animo ripone, così per se medesima, come per gli effetti stravissimi , che cagiona ; l'istesso banea detto Menandro , ò sia Filemone presso lo Stobeo . Dalla tristezza deriuasi grande infermità , la pazzia, e bene spesso la morte violenta tutti consentono. Per maggior chiarezza di che Cebete ne la dipinge tutta in se stessa rannicchiata, e ristretta, col capo frà le ginocchia, alludendo alla definitione, che di lei dà Zenone, e con lui tutta la scuola de gli Stoici; in cui la tristez-24 nomina Sistole, ò dir vogliamo co'l Romano Oratore nelle Tusculane , Contrattione , cioè à dire ristringimento urragioneuole dell'animo . hora la Sistole, si come ne corpi in compagnia della Diastole mantiene il calor naturale, in cui l'humana vita consiste, scacciandone col ristringimento l'alito fuliginoso, e spiacente, così all'incontro nell'animo viene ad imprigionare lo spirito, ed il vigore; ond altri rattristandosi non può nonhauer vna tenace, e fresca apprensione di mal presente, il quale non pure con pena si tollera, ma come vuol San Tomaso, con abborrimento si detesta. Ne vi sia di voi, Signori, che mi pigli in parole, perche hò detto con Zenone la triflezza esser una fresca apprensione di mal presente, perche esporrò il vero sentimento di quel, ch'io diffi, con un notabilissimo essempio.

La tanto nominata Reina di Caria Artemisia, per la morte di Maufolo rimase trista à marausglia, e dolente. Visse nondimeno per qualche tempo, e sempre pote altri vederle in compagnia la medesima tristerza: certo è che la cazione di lei non era nuova, ma era ben vigorofa; onde nuoua appresione di mal presente vorrà dire, gagliarda in modo, come se pur all'hora bauesse cominciamento. E certo, Signori, s'io hauessi banuto à consegrar pua Statua della Trislezza, baurei locata vicina al Maufoleo Artemisia, con la coppa in vua mano piena delle fue lagrime, e con l'urna nell'altra con le ceneri del marito. In quella pallidezza del volto si sarebbe veduta viuamente la sembianza d'un marmo essangue; in quelle attornte guancie la rigidezza del dolore, che tal la rese; in quegli occhi lagrimosi, ma immobili, rinouato sarebbest il caso di Niobe piangente, ancorche in dura selce cangiata; solo bisognaua la ciarle sciolta la lingua, per le doglianze, perche altro modo onieliore non benebbe banuto di rifenfar'il cuore impetrito, che con esporre i funi

#### DISCORSO NONO. 141

i suoi dolorosissimi casi. T'accolsi è Mausolo in mezo al seno, mentre vineni , e perche debbo cacciartene , hor che fei morto ? haurei voluto darti fimmortalità con la perdita della mia vica ; ma non l'hanno con-Cenzico le stelle troppo sitibonde delle mie lagrime; io torro almeno le sue ragioni a morte , per quanto posso: queste tue fredde ceneri entrando nelle mie viscere, ritorneranno a vinere con la mia vita, e come più caramente potena io stringermi al seno le tue honorate reliquie, che con riporle dentro del sena? vinerò ben'io nodrita di te, ma sarà la mia vita femore moribond 1, e languente; perche da un morto l'alimento ricene; viurai tu bene rauninato melle mie viscere, ma sarai un penoso concetto; generato da priestremo dolore, e non vscirai alla luce; iui almeno potrai per te medesimo scritta nel cuore la mia fede, e'l mio tormento vedere. O Mausolo, d Mausolo in queste ceneri terminar douca l'incendio dell'amor mio ? ò ceneri della mia Fenice, perche in voi non l'altrui vita; ma la mia morte continuamente vinasce ? ceneri del mio bel fuoco , perche m'ardete se sete spente ? ò se conate l'ardore perche non vergio il lume ? ceneri trofco di morte ch'ogni mia gioia, ogni mio bene incenerisce, e consuma; V euite, venite à cari pegni dentro al sepolero di questo petto infelice, e non temete, che vi disperda il vento, se non se l'ame de miei sospiri : scorrete occhi dolenti in amarissime fonti per dissetarmi ; la mia misera vita non riceue altro cibo , che di dolore , non estingue la sete se non co'l pianto. E qual conuito più sontuoso posso apprestar a me steffa che queste ceneri, che le mie lagrime? ò dolcissimo nettare, ò soasuffima ambrofia. Vedete, Signori, doue m'bà rapito l'impeto della tristezza, e forse nell'altrui pianto banerò in voi destato il riso, ma merito pietà non che perdono; perche douendo io prouare con Menandro che la tristezza non di rado toglie il senno alle persone, era souerchio, che a ciò m'inducessi con altro, che con l'essempio; perche dice Sencea . la via dell'essempio esser cortissima : Segue il Comico, e con lui parimente Plutarco, e dice, che tanto acerbamente opprime gli animi con la sua tiramide la triflezza, che a volontariamente finire i giorni gli buomini mal cauti conduce.

Ne aul vuò mentouar Calcante augure famoso, che vergognatosi di non faper dichiarar due problemi di pura trificzza si mori; come dice Eustatio su'l primo dell'Iliade , è pure Ippolita guerriera fra l'Amazoni formidabile, c'hauendo mosso guerra a gli Ateniesi per la sorella Antiope , rapita da Tefeo srimafa nel combattimento perdente della giornata, perdette fuor del combatumento la vita, vecija dalla triflezza. presso Pansania nelle cose dell'Attica; ò pur il Console Lepido, che nel-Le guerre william.

#### TAR PARTE SECONDA

le querre vinto da Pompeo in Sardegna ; mort per triflezza ; dice Plus tarco contratta dall'adulterio della moglie , scoperto per certe lettere ? o pure Senero Imperatore, il quale, come narra Spartiano, hanendo feco condotti due figlinoli nell'impresa d'Inghilterra, per le sceleraggini d'un di loro fu costretto a morir di tristezza. Ma non posso già tratafciare praccidente narrato da Niceforo Gregora dignissimo della vostra como paffione ! In quella gran giornata , in cui Michel Commeno Paleologo fit sconfitte da Turchi, quei barbari divisero le prede di più valore fra Capitani; erano nella turba de gli schiani più ignobili due sovelle di sand que gentile , le quali perche ad en fol Padrone non erano in forte toe case, done mo separarsi . In quel punto si mirarono pierosamente d vi cenda, e con fguardi pur troppo loquaci, l'una all'altra l'atrociffimo dolore communico. Vide l'una ne gli occhi dell'altra le sembianze d'un'el fremo ranimanico, perche il cuore per mezo de gli affetti se ne corse alla faccia interprete de fuoi segreti . Caddero da que lumi ecclistati dal duolo alcune poche lagrime, ma tofto s'inaridirono, perche le sciagure gicando fono eccessive, instupidiscono l'animo, e vincono ogni dimoltras tione di dolore. Acooftwonsi finalmente per togliere vicendenole congedo, or abbracciatesi senza parlare, di pura trislez a spirarono. Erano quell'anime generofe cost schwe della sernità de Barbari, che per suggirfene ruppero i lacci del corpo, e dalla carcere, in cui le haueua la naterra vacchiuse, spedicamente volarono; ò pure venutesene alla sommità delle labra per imprimer più vini gli vleimi baci , tronando aperta l'ofcita fe ne partirono ; e la ciarono i corpi preda vile de Turchi, ed. accompagnates insiemo, per non mai più separarsi n'andarono. In somma da questo tragico aunenimento si ritrae, che la triflezza è atta, non our ad impedir il discorso, ma a prinar altrui di vita : e che percio non miefe male Cebete , descrivendola compagna del gastigo , ch'a gli empe in questa vita fourafta.

Ma perche, se vi somicne, ne passar discors si provo, che la passo si più nocenole a gli animi ben composti eta Amore, intesto da cebe et, sotto il nome di meonimeza, e de libidine, non sara fror di proposti to mostrar così di passaggio; che la tristerza più Amore, che quatunque altro assetto accompagna. Non entro a die sti dottrina di quel problema da mosti meglio intesto con la prattica, che bratticato con l'invitetto, in cui si chiede perche de piacri amorosi e sempre herede la tristerza; s'legansi queste cole da chi saperte si studia, ma moi saperti chio da questo suogo se spine. Aposte nel fello delle sur metamorosi induce l'enere cole con diligenza spedice nel fello delle sur metamorosi induce l'enere cole con diligenza spedice nel fello aleste per rationale morosi induce l'enere cole con diligenza spedice nel segli per rationale delle sur metamorosi induce l'enere cole con diligenza spedice nel segli per rationale delle sur perche morosi induce l'enere cole con diligenza spedice nel segli per rationale delle sur perche morosi induce l'enere cole con diligenza spedice nel segli per rationale delle sur perche delle sur per

## DISCORSO NONO. . 143

uegitina Pfiche : quella incanta Donzella aunemitafi nel vezzo, ò con-Inetudine, the vorliam dirla, fu al tribunal della Suocera filegnata condotta : mentre Venere puol pigliar tempo a gaffigarla con la diffinitius sentenza, fra tanto a due ancelle sue care la consegna, cioè alla Triflezza, ed alla follecitudine . Perche s'intenda, ch' i minifici di cui Amore, e Venere welle cause più principali si vagliono, sono la mistezza, e la follecitudine. Quindi leggiamo nel mercante di Plauto effer dati per compagni a Cupido i pensieri , e le noie , e nella Cistellaria si dice , che di miele, e di fiele è fecondissimo Amore ; ma però il meele vien da lin porto a gli amanti a stilla a stilla, del fiele ne riempie loro strabocchewolmente lo stomaco : e per ventura applicando Amore l'insegnamento de' Medici di cui fanella Platone, Lucretio, e Massimo Terio alla Coppa granida di fiele, ch' a' fuoi feguaci per fattollargli prepara, asperge Corlo d'un pù di miele, accioche ingannati dal poco dolce, il molto amaro ciecamente tranghiottano. Il Petrarca seppe in proug questa dottri na, e quel dì, che cità Amore innanzi alla Reina, per quella granifsima accusa, vedete, se con le parole dette da me rimprouera i delittà a Cupido.

O poco mel, molto aloè con fele,

To the full falls dolcezza, and them at a crost a substantial the La qual mattraffe a l'amorofa fehiera, and a grif of the

E che quelle fele principalmente la triflezze dinoti, cento luoghi di Toeri il dichiarano. Il caro hunno è me ampo na mor co fuoi firadi il colciua; Venere mi forziemina; ma che jemenza vi fparze di signori quella, ch' a lei più piace adoprare in mendetta de gli huomini; Non fa ella da vna firità certa in un piè è femina finne da moiofi e trifli peuferiu de uno bimani; così diffe Cantllo.

Spinolas Ericina ferens in pectore curas.

d'Ariama parlando. E perche tanto spello sta gli amonti di euor serito fuellest è onde Marre , mon chi altri presso Amacronte prega Cupido a trargli la factta dal fianco. è noto , che te piaghe sono di tristo, e madinomosi prenseri, onde se di Didone delle Virgilio.

Vulnus alit venis, the start at third to

bauca anche detto
grani iamdudum faucia cura;

fe Catullo piazata, e moribonda colà su'l lito descriue l'abbandonata,

Multiplices animo voluebat faucia curas

E fe Emuo diffe di Medea, ch'ella era . Amore fauo faucia,

leggete le precedenti parole, e tronerete, che dice

Medaa animo agra.

Conchiudasi in somma, che compagna, anzi vendicatrice d'Amore, è la trislezza e che però da Cebete con molto semo, dopo s'incominenza, e la libidine, si pone in campo. Ma questo mal non hà rimedio ? se parlace del mal d'Amore, vi risponde vn gran medico amante.

Heu mihi quod nullis amor est medicabilis herbis,

Nec profunt Domino, que profunt omnibus, artes.

E più lungamente Propertio.

Non hicherba valet, non hic nocturna Cytheris,

Non per Medea gramina cocta manus.
Ouippe vbi nec caulas, nec apertos cernimus icus
Vnde ramen veniant tot mala cœca via est.

Non eget hic medicis, non lectis mollibus æger, Hic nullum cœli tempus, & aura nocet.

Ma se del male della triste (a intendete, Orfeo, & Achille le loro maleuconie per la perdita d'Euridice, e di Brifeide con la cetera confolauano ; perche lo fludio della Poesia , e della Musica ha vna forza , che disacerba i dolori, e la mente rallegra; quindi quel Rè de Vandali, di cui parla Procopio, trouandosi assediato da Bellisario, e perciò in un grauissimo tedio sepolto, richiese in gratia da propri nemici una cetera, per solleuamento dell'animo oppresso da pesantisime cure ; non riputaus cost pericolofo l'affedio postogli intorno dall'hoste poderosissima, che molto più maligno non credesse quell'altro posto alla mente da pensieri spiacenoli; resisseua coraggiosamente a gli armati soldati , e per le mani d'inerme trifle a rimanea prigioniero di se medesimo ; e perche a mclanconici la vita non è vita , dicena Enripide , ma una continuata calamità , volca liberarfi dalle sciagure dell'ammo , per effer franco in resistere alla violen a militare. E se pur la Poesia, e la Musica non valessero a mitigar il dolore , non possiamo se non dolerci della Tiramide della Filosofia, con Eufronte di Siria, la quale ci persuade ad amar le cose buone, e quando ne siamo priui , ne vieta il dolerci delle perdite ancorche grandi .

#### DISCORSO DECIMO.

Delle lagrime, in quanto sono parte della pena dounta alle sceleratezze commesse.



Oroafto frei Estricai fauifimo , si come con la scienza douca trapassari confini dell'humana capacità , cos net fuo produguos naciamento , con cosa maggiore dell'humana mijeria si segnalò. Poiche , secondo che nel settimo libro della Storia naturale Plimio sia fede , il di medefimo , che qia apri gli occhi nalla luce nascendo , apri qua

rimente al rifo la bocca , e quafi , ch'egli folo entrando nel mondo ; nor rona penofa carcere ; in vuna valle di pianto , in vun labirinto d'erroir uno simtricafie , faltuò la vina col rifo ; 0 bella Aurora del di mortale ; s'il mezo giorno non fi vedea ingombrato d'una nera caligine , fe la fera non era molle per lo diluuio delle ficagune ; e del fangue . Non è luogo di rifo il mondo , Signori , fe non in quanto à Democrito porge materia di feberno con le pazze, fennefie de mortali : e fe pur tal bora da credulti de gli buomni fempre inchineuole al peggio fà lampeggiar in bocca de gli flolti il rifo , vien fempre accompagnato da così necesfiaria occasione di lagrimare , che fembra à punto la breue luce dell'Iride in mezo alle pioggo ; gia che

plorantis rifus Olympi

Pù detta l'Iride da un'ingegnoso Poeta . Il primo raggio del Sole , che ne ferifce nascenti, ne trae vino pianto da gli occhi; e perche nuona. piorgia d'humor lagrimoso s'aspetti , à punto sollena dalla terra de gli occhi nostri i primi Dapori, ch'una volta hanno à ricaderne sopra del capo : e se illuminando già la statua di Mennone la se loquace , toccando il capo a'bambini , ch'escono dall'aluo materno gli sa piangenti : forse perche la luce del Sole , come oggetto souerchiamente sfienato , non può esser da eli buomini mirata nella sua ruota , ma nel riflesso , che fà nell'acque delle lagrime amare. Che se la vita bumana è un Teatro, in cui fiamo , come altre volte con Epitetto Stoico , e con cent'altri prouai , ò spettatori dell'altrui , ò spettacolo della nostra Tragedia , nel nascere facciamo il prologo con le lagrime, ed in questo misterioso geroglifico si compendiano tutte le feiagure della fauola, che dobbiamo rappresentare. Sotto la signoria della morte è la vita; perche come ben dice Seneca, dal primo nascere andiamo pian pian morendo, ed ogni di faeciamo

eiamo yn paffo verfo il confine; efercisa questa tiranna l'imperio con le cadamità, con le malattie, co'dolori, e per ricronosceri l' Passalli, impone loro sa'i bel principio yn doloroso tributo di pianto: e se la prima semenza, che spara l'huomo sopra la terra, per altro seconda di tormenti, e di pene sono le laggime; vi sarà persona così stolta, che pretenda di mieter riso? non è solo Eraclito Lagramoso nel mondo, e meglio disse quel mostruoso ingegno dell'età nostra D. Virginio Cesarino, che dostamente: cmis

Sù le foglie di vita ha'l pianto albergo,

E sol per lui quà si concede il varco, che non se Virgilio, che nell'ingresso dell'Inserno il ripose,

Vestibulum ante ipsium, primisque infancibus orci

Luctus, & vitrices posuere cubilia cura.

Onde se nascer dal mare, e morir nel mare finsero il Sole' gli antichi, voleuano simbolicamente significare, che nel pianto comineia, e nel pianto finisce la nostra vita. A questa verità riguardando il nostro Tebano Cebete, che maraniglia, se doppo la tristezza dipinge il pianto, come compagno del vitio, già che esfendo poco meno che naturale, da coloro solumente s'asciuga, che co't calore della virtù generosa seccano i fonti alle lagrime ? e con molto giuditio il pianto pnisce con la tristezza, cioè à dire l'effetto con la cagione. Impercioche Menandro, e Filemone presso lo Stobeo dicono, le lagrime effer frutto della triflezza, non meno propriamente di quel che sia vna pera del pero : anzi per non ci dipartire dalle somiglianze accennate fin qui , offerua acutamente Pier Vittorio nelle varie lettioni, che da gli Scrittori tanto Greci quanto Latini, la triflezza con metafora di muolo si dichiara; onde nella diffinitione di lei apportata da Crisippo , e da Zenone s'adopra la parola , Sistole , che dal Romino Oratore vien rinolta nella poce Latini , contrattione dell'animo, uel modo slesso che la munola è nomata contrattione del Cielo

Horrida tempefas cochun contratione del Ciel

con quel cire fegue; e però Oratio applicando al nostro proposito la me-

Deme firpercilio nubem.

br se munota è la tristezza, volete, ch'ella rimanga sterile, e dispersa per l'aria è non già Signori, van versa una copiola pieggia di lagrame, e così seggiamente al solito. Cebete accoppia con la tristezza il pinno. Di che menure simmo per surellare, pongo per sondamento, che non da una sola sonte le lagrima per gli occhi si derinano nella saccia. La lagrima ultro non è, ch'un'humore per lo riscaldamento, ch'huni-

## DISCORSO DECIMO. 145

'ità del ceruello, distillante per gli occhi; ma questo riscaldamento può arsi per dinerse cagioni, dunque da dinerse cagioni le lagrime nascerano . così conchiudono i più , ed i migliori della feuola Peripatetica . ma erche non si può fauellar partitamente di tutti i principi del pianto , à due principali mi ristringo, cioè all'allegrezza, & al dolore : che anto à punto m'injegnò Xenofonte nel fettimo delle cofe de Greci in quelle arole, latitia, ac mœroris commune quiddam funt lachrying, agiona dunque l'allegrezza le lagrime, perche come sente Filone, non à s'io dica discepolo, od emulator di Platone, nel libro del passaggio Abramo, quando per un'accidente d'improvisa felicità s'aumenta s'alegrezza nell'animo, quasi che di tanta mole vapate egli non sia, ne viene poco meno che oppresso, e da quella compressione le lagrime scauriscono : la qual ragione se debbia essermi da seguaci d'Aristotele fatta nuona, io non lo sò, ed'alla vostra consideratione la rimetto Signori. erto è che l'allegrezza deflando gli spiriti più vigorofi riscalda, e diata il ceruello ; ed all'incontro la triflezza lo rifcalda si , ma lo strin-e ; e dalle due diuerfe cazioni l'istesso effetto deriua . Ma odo un'ingenoso, the mi ripiglia; fe le lagrime sono pioggia, come dal Ciel secno d'vi animo letitiante , e festoso posson cadere ? Questo è il miracolo lell Egitto, Signori, à cui non mancare imbres serenos, canto Clauliano, mentre il Nilo coltiuator di que campi, anzi nodrice di quelle piagge dà loro il latte con l'onde, dalle quali crescono alimentate le biale , e quasi al Cielo l'anaritia de suoi fauori rimproverando prodigamente suoi tesori a coltinati campi comparte, andando come in persona à spiae i bisogni delle campagne, e lasciando per tutto alti vestigi della sua veneficenza ; in modo che la terra non può imidiar le sue venture al Cielo., sutto che Acquario in que prati stellati un fiume d'oro versi dall'ur-1.1 . Matorno al discorso, e tosì di passagio accenno on problema eniofo , che da granissimo autore ne si propone . Per qual cagione le lagri. ne nascenti dall'allegrezza son fredde, e quelle, che dalla trislezza proedono sono calde? Vn dotto Commentatore soura il socondo dell'Anima li ciò accagiona l'opinione , e niega il fatto ; ftima egli , the l'allegreza spargendo in tutte le parti il sangue inframmi la faccia, onde le larime di lor natura tiepide, e temperate, al paragone dell'acceso volto on fredde; ma la triflezza, ch'il sangue intorno al vuore oppresso racoglie, lasciando la faccia poco men che gelata, sa che le lagrime de ili addolorati focose si fentono . Con questa sorte d'allegro pianto al venesimo primo dell'Vlissea i compagni, ed amicì d'Vlisse festeggiarono, auendolo riconosciuto, ed in lagrime canto violente proruppero, che

s'egli medesimo non gli racconsolaua, correuano pericolo di rimaner asfogati nel pianto ; Con questa Elettra presto Sofocle nella Tragedia del proprio nome veduto il fratello Oreste , lagrimante gioisce ; con questa i foldati, che fotto il Tribunato di Catone il minore haucuano militato l'abbracciarono caramente, quando fu di partenza, e con dimostrationi d'honore, e di festa, ma però lagrimosi l'accompagnarono, come osserua Plutarco; Leggasi sopra di ciò Aristide all'Oratione seconda, Eliodoro al decimo , Dionigi al secondo , & al quarto , Pindaro all'Ode quarta , Pithis, e cent' altri, mentr' io in un fol caso più da vicino m'affiso. Mentre Fabio Massimo costeggiando i monti insegnana ad Annibale l'arte di vincere, senza esporsi al pericolo della perdita, ed in guisa di lenta febre le forze dell'hoste nemica, senza darne alcun segno, tacitamente rodena, vi fu chi per ischerno disse in luoghi alti lui hauer condotto l'efsercito, accioche più commodamente potesse riguardar la ruina d'Italia; ò pur essersi aunicinato alle nebbie, & alle nunole, per gettarle in faccia al nemico, e farfene scudo; ma veramente era asceso nell'erto, perche non nelle aperte, e dilitiose campagne germogliano le corone de trionfanti; ed in quelle nunole andana preparando le tempeste, ed i fulmimi , che doueua poscia scaricar su le spalle de gli Affricani , e de Numidi vincitori : e di lui con questa metafora l'istesso Annibale fauello presfo Plutareo . Nonne sapius prædixi vobis , hanc in iugis sedentem nubem, cum turbine aliquando, & procella imbrem. effusuram ? Auuenne , che per decreto del popolo la maestà , e l'esfercito del Dittatore fu con Minutio diviso, come ch'il valore d'un'animo inuitto in Fabio intieramente si conseruasse . Auuidesi ben', e presto Minutio, che le dignità dichiarano, ma non fan l'huomo; vide, ch'in eftercitando un Maestrato fourano potena altri mostrare spiriti abietti, e seruili, perche non dal Paludamento, ò dalla Trabea la virtù dell'animo pigoroso dipende : ed auuenga che la virtù di Fabio non douesse mendicar gli honori dal paragono, pur non sò come nella notturna feena del-. la temerità di Minutio sfauillò più chiaramente la luce del consiglio, e della prudenta di Fabio; e'l popolo conobbe d'hauer'errato, quando non. era più opportuna l'emenda : così bene spesso la porpora della dignità conferita à persona, che non la merita, torna in faccia per vergogna à coloro che ciecamente la conferirono. Minutio dunque più ardito, che consigliato, venuto conemici à giornata, rotto, e poco men che prigione, se conoscere, come anche in querra più vale un capo, che mille braccia , ed hebbe necessità d'esser sollenato dal valor di quel Fabio , che la pazza ambitione gli haueua fasto stimar cordardo; onde pentito, benche

#### DISCORSO DECIMO. 0149

the tardi , dell'errore , rimintiò la carica a cui si conoscena ineguale; correggendo la paffata ferocia con la prefente obbidienza; nacque de -ciò tant' allegrezza nel sampo, che i foldati vicendenolmente abbracciandofe, per detto di Plutarco, gran copia di lagrime sparsero l'uno, su La faccia dell'altro, Con queste per ventura intesero di lauar la macchia della pasata viltà, già che non haucano con l'armi loro tratto dal petto de nemici tal fangue, che per nettar le spade, così abbondenole Luacro fi richiedesfe; e se parue in quelle campagne fatto vu gran mar di pianto, demtro di lui si vide naufraga la nemica vittoria, che poco dianzi -parca vicina ad approdare. Comunque fosse, le lagrime, che per allegrezza vicirono da gli occhi de foldati Romani, fur caldo fangue tratto dalle viscere de Cartaginesi; perche essendosi ammoluta in virtù di quel-Chumore la contumacia di Minutio , su più arrendeuole all'impero del Dittatore; ed effi riddero per la fecondità delle lor lagrime pullular pal--me vittoriose, done poco dianzi per lo sangue delle serite i cipressi si videro germogliare, evinerirono la concordia de capi, ch'eglino a prezzo delle lor lagrime hauean comprata : ma liete, e serene lagrime eran co-\_ teste, che potenano addolcir gli occhi medesimi, o Signori, da cui gron-- dauano ; ma ( fe m'è lecito porre il piè ne luoghi fagri, per ritrarlo, - fenz' indugiare ) quelle lagrime, che sparse Giobbe nelle calamitose sciagure, erano tanto amare, che dolendosi della pena, che per loro cagione patina, co'l nome astratto d'amaritudine le nomò. Non peccaui, & in amaritudinibus moratur oculus meus. e certo Signori le lagrime, che si spargono per dolore, si come paiono al fuoco lento de' trauagli lambiccate; così non possono spiccarsi da gli occhi senza tormento; e non saprei ben dire, se nella coppa d'oro, che mandò Tancredi a Gifmonda, il cuor di Guiscardo si fentisse più dal veleno, ò dalle lagrime amareggiato. Nuotana il cuore dell'infelice amante naufrago in doppio mare di veleno, e di pianto: s'egli hauesse potuto fauellare, che cofa ha-, uerebbe detto Signori? Perche moltiplichi le mie penose morti Gismonda? non bastana il veleno, che meutre vissi, io bebbi da gli occhi tuoi, senza tornar di nuono, ad infettarmi doppo la morte? che se forse non sei ancor ben certa, ch'io morto fia, chiedine al tuo dolore, perche egli folo ' è ben bastante ad vecidermi : assai mortifero su il veleno dello sdegnato .Tancredi , che le nostre dolcezze contaminò , senza che tu mendichi dal-. Therbe infauste suchi nocenti; ma forse nou vuoi , ch'io possa essere , dal e fiamme funerali abbruciato, e perciò co'l veleno m'induri, e mi confe,ni : dispietata pictade, che m'allunga lo spatio del continuo penare. Ma tu sai pure, che chi può viuere ne gli incendi amorosi, la forza di stranicro

niero fuoco non teme ; e forse forse furon funeste le faci , che m'auuento Cupido, poiche a questo termine m'han condotto. Ma siasi quale a te piace il tuo difegno, perche fe co'l velena tenti d'uccidermi, con le lagrime mi risusciti? Confondi à Gismonda l'antidoto co'l veleno ne te n'annedi . Queste tue calde lagrime mi saran bagno vitale, ond io meglio di Pelia ringionenito viuro. Ma perche debbo tornar in vita, mentre tu parti? No no Gifmonda; io morto fono, e della vita non curo, mentre che tu la schini. O care lagrime, à lagrime fresca rugiada, che dalle ficile della mia donna fopra di me , per ristorarmi , cadete , nell'arsura che mi consuma; ò bella pioggia, che dal Cielo turbato di quell'afflittifimo volto vieni a sommergermi, direi in un fiume di dolcezza, se dal veleno corrotta, non mi sembrassi vna Stigia palude; ma statemi almeno onda di Lete, per cui tutte le passate sciagure io ponga in dimenticanza, fe pur ingiuriofo non fono a voftri honori, è liquori pregiati. Sento benio, chil enore della fuenturata Gifmonda fillato in pianto è venuto a riscontrarse co'l mio; io godo almeno, ò Lagrime dolci no, ma pur sare, che non trouerete in me macchia, che lanar si debbia da voi.

Ma forse io vi diuerrò noios con tante lagrime. Signori non impedire it piano de glinstiti, petrhe questo farebbe il più spectao destro della Tironnide. Ben dicena il Romano Oratore nell'Oratione contro P-sone; il citu afficie, iugere non sinis, mocrorem relinquis, mocroris aufens infignita, cripis lachrymas, non consolando, ted
mirando. La sjortunata Niobe diuentus serile per la souverha fecoudità, si amaxamente lagrimo la perdita de sigliunosi , che comertra
non sò se dallo segno di que numi oltraggiati, ò dalla sorza del sodolore in vinbornda selec, pur le lagrime si risposò. E cos da abuno
vigento, dice Menetao nell'Elena presso Europide, sil lagrimar nelle calamità, sonde nacque il pronervios sia Greci, che gli baomini da bene cena
di lor natura lagrimosi; quinda Didone fosse manna per la partengad'Enea, somiera sitas precepitosa in amare, così diuennta sirvoja nell'odio,
volendo con grane invituria acciare la ripuntatione d'Enea qei dice.

Num fictu ingenuit nostro?num lumina flexit?

Num lacrymas victus dedit, aut miteratus amantem est e ond Alessandro Eereo Tiramo, preso Elimo, the non volcus riferbar estellatino, los denn velligio d'humanità, parche in vedendo rappresentre in vna Tragedia le calomità d'Ecuba, e di Poliscus si fenti el lagrime sin gli occin, per uscessoria conseguia compassione tremani, parti rato de teatro, e poco mancò, ch'all'antore della tragedix non facesse paga cel sungue le lagrime, che sirvono in sorte di cadergli sul volto. Nè passe

## DISCORSO DECIMO. 181

Plutareo senza biasimo l'ossimata divezza de Cartaginessi; quali essendi fossi di sagrificare a Saturao i figliuoli e e chi non n'hunez comprando gli, fe la madre, c'hunea venduto il suo, com'i vu capretto, od va aguello per saile vitatima, haussis spia ne meno sagrificato cadeua: perceva e l'impocente bambino, ne' più ne meno sagrificato cadeua: perceva il tento in trata il non lagrimare ne' casi atroci, è vu negare il debito tributo all'huneana saducia), ed un toglicosi dal munero di coloro, che d'esse huneani sa salvanta. Anzi dirò di più. V'n autor danuato de' etmopi nustri nella Demonumania asserbis per consession d'avna donna condemna in giuditio, che le sarche dall'occhia dellro spazgono tre lagrime, e non più; e voste o dinatime in non lagrimare appressi ciù di disci della Germania era per detto di lui una ben sondata, presuntione, per giudicar un Mago. E perche dunque vi dorrete, Signori, chi odi laggime vi fautile delle volte y la suo dolezza, a mon è il pianto forza la sua dolezza.

Fletus ærumnas leuat

diffe Seneca nelle Troiane ; e lo tolfe di pefo da Euripide nella tragedia di questo nome ; onde Ouidio scriuena nel quarto de Fasti

Fleque meos caius, est quadam flere voluptas,

Expletur lachrymis, egeriturque dolor. Delche fa piena testimonianza Achille in quel gran pianto, che nell'effequie di Patroclo fi folleno, in modo che dice Omero effere scorse e per Carmi, e per la terra le lagrime: e la ragione di ciò è, perche si come coloro, che sono perseguitati, (dice in ma epistola Demostene) disacerbano il dolore co'l racconto dell'ingiurie, che loro sono fatte, così quei, che dalla triftezza oppressati vinono in pene, con de lagrime isuaporano, e disfogano la paffione del cuore. O pure perche, secondo il senimento d'Ariftotele nell'undecimo capo del primo della Rettorica, fi come il difiderio di ciò, che ne manca, dolenti, e lagrimofi ne rende, così la rimembranza d'hanerlo haunto in parte ne racconsola. però Andromache già moglie d'Ettore in veggendo Afcanio prerompe in vna lagrimofa esclamatione congiunta con allegrezza, perche in quel giouinetto riconosceua l'imagine d'Aftianatte, che troppo immaturamente era stato nell'incendio Troiano, com in rogo bruciato, e nelle ruine della Patria, come in sepoltura racchiufo.

'Da susto ciò ricileo, vibe fe delle lagrime io parlo von la feerta del gran Tebano, voi vhe fassi fete recar a maranighia non vel domeffe. Tuttania, perche la materia non può non effer in qualche parte finace sole d'un falo effenpio m'appago, o'r ad altra confideratione men tediofa trapafo, Quando glimperi di Rossa, e d'alla vemore in lite, e a

K 4 Cla-

ciascuno di questi popoli nella spada de tre guerrieri fratelli la riputationo, e la maestà della Patria ripose, l'Ultimo de Romani, ch'il Gerione de gli Albani solo intrepidamente pecise, placò l'anima de due fratelli con the vittime valorofe, e stabili in mano a Roma lo scettro, che già cadente pendena; ritornandofene dentro alle mura della difefa. Città molle di sangue nemico, e non meno per le proprie ferite languente, che per la morte de fratelli dogliofo, nella sorella s'anuenne; la quale perch'era gid in maritaggio ad vno de morti Albani promessa, all'apparire del trionfante fratello, ricordatasi della morte dello sposo, proruppe in lagrime. Giouane troppo tenera, e poco cauta che fais coteste lagrime chiamano il sangue; reprimile se puoi, e la tua vita mantieni. Non pote tanto, Signori; era miglior amante, che sorella; seppe adempier meglio le parti di delicata sposa, che di fedel Cittadina. Perciò il fratello con quella spada medesima ancora stillante, e calda per la morte. de tre nemici, trapassa alla sorella le viscere. Pianse con le lagrime le fue nozze interrotte, piange bora co'l fangue il filo della sua vita recifo : l'amore verso il nimico parue odio contro la patria; e perche era immaturo l'amore Oratio stimò matura la morte: ma la dolente donando lagrime credette di ricomprare con prezzo grande la vita allo sposo, poiche le lagrime con le perle vengono da gli Onerocritici, e nominatamente da Artemidoro significate; e senz' anuedersene comprò a se medesima la morte; ma forse questo bramana la Vergine vera amatrice del morto (poso; perche in altro modo non potea tronailo : indi il fratello pietoso della pena di lei , le fè la strada co'l ferro, acciò che allo sposo si congiungesse. Comunque sia, dalle lagrime nacque la morte, ed ella slimò douer nel suo pianto muotar' Amore, ch'era figlio di Vene, re, the nacque in mare, e questo è l'ultima consideratione, con cui chiudo il presente discorso.

Prouammo nell'ultima lettione, che la triftezza è compagna d'amore; bor qui s'aggiunge, che le lagrime sono alimento d'amore.

Nec lachrymis faturatur amor diffe l'antico, e quel grande

Pasce l'agna l'herbetta, il lupo l'agna,

Ma'l ciudo Amor di lagrime si pasce.

Di queste si vagliono gli amanti per condurre a fine i lor disegni amorosi. è vua pietra il cuore, che non corrisponde all'amore, ma le lagrime son quella goccia cadente di cui su detto

Gutta cauat lapidem.

indi il macstro di quest'arte insegna

## DISCORSO DECIMO. 193

Et lachrymæ profunt, lachrymis adamanta mouebis,

O quoties scopulum tepido suspiria vento,

Et fletus quoties contudit vnda mei.

dissi io vua volta, e da vu'antico appresi il concetto, che cantò

Artibus immineris mens oppugnatur amantum,

Vt lapis æquoreis vndique pulius aquis.

Ben'è vero, Signori, che sono ingamatrici, ed hippocrite tal bora le lagrime, indi annerte Onidio

Neve puellarum lachrymis moueare caueto,

Vt flerent, oculos erudiere fuos;

Il che mi farebbe credere, che le lagrime fossero volontarie, come di colei disse Marriale.

Amiffum non flet, cum sola est, Gellia Patrem,

Si quis adest, iusse profiliunt lachryma, s'il medelimo Ouidio non dicesse altrone

Si lachrymæ (neque enim veniunt in tempore semper)

Deficient, voda lumina tange manu. Certo è che fono fulli telimoni le lagimee, che fi fludiano di provar il falso nel tribunale non pur amoroso, mal litigroso. Così Arishippo nel primo dell'Esiopica di Liodoro, accusando sissumente Cuernone, col piane procursa d'acquissar seda est suo detto; così Filippo del ce doglianze de due fratelli, e l'impocrate condauna à morte, ingannato dalle lagrimee del colorone.

Rimarrobbe il pronare, come sien lette ad un grand huomo le lagrime, per dichiaratione d'un luogo di Platone al terzo delle leggi, e, di Dione Crissolomo allo ratione venimonessima, da quali tivo Omero ripreso, perche troppo lagrimoso introduce Achille in varie occisson; ma perche il tempo velocemente è trassors, mi fermo simundo con sutto il discorso bagnato di lagrime, di non ve me lascur una sul volto, che mos sta secca, perche lachry ma minul citius arescit, dice Quinniliano.

#### DISCORSO VNDECIMO.

Della disperatione; e si considera in quanto tal hora buoni effetti cagiona, e talhora viene ad esser pena di colpa commessa.



L gran Macedone, che adeguò il fuo proprio valore meglio con la grandezza dell'animo vincitore, che con d'ampiezza del mondo vinto, dividendo fra fuoi compagni non pur le prede militari, mà buone passe del patrimonio lafeiatogli da Elippo, fa da vu fuo fedele per mero zelo interrogato, che capitali riferbaffe à fe

stosso per mantenersi, à cui egli intrepidamente rispose, la mia speranza. Gran viatico per le malagenoli imprese è la speranza, Signori, ed è forse ne campi foriera della vittoria , nelle armate di mare Zefiro fauorenole, nell'infermità de mortali pietosissima medica, nelle prigionie sembianga di libertà. Da lei portati gli animi bumani spiccano bene spesso voli dedalei, ed affrontano tali difficoltà, che con la lor durezza, quali vine felci, fernon di coce ad affinargli net bene : perche oggetto della speranza è il ben difficile, ma non eccedente il possibile. Tuttania per valorofa che fia la speranza, con gran vantaggio dalla disperatione è superata. Impersioche si come una debile esalatione dal temperato raggio del Sole tratta nell'aria , quando fi vede affediata da contrari , pigliando forza dalla disperatione, s'apre la strada alla terra, quasi non diffi per mezzo delle ferite del cielo, squarciando il seno alle nunole, così la virtù dell'animo cinta d'ogni intorno dalle difficoltà nell'operare, finalmente alla disperatione s'appiglia, e sa proue memorabili, come che non leng impeto , è violenza. Quindi Seneca nelle quiflioni naturali efortando l'amico a dispor l'animo per l'oltima necessità del morire eli dice, Animus ex ipía desperatione sumatur; nullus pernicior hostis est, quim quem audacem angustiae faciunt, longèque violentius femper ex necessitate, quam ex virtute corrigimur. Ma perche la disperatione di cui faucila Cebete, par che non ha di quelle, che ad'attioni grandi follecita, è necessario che togliendoci per un poco dalle vaghez e del dire, alla ferictà del discorrere applichiamo il pensiere. E prima di passar più oltre, riduceteui alla memoria, che la triftezza, e le lagrime sur dichiarate da noi con termine di ristringimento di cuore, e di ceruello; onde a proposito dopò quelle il Tebano

## DISCORSO VNDECIMO. 155

Tebano ha posta la disperatione, perche secondo la dottrina morale anch'essa ristringe, ed abbassa l'animo, conse all'income o la speranza lo di-

lata , ed innigorifes .

Ora per fondamento del mio discorso, suppongo che la speranza st debbia al difiderio ridurre, er per confeguenza nella parte concupifcibile habbia le sue radici; sò benissimo, che ciò non consente la scuola di Sun Tomaso, la quale nell'irascibile la speranza ripone, e per conseguenza dal disiderio in tutto la distingue; ma perche ciò con molte ragioni è stato dottamente rifiutato da' moderni Scrittori con l'antorità d' Arifiotele. da cui la dottrina de costumi ricene la tuce , io non mi sermo. E dunque la sperauza sotto l'ordine del disiderio , Il disiderio ha per oggetto il ben lontano ; La speranza il ben lontano difficile , ma pessibile : la disperatione il ben lontano difficile, ma impossibile, è almeno appreso dal disperato per tale: pigliandosi la disperatione in questi termini è affetto. non vitio; di cui per auuentura non intende Cebete di fauellare, mentre con le lagrime l'accompagna, quafi effetto del gastigo dato all'intemperanza, ed'à gli altri vity, de quali nelle paffate lettioni diftefamente dicemmo. Pone dunque Cebete in questo luogo la disperatione, in quanto è tormento dell'huomo errante, in quel fenfo, che diffe S. Agostino ester, per dinina providenza ordinato, che ogni animo mal composto sia à se medesimo carnefice, e supplicio insieme : ed in questo sentimento la disperatione, ò è una specie di pa zia, è almeno, come puol Seneca il gionane nelle sue controuersie, la pazzia nelle memi humane cagiona. Ma perche non è ragioneuole, che così firettamente hoggi da noi se ne parli , contentateui , Signori , ch'io mi diparta dall'intentione del Tebano, ed in più ampi confini il mto discorso si spanda.

Vegetio nel terzo libro delle cose appareenenti alla guerra insegna, che un saggio Capitano, e desideroso di tinger la sua porpora più nel sangue de nemici, che de propri soldati, dee schiuare come scoglio, a cui può ronper la sua vittoria, il ridur l'auversario in luogo si angusto, che dando di mano all'ultimo rimedio della disperatione dica con Edipo pres-

fo Seneca nella Tebaide

Vnica Oedipo est salus

Non effe falunm.

perche come dice Guilino, doppo d'hauer narrata la famosa vittoria de Locres contro quei di Crotona, Nec alia causa victoria suit, quam quod desperauerunt. Anche le siree duce nel quarto silvo delle controuersse, il più giouane Seneca, quando son disperate, ranno incontro alla morte, e se la strada non trousno per anuemarsse a chi le vecule, se

fanno le proprie ferite istromento della vendetta, e sù per l'hasta, quali per un sentiero di dolore, e di pena, animosamente si cacciano, non fentendo il tormento delle viscere acerbamente trafitte, mentre la disperatione insensate ad ogn'altra cosa le rende, suori che alla vendetta: perche, come dice I orrate scriuendo a Demonico, Chi vede meustabile il suo pericolo, volontariamente l'abbraccia; Mà vdite di gratia, Signori, dalla speranza nasce l'audacia, onde nel terzo de morali disse il Filosofo, il Nocchiero in mezzo al Campo del timore per la sola speranta ardimentoso conseruasi, e la confidenza esser propria d'buomo, che bene spera; dunque discorrendo all'apposto, la disperatione farà codardo, e vile, perche stimando di non poter giungere al fine dell'impre--fa propostasi, che tanto vale come a dire, disperando, si ritrae dal tenserla, & infingardo si muore, spauentato dalla sola apprensione della difficoltà. Come dunque dicemmo poco dian i dalla disperatione violentarsi l'animo a prodezze trascendenti il termine dell'ordinario valore? Non fà di mefliere, ch'io in quefto luogo vi dichiari l'andiperiftest. Nel più horrido freddo del verno lo stomaco più agenolmente digerifce; certo è, che'l freddo alla buona digestione non è gioueuole, abbisognandous il caldo, e quello non ordinario; ma perche il calore rintuzzato dal freddo dall'ultima superficie de corpi si ritira allo stomaco, per non esser -dal (no contrario diffrutto, quindi è che per la forza del fieddo più ef--ficacemente opera il caldo: la cofa è nota a chi folo intende i termini, e le voci di questa materia, bora applichiamo la dottrina. Non v'è cosa - che dichiari più vinamente vn'ammo per abietto, e per vile di quello, che è il timore:

Degeneres animos timor arquit diffe Didove, a quella mobilità d'Enea. Dit poinimo un'huomo timido dalla differatione oppressato, veducite, che subto da dimano all'ami con tanto entore, che su vergogna a gli Ainet, ed a gli Achilit, Sed chansis ex desprentione crescita tudacia, à sc cum ipei nihil est, siumit arma sormido, disse Vegetio. Nel secolo paffico dalle discordie, ch'indeboliuano i nostri Principi, appanto per via d'antiperissati amandona l'imperatore Ottomano, se ne venne con aranta paderossissato collegiando a depredare i paesi de Christiani. Cinnes e in Sessione del la sura di Venere, e ben alchie e, per la sinara di Venere, e ben aspectante l'acque l'ungo, ch'era stato soggiamo a depredare i paesi de Christiani. Cinnesque l'ungo, ch'era stato soggiamo delle gratie, sincume babisation delle fuire. Viessi andar il pianto, in compagnia della violenza, e della discordia, discorrendo per quelle piazga, done per l'addictro il vijo, la spiccuolezza, e gli amori bancano menati li lor balli. V'alrossi strum-

## DISCORSO VNDECIMO. 157

li tamburi , di trombe , e d'artiglierie , done prima da musiche , e da uoni era l'aria percossa; ed i gemiti de gli amanti in fremiti di nioria boudi, le lagrime in sangue, le doglianze in clamori cangiaronsi. Ilmeral dell'armata, bauendo à foldati divifa la preda, in sù due nani e cose più pregiate ricoglie, per farme un donatino al suo Principe, ed. equistar riputatione alla vittoria , (come se Annibale, quando mando li anelli a Cartagine) ed insieme raddolcir l'animo di Selimo, non volarmente contro di lui insospettito. fed le altre cose di gran valore, rano alcune Donzelle nobili di Nicosia riserbate al serraglio, una delle uali vergendo di non poter in alcun modo fuggir la Tirannide di Seli-10, defiderofa di non lasciar in preda de barbari l'honor suo, dalla diperatione trasse la sicurezza. Andando perciò un bombardiere a prener poluere, per valersene secondo il bisogno, sopranenne la Donzella on un lume, e stimando d'hauer trouato modo da liberar se stessa, e le se compagne dal dishonore, appiccò il fuoco alla munitione, ed il Vasello insieme con le persone , e se medesima , nel cospetto della Patria oco men che distrutta generosamente abbruciò, tanto pote l'andiperistai della disperatione in quel magnanimo petto, che le neui della virginal andidezza furono dall'incendio confernate, e difefe. Così le framme delt libidine co'l fuoco nella nane appreso s'estinsero; e quella Vergine vaprofa con lo splendor di quel suoco se chiaro, che anche in Cipro ardeano le viscere delle fanciulle ben nate, in incendi pudichi; Vendicò la rage della sua Patria, e con le fiamme dal mar se segno d'hauer purato da nemici ladroni il paese, sagrificando all'anime de Cittadini vinle spoglie de vincitori Corfari . Videro le afflitte madri dal lito, ed in uell'horribile incendio sentirono l'anima farsi di gelo. Vide il Generale. illa sua naue; e mirò da quel fuoco seccato il sangue, e le lagrime de' priotti, affumicate le sue vittorie, abbruciate l'ali alla fama, incenerila sua potenza; ed io per me stimo, che quella poluere non del lue della lucerna, ma dali ardor dell'animo di quella Vergine concepisse ncendio. Veggafi il cafo felicemente, non sò s'io dica cantato, ò pianda due nobelessimi ingegni , Famiano Strada nelle Prolusioni Accadeiche , e Girolano Pret: nelle fue rime .

Libenter cupit commori, qui fine dubio scit se moriturum, que l'egetes quindi reggitme, ch' a juoi valorosi compagni Enca nel-, titma nima della Patras si piladis a aggianger vigore, e lens, con iminer nelle so; menti il concetto d'una scenta morte, cioè a dire la dicestione della vita.

Moriamur, & in media arma mamus.

Vna salus victis nullam sperare salutem. Balla consideratione di che Frontino al secondo libro degli stratagemmi, e Polieno in più luoghi, fur mossi a dire, che si doueano a' nemici aprir le vie di fuggire, per non dar loro occasione di prender dalla disperatione il valore. ed il Senato Romano intendentissimo dell'arte del guerreggiare, quando i Galli da Camillo sconsitti, volendo suggire si trouauano impediti dal Teuere, non solo diè loro commodità di barche per valicarlo, ma eli mandò ben proueduti di viueri, accioche se n'andassero volontieri. E Lucio Marcio, fatto Imperador dell'Esfercito per la morte de' due Scipioni , veggendo i Cartaginesi irritati dalla disperatione combatter più fieramente, aprì le squadre, e lasciò loro libera la suga, e così suggitiui gli mise a fil di spada, senza auuenturar la vita de suoi Soldati, perche in somma la disperatione concede quelle vittorie, che co'l valore non si potenano sperare; così Velleio al secondo libro parlando de Soldati di Metello Macedonico prima tremanti, poi vincitori, dice Tantum effecit mixtus pudori timor, spesque desperatione quasita. e Quinto Curtio al quarto, Ignauiam quoque necessitas acuit, & sæpe desperatio spei causa est. E per non esser in quest arte sufficientemente addottrinato Gneo Manlio Console, trouando da Toscani occupati gli alloggiamenti de' Romani , sì forcemente gli strinse , ch'arrabbiati unendo le forze vennero a combattimento, ed il Confole con la vi-La pagò il fio della sua sciocca risolutione. Che fece Annibale assediando Sazunto? Non ridusse quel popolo a disperatione in modo, che fatto in mezzo alla Città vn gran fuoco, le cofe più pregiate, fe medesimi, ed i figliuoli risolutamente consumarono per non cadere in potere de gli Affricani? Così Annibale die principio alle sue vittorie con poco selice. presagio, impadronendosi delle mura d'una Città desolata, con hauer compro a prezzo di sangue sparso da suoi un'infelice cadauero, di Città vuota d'habitatori, ed entrando trionfante in vn luogo, che tutto infieme altro non era, che vn rogo, ed un Sepolero, senza trouarni di vino altro, che'l fuoco, ch'a lui hauca inuolata la preda. Come credete Siguori, ch'ei rimanesse, mirando nell'incendio que' Cittadini ancora palpitanti, c'haucuano meglio voluto tollerar la forza de fuoco, che l'odio de gli Affricani, e sotto l'Imperio della morte credeuano di riposare più sicuramente, che nella tirannide di que barbari? come il rinerbero di quel rogo eli hauerà destato il rossor nella faccia , per effer vinto da coloro, che co'l morire gli disturbanano le vittorie ? Come hauera pianto la sua speranza dalla disperatione altrui superata?

E famosa in questa parte la disperatione di quei di Numantia, ed in Fron-

## DISCORSO VNDECIMO. 159

Frontino, ed in Polieno cento essempi si leggono, in confermatione di quel, che s'è desso sin' hora, che la disperatione bene spesso opere segnadate, ed croiche suol cagionare: che però al secondo de gii Annali, di Lilio dice Comelio, Imminentium periculorum remedium ipsa

pericula rams, vrgebat.

Nasce qui vn dubbio Signor, ne io farò altro, che semplicemente proporlo : l'anderete poi considerando, e ne darete la sentenza, che vi parrà. Quei che cose tanto grandi per disperatione adoprano s'hanno d'annonerare fra i forti? Aristotile al secondo dell'Etica dalla compagnia de' orti toglie tutti coloro , i quali combattendo , atterir non si lasciano da erte cofe, delle quali son prattici; perche quella costanza più dall'espeienza derina, che dal valore; ma all'incontro loda l'effercito ciuile, che son come quelli al crescer de pericoli si pone in suga, ma più tosto, che uggire, con la sua morte si compra il titolo di forte, e co'l sangue le eggi della vera fortezza scriue su l'armi. Ma i disperati non pure vegendo aumentarsi il pericolo non si pongono in suga, ma il pericolo stesqual cerchio con verga magica delineato, gli rende immobili altretano di picdi, quanto valorosi di mano; dunque come l'essercito civile, coì i disperati meritano il titolo di fortezza. Dall'altra parte il medesino Filosofo niega il titolo di fortezza nominatamente alle fiere, perche on oprano per fine d'honestà, come che gagliardamente a propri nemici esistano; ma solo perche il dolore a ciò necessariamente le stimola : il isperato anch'egli da una certa necessità vien' ad operare con straordinaa forza contro i pericoli : dunque non è meriteuole del nome d'huomo alorofo, ò di forte. Sapete Signori, che per una parte Socrate intrepiamente bebbe il veleno, e se arrossire la linida faccia dell'innidia de' toi calumiatori, con la costanza del suo serenissimo volto; dice Eliano, be Pericle, Callia, e Nicia, doppo d'hauer consumato il patrimonio. inti dalla disperatione con un vaso di cicuta si fero un brindisi viceneuole, e senza impallidire affrontaron la morte. Ditemi è regualmente teriteuole di lode l'uno , e l'altro accidente , non considerando per hora ltro , che la prontezza dell'animo nel morire? Questi sono quisiti da onderare a bell'agio, e sarebbe pur tempo bomai, che nelle lettioff si ettaffero qualche semi, co quali le vostre menti si fecondaffero; non se (inghasser gli orecchi.

Quel Filojofo gettò nel mare il suo patrimonio, e volle rimaner. poue-, che che l'inducesse a cotale deliberatione: Albidio gioninetto, bauen-, tutte le facoltà diuorate, la sola casa, che gli restaua bruciò, e come son presso presso Protentiam secit, cioè van tal sorte di

fagrificio, in cui si gettauano le reliquie nel fuoco; Costui rimase non meno ponero del Filosofo; ma l'effersi à tal segno per disperatione ridotto, nel fatto stesso lo rende del Filosofo men lodenole . e per fare un confronto più degno: Catone avido di libertà per non tollerare la tirannia di Cesare, sciolse all'anima i lacci del corpo, e con la piaga mortale le apri la strada da volarsene liberamente alle sue stelle primiere, come scioccamente sentiuano gli Stoici. La moglie di Mitridate per non cadere in potestà de' Romani, toltasi la fascia o'l diadema dal capo alla gola lo strinse, e procurò di morire, ma disperatamente ciò fece. Ditemi Signori. La luce di Catone ofcura la gloria di questa disperata Reina? Io per me non lo credo, e s'udirete le circostanze di questa morte, forse vi parrà degna di lode molto maggiore. Ruppesi la fascia nello stringer la gola della dolente Principessa, ed ella generosamente in terra gettatala, e calpestandola disse. Infelice diadema, cd a qual vso più ti viserbi? Non hai potuto consernarmi la vita, e non ardisci darmi la morte, e da un Emmeo si fe trafigger le viscere.

Resta nell'ultima parte da vedere, come Cebete per gastigo d'amore, non meno la disperatione, che la tristezza, e le lagrime ritronasse, ma il luogo è per se medesimo tanto abbondante, che muno argomento più copio/amente trattano in tutte le lingue i Poeti ; onde per non ricoglier l'altrui fatiche, ricordo fola Saffone Poeteffa di molto nome, la quale per non effer riamata , come volea , da Faone , si gettò disperata nel mare. Ma forse credette d'estinguer le sue siamme amorose con l'onda del mare, ne s'ascorgena, ebe non estingue l'ardor del cuore altro, che l'onda de gli occhi , e che in mare era nata la madre d'amore; o pune come sounssima nel cautare, ambi di farsi una delle Sirene, per far prigioniero de fuoi accenti colui , che fe n'andana feiolto da i lacci d'amore. Comunque fosse, ella moni disperata, e nella disperation di lei tutte le disperationi de gli altri amanti racchiudo.

#### DISCORSO DODICESIMO:

Dell'Infelicità desiuante dal mal oprare -



al Olone quel gran Legislatore interrogato da Crefo, in Erodo. to al primo , qual buomo più felice banesse nel tempo delle Ine pellegrinationi conofciuto nel mondo, dopò varie risposta. a e tutte mutili all'ambitiofa intentione di quel potentissimo Principe, conchinfe finalmente, che dal fin della vita l'humana felicità

#### DISCORSO DODICESIMO. 161

cominciando, niuno tronato franca, che be ato giustamente si potesse nomares e quesso chimento espressero primamente Sosoce nell'Edippo Tiramo, com pui luoghi Euripide, poscia vuo gran Tragico dell'età nostra dicendo.

Dici beatum quempiam verè, vetat

Morrale nomen calibus vitæ obiacens.

Strana risposta Signori, e come che dal volgo de Saui riceunta per infallibile Oracolo, ad accuse tanto vere, quanto gagliarde soggetta. Che dal mattino ò nubilofo, è sereno altri lo splendore, od'i nembi del mezo. dt, la chiarezza, è la pioggia dell'Occidente argomenti, non è gran fatso; perche il Cielo come rappresentante anch' egli nel teatro del mondo. all'aurora commette il prologo della fauola, ed'ella in esso tutto il progresso dell'actione compendiosamente restringe; e se con qualche ingegnoso volete con nome di pittore chiamar il Sole, dallo scuro, è dal chiaro con cui tira le prime linee del giorno agenolmente di tutta la pittura si giudica. Ma che l'Occaso ; ò tranquillo, ò tonante prometter possa il di ch'è già trascorso, ò torbido, ò puro, non può in humano pensamento cadere. E pur Solone erge un tribunale alla morte, e la fa giudice di causa già finita, e decisa; alla sentenza di lei riserbando l'importuno decreto della felicità, ò della miseria di tale, c'hà già lasciato di vinere; dost confonde i tempi, e negli horrori del verno rintraccia la fecondità dell'autunno; nel porto le circoftanze della compiuta nauigatione diuifa; dal tetto all'edificio della sua vana Filosofia mette la mano; dalle meter forona al corso il Canallo; ed allbora promette la beatitudine della pita. che l'istessa vita perdiamo : ma volle per ventura quel saggio , che sosse posthuma la felicità de mortali , e che dalle sembianze consernate nel parto si traesse argomento dell'estinta bellezza di che la produsse; à pur facendola nascer dalla morte intese di far conto al mondo, che ne pur ma poco di viua felicità sperar si può nel soggiorno delle miserie, se pur de madre morta non credete generarsi parti vinenti , e rinouarsi i miracoli di quel Gorgia presso Valerio, c'hauendo, ancor chiuso nel ventre, pectla la madre prima d'hauerla veduta, effendo viuo fu da vn. morto alla (opolema portato, e prima nella bara, che nella culla entrando a posa) re, bebbe i primi raggi della sua luce vitale, ò da gli borrori della tomba, ò dalle facelle lugubri, non già dal Sole; e nel feno della morte, che l'accoglieua, troud la vita, che l'aspettana. Comunque ciò sia Aristotele nel capo decimo del primo libro dell' Etica esamina partitamente la risposta di Solone , & acutamente come falsa la rifiuta ; Impercioche nella perfetta operatione della virtà la beatitudine consistendo , è degno di rifo il farsi a credere , ch'altri dopo la morte , e non in vimontal Se ta poßa

ta possa sclice nomarsi , se solo in vita , e non dopo la morte può virtuosamente adoprare. Che se Platone nell'Epinomide parue confermar l'opinion di Solone; dicendo, è niuno, è pochisimi in questa vita ritronarsi beati, ciò dee intendersi della beatitudine Eroica, e dinina, che da Gentili ne Campi Elifi, dalla vera Religione in Cielo vien collocata. non dell'humana, e civile, che fra mortali hà posto il suo Seggio. Quindi Ariflotele all'ultimo capo del primo libro riferifce , e spiega il prouerbio trito fino in que tempi, che fra gli infelici, ed i felici pone il dinario della sola metà della vita essendo che la metà consumandosi in fonno non lascia libero l'huomo nel bene, o nel mal operare, ed in conseguenza non gli da nome di beato, o di calamisoso. Da tutto ciò ( au-. uenga che in apparenza detto fuor di proposito ) si trae , che mentre dell'infelicità conseguente gli eccessi il nostro Tebano discorre shà da spiegarfi co i principi della dottrina Peripatetica, per non errare con l'opinione del vulgo. Perche non potendosi d'un contrario con fondamento discorrere, senza hauer piena cognitione dell'altro contracio, dir non notremo qual sia l'infelicità, c'hà posto casa nel mondo, se non si stabilisce qual fia la felicità di cui può goder l'huomo, vinendo oppresso dalla sua propria caducità : ( perche della felicità parimente a. suo luogo fauella. Cebete, il cui Tempro vedete colà sù intorniato da dirupi, e da balze) è necessario intendere, che in questo luogo dell'infelicità a quella opposta. intenda di ragionare.

Solone dunque mentre negà trouarsi: frà noi la beatitudine, giusta in fentimemo de gli huomini. vulgari partò; i quali nelle cose del corpo, edi alla trammia della fortuna loggette la beatitudine riponendo, certo è che: goder di lei non possono in sogo, che nou è meno agitato dalle vicena, della fortuna, che' luna medessimo dall'impotenza de i venti, mentre se alla sovienta di lui offuntammente combationo. Onde in questo estimate de dirsi l'inscliciad espere una total prinatione di beni del conjectionento de' dirsi l'inscliciad espere una total prinatione di beni del conjectionento de quali constituisce il vuolgo sciocco le sue venture. Ne posso so di fortuna, nel posso di magneta constituisce il vuolgo sciocco le sue venture. Ne posso so gi mesta constituisca di quali constituisca su per sono di constituisca di sono di constitui di sono di s

vien riputato da faui. In prous di che:

Hauendo Ville aperta una spelanca in fronte di Polifemo, nell'ofcurità della quale credeva d'afficurafi dalle forze del nemico Ciclope.»,

Nettumo padre dell'acticcato volle vendicare il dumo, e l'onta del fagliuolo, e potea farlo in ogni modo megliore. Nota Gione fauellando
el primo dell'Vilfes con Pallade, che fuori d'ogni ragionenole misura
contro d'Vilfe merudelito Nettuno, una risole d'ucciderlo, una con visi-

#### DISCORSO DODICESIMO, 161

Le sciaurati aunenimenti, e vo i naufragij punendolo, a termine lo ridufle , che la morte era oggetto de più accesi desideri di quell Eroe . perche la morte è medicina alle piaghe delle humane calamità, & addolcifce l'amaritudine delle scragure, che ne famo infelici. Tanto infegna colui preso Euripide, e quell'altro nel Rudente di Plauto. Il che e stato in ogni tempo feuero, che se vn Tiramo per far l'vitima proua della sua crudeltà con eccesso hà voluto gastigare i maluagi, è quai si foßero i suoi nemici, non ba saputo valersi di tormento più doloroso, che della vita da mille calamità, quasi da ladroni infestata; quindi quell'empio nell'Ercole furioso di Seneca consigliana

Miserum vita perire, selicem iube.

e Tiberio presso Suetonio, che seppe tutte le arti d'ogni humana sceleratezzas a coloro, che tenena affogati co'l giogo della Tiramide victana il morire, e perche Carnulio con vecider se stesso baueua vsurpato l'ufficio del Carnefice, che facea Cefare, lentamente la vita togliendo, con non la togliere ; si dolse della sua disgratia Tiberio , e quasi che dall'ugne sanguinose Carnulio scappato gli fosse, esclamò Carnulius me cuafit . Visitando on di le prigioni , non gid per compartir le sue gratie a que' miserabili, che bene spesso non haueano altra colpa, che la dissomiglianza da i pernersi costumi del Principe, mà per pascere gli oschi, e più l'animo con lo spettacolo di gente afflittissima, & infelice; vdl un di coloro, che stanco di più lungamente penare in quel sepolero de viui, gli chiese in dono la morte ; perche altro fauore non poteua dalle mani di Tiberio sperarsi, come che per all'hora non ancor satio dell'infelicità di colui, che potena effer maggiormente infelice, non volesse fargli gratia della morte bramata, e gli rispondesse Nondum mecum in gratiam redijfti. Vost la barbarie Tiramica ripone fra (uoi tesori la morte, ed in contrasegno di riconciliata amicitia la distribuisce, e ne ricene rendimenti di gratie da' beneficati moribondi : perche in fatti più dolce è con la morte dar fine a continuati trauagli, che con la vita contimar a fe medefimo mille morti.

Quindi Cesare dopò la gran congiura, in cui Roma douca esser preda dello scelerato valore de suoi figlinoli, o secondando la piacenolezza de suoi costumi in perdonare a colpenoli; oueramente volendo con istraordinario rigore una straordinaria maluagità gastigare, pose ogni studio, che non si condennassero a morte i congiurati, mà viui in mille calamità si lasciassero; perche in cotal guisa con pena più atroce, & essemplare puniti , valenano a reprimere la temerità de Cittadini seditiosi , ed empi contro la Patria ; perche hauendo sempre il senso intenerito alle replicate

percosse delle seisgure, quasi che con la mano alla serita correndo la dimossivano altrui; e riserbando il dolore a se sessiono proprie mierie per con gli altri se satti ad ogni cosa insensibili; solo le proprie mierie per lo caso raunologono, e le raccontano. Conì Telemaco al primo dell'Visssea merrogato da Pallade del tumultuoso comuno, egli delle sue calcamità le risponde, de gli errori; e della morte immagnata del Pader.

Ma come che tutto ciò sia verissimo, non posso nondimeno consentire, che molto maggior' infelicità non sia quella, che in cotesta casa vien pofla da Cebete, per gastigo de gli humani missatti: perche di quanto maggior pregio sono i beni dell'animo , che quei del corpo, e della fortuna, di tanto più graue tormento cagione de' essere ad un'animo conoscente del diritto, il rimanerne spogliato; e questa esfer l'unica, e reale inselicità de Ali huomini mentre son viui, tutte le scuole concordemente il consentano. E primamente Aristotele, hauendo come dicemmo poco dianzi, nell'oprar virtuosamente la felicità collocata, per la ragion de contrari nell'oprar vitiosamente riporrà la miseria; e Platone nel Gorgia, e più ampiamente nelsecondo delle leggi, và dottamente prouando, che l'effer felice, od' infelice, dall' effer giusto, od' ingiusto necessariamente dipende. Che se alla dottrina de gli Stoici riuolgeremo il discorso, la felicità diran Zenone, e Cleante, presso Lacrtio consistere nel vinere secondo le leggi della Natura, e della Virtà , comunque ciò si spiegbi da Giusto Lipsio , per molti capi nella introduttione alla Filosofia Stoica, mà dell'infelicità dirà Seneca con molto senso nell'epissola trentanonesima, Tunc consummata infelicitas est, vbi turpia non solum delectant, sed etiam placent. Si che rimane stabilito per vero, che l'infelicità, di cui intende Cebete , è l'operar vitiofamente . Ma subito nasce un dubbio. Cebete vuol che l'infelicità sia gastigo del vivio, ma s'ella è lo stesso vitio non può effer gaftigo , ma gastigata , dunque l'infelicità posta da Cebete non può esfere lo stesso vitio. Ingegnosissima quistione, agitata buon pezzo fà dalle più famose scuole de Teologi Ecclesiastici; nello scioglimento della quale la verità della dottrina da me in mezo recata si fonda, Ricerca San Tomaso nella prima parte della seconda, se dar si possa un peccato, che sia gastigamento d'un' altro peccato. Negano ciù assolutamente il Caictano, e Durando, l'uno chiofando la quistione ottantesima settima nella parte citata del suo maestro; l'altro su'l secondo delle sentenze. alla distintione trentesima sesta; e le ragioni per cotale opinione sono essicaci : perche il peccato è volontario , done il gastigo ne vien contro il nostro volere: il peccato non da Dio, mà dalla nostra corrotta volontà derina, il gastigo vien puramente da Dio ; il peccato è attione, il gastigo è 4.3

## DISCORSO DODICESIMO. 165

o è paffone. Non per tutto San Bonsuentura è, e Sonto fentona tutto in ontrario . coneiofia coja che il peccato giuliamente da Dio permefio, in unanto è, formalmente ma priuatione di bene alla natura conuccione; ud effer pena non pur di precedente peccato, ma di fe flesso ; tol fac-enna San Paolo nel primo capo dell'episola feritta a Romani, one si di e, sebe Dio irritato dalle secteratezze di quella gente, in pena tradidit llos in reprobum sensitum, y traciant ea, que non conuciunt.

Signori io non entro in ifleceato fid Campioni di tanto valore, ne arifico d'accontarmi con quegli ingegni fublimi, che delle diuine cofe con icurezza diuijano; onde lafciando le due opposse fentenze nel for viore, duò semplacemente una cosa, in cui tutti concondemente conueniono.

Tre considerationi hauer si possono intorno al peccato, una di cose ntecedenti, come è la permissione dinina, e la sottratione della gratia; altra di accidenti, che dal peccato conseguono, come il rimordimento 'el cuore, la fatica, e la sollenatione dell'animo, che'l peccato accomagnano; la terza il peccato medesimo. La negatione della gratia, e la ermissione della caduta può esser gastigo di commesso peccato, c ciò proa a bastanza il luogo poco dianzi lodato dell' Apostolo, scriuendo a' comani, e l'induratione di Faraone. Se il verme della coscienza, e la anchezza nelle attioni scelerate sieno pena di peccato, il dica S. Agostio per proua, al primo libro delle confessioni, il dicano gli empi nella apienza, lassati sumus in via iniquitatis, & perditionis, amxulauimus vias difficiles; di che io parlo di proposito altrone: & in suesto sentimento commodamente spiegar si possono i luoghi replicati di an Gregorio, al libro ventesimo quinto de suoi morali, ed altri Padri. l peccato poi se non può formalmente esser pena di se medesimo, o d'alro peccato, conforme al fentimento di S. Bonauentura, di Scoto, di Garielle, e d'altri, nel secondo delle sentenze, almeno tale sarà per accilente ; e così apertamente dichiara San Tomaso nel secondo articolo dela quistione sopra citata; a cui volontieri mi rimetto; e perche mi troua o'l discorso bauer violati gli altrui confini, per non esser trouato nel furo, me ne ritorno al sentiero. Scorrete le Comedie di Plauto, e di Teentio, trouerete certi vecchi auarissimi, che per l'anidità del danaro prisan se stessi dell'uso di lui , e sono continuamente poueri , per non esser voneri; subito che in quell'ossa già ben disposte a concepir l'incendio del ogo incautamente una scintilla d'amor s'appieca, diuengon prodighi delaugritia, e quasi che la fiamma con l'oro si debba estinguere, già che altri

#### 166 PARTE SECONDADO

altri humori que' miscrabili scheletri non si trouano versano in grembo alle lor Danae vna pioggia d'oro, e l'augritia con l'incontinenza gastigano . Vi fouien d'Atreo, e di Tiefte ? Le paffate feeleratezze con muona foggia di supplicio furon punite, ma la pena fu il più enorme delitto di tutti gli altri . Il fratello dal fratello è tradito ; il zio è micidiale de gli innocenti nepoti; il padre delle carni, e del sangue de figliuoli si palce; sente tumultuar nel suo ventre i figlinoli, per non inuidiar forse alla madre, che tanti mesi portati gli banea, e vorrebbe pur di nuouo partoritgli alla vita , ma del parto altro effetto non proua , fuor che'l dolore; conosce le sue viscere contaminate da un'impensato parricidio; inhorridifce la natura veggendo caminar un viuo sepolero, pieno di morte carni; vimane influpidito il dolore alle lagrime, che non fopra la tomba, ma dalla tomba medesima sono sparse; geme attonita la pietà, che mira da se steffi dinisi per troppo strettamente vnirsi i figlinoli co'l padre : trema l'anima paterna, come male habile ad informar tanti corpi; pamiofi ad incontear i cuori, e quello del padre con eccessino dolor si spicea, per dar e gle altri il luogo della sua vita; ma sopra tutto la giustitia ammira l'ingegno delle colpe humane, che l'una all'altra ferue in luogo di manigoldo. Cost vamo continuamente morendo, senza morir nella casa dell'infelicità gli infelici, e prou mo pn'eterno tormento, anticipando n quefla vita l'inferno. Ne ciò m'è a caso caduto di bocca, come alcuno potrebbe per anuentura imaginare; perche volendo molti autori ben dotti esprimer la casa dell'inselicità de maluagi, un'inferno in questa vita defamfero. Riduccieni alla memoria quello, che un'altra volta accennai di Microbio, il quale chiosando il sogno di Scipione, per opinione de gli ancichi Teologi dice , che'l corpo fanguinofo , ed angusto è l'inferno di quella vita , per l'anime , Flegetonte significa l'ardor delle cupidità; Acheronte la trillezza: Cocito il pianto: Stige le occasioni dell'odio: E Anoltoio di Titto il rimordimento della coscienza; il fiume, ed i pomi di Tantalo l'antitia ; la ruota d'Issione gli accidenti della fortuza; il faffo che all'erta indano fospingesi, l'inutili fatighe de gle buomini visiofi; la pietra fopra il capo cadente il timor della pena, che giufiamente, e più da grandi s'aspetta; e tutte queste cose poste insieme compongono l'infelicità : perche si come la beatitudine per definition di Bocno, è uno flato perfetto per l'aggregatione di tutti i beni, cost la miferia è flato nel'imperfettione anch'egh perfetto ; per lo concorfo di tutti i muli ; fi che rinime sciolto quel dubbio, che non sapea come l'inselicità potoffe infieme effer gafigo, e vitio, come all'incontro la felicità in vn medelimo tempo, e premio, ed effercitio della virtà. La gelofia è vitio d'ani-

# DISCORSO DODICESIMO. 167

tio d'anima per soucrebio amor timorosa, che l'amante con un continue flagello altamente percuote; dunque insieme ella gastiga, ed è merite. uole di gastigo. Viue vn'ambitioso iu mezo alle sollecitudini corrigianesche , e stima d'esser nel porto ; va comprando un sogglismo del Prencipe con mille lagrime; vede dopo molu colpi di contraria fortuna vicir da se, come da percossa pietra, una scintilla di momentaneo splendore; sente diuenir bianco per la camutezza quel capo, che egli brama vermiglio per la porpora ambita : onde vinto dal tedio si lascia in preda della disperatione, & vno con l'altro vutio sieramente punisce.

Ma perche Cebete, come dicemmo, introduce l'infelicità, come opposta a quella felicità, che verrà poscia descriuendo a suo luozo, noi non possiamo liberamente parlare di quella, che ne confini di questa non s'entri; e percio per via di presupposti mi ristringo al fine di questo breue

discorso, riserbando molte cose al trattato della selicità.

Cinque sono i gradi principali della virtu , il Naturale , il Morale , l'Eroico, il Rationale, il Dinino; e ciò non si prena, ma si suppone per hora; e cinque sorti di vitii opposti gl'insegnatori delle morali dichiarano, il naturale, e questi le malatie, ed' i mostri comprende, il morale comunemente così chiamato, ca' i vity contiene; il ferino, che alla virtu Eroica s'oppone; il rationale, che l'ignoranza, e l'imprudenza racchiude; il contrario al dinino; ch' è l'impietà, ò l'Ateifmo. Ora si come per la felicità mondant giouano principalmente le virtà morali, e l'Eroiche, ed in qualche parte le rationali, così a cagionare l'infelicità di questa i vitij opposti alla virtù morale, ed eroica specialmente concorrono. Ma si come altro è la virtà universale, che perfetta s'appella, è da cui nasce la beatitudine, altro la particolare, così farebbe di mesticore, che fra i vity alcuno ve ne fosse particolare, altro vinueriale, e perfetto nel proprio genere; perebe da quella sola sorte può carionarfe la mileria, s'ella è come accennamo, viaggregato di tutti i mali. Ma se tronar si possa un vitio uninersale, e nell'impersettione pirsetto, non e anche ben difinito da Saui. La virtu universale si trona, perche pna. all'aitra virtii non repugna, il che non interuiene ne vitu; concio sia che essendo la virtu nella mediocrità collocata, i termini estremi, che son vitiosi, frà di loro più sieramente combattono, che con l'islessa virtà : per cagione d'essempio; la prodigalità è distruggitrice dell'anaritia, più che della liberalità, e non può mai con esta un un medesimo soggetto accoppirssi, come dice Aristorile al quarto dell'Enca, è nondimeno verissimo darsi il vitio persetto, non solo in quel sentimento che parlò nel sine del quinto della Morale Aristotile, intendendo vitia perfetto, per aso-

#### 768 O PARTE SECONDAL

Lato con l'habito, ma in quanto tutti i vitij sono necessariamente connessi fra loro si per ragion dell'origine, che è l'imprudenza, come perche ognalmente si dipartono, ( aunenga che per diucrsa strada) dalla virtù, e si costituiscono nell'estremo, & vgualmente dalla dounta honestà si dilungano. e così daraffi il vitio perfetto, cagione della miseria, opposto alla perfetta virtù origine della felicità : Queste sono spinosità Signori ma non si può far di meno, se s'hanno fondatamente ad intender le cose. Conchindo. Introduce Ometo nell'Iliade al decimonono la Dea delle Calamità, e tanto dilicata ce la dipinge : che non può porre il piede nel pauimento, ma camina sù le teste de gli huomini; perche l'huomo solo è capace d'infelicità. Agatone nel Conuito Platonico volendo commendare Amere per dilicato fanciullo , da questo Omerico Nume prende la somiglianza, e gli fà la strada non su'l capo troppo duro, ma nel cuor molle de gli huomini. Sapete Signori, che quanto di male habbiamo per lo passato discorso, tutto in amor ritrouarsi vi dimostrai; dell'infelicità io non sapeua, che dirui, ed Agatone mi libera da questo pensiere. sono amore, ed' Ate fratello, e forella, e se bene si può tronar un calamitoso, che amante non sia, se un'amante non calamitoso si troni, alla sperienza di chi lo proua me ne rapporto.

#### DISCORSO TREDICESIMO.

Del Pentimento del mal oprare cagionato dalle sciagure?



L Vulgo, come che per altro maeliro di mal fondata dottrina, pur non sò come tal'hora in faggie, ed in matuie confiderationi inconfideratamente provompe. Olitor quandoque est digna locutus diffe coluiforfe perche il lume della natura auucriga che da va rozzo, e grosso velo coperto, fonente da qualche parente.

te traluce; ò pure periche l'iperienza non pure a gli huomini, per ifiolidi, & infentati, che sieno, ma infino a gli animali infegna con enidenza
ciò, che da fortili studianti non si può, senza malagenolezza di speculatione comprendere. Quindi reggiamo non senza misserio fentimento promossica fi la morte a coloro, che d'improvialo canguan costumi; quassi che
fra prodigi giustamente, in colui la mutatione della vita s'amoueri; che
per lungo vezzo in vana sorte di viuere incultito, per poco non si può
rissaltata anticatione della vita d'anno per tanto è
cosi giudiciosamente sondato mella dottrina de gli habiti, trattata ampia-

mente

## DISCORSO DODICESIMO. 169

mente nelle seuole, che se in detto alcuno del popolo, in questo sicuramente la voce di Dio si riconosce : perche non intendendo egli, che Ihabito sia qualità malagenole a muouersi , per tale nondimeno l'esprime : ma poco per ventura sarebbe, se non paresse tratto il pronerbio dall'historia medesima. Flanio Gioseffo al decinouesimo dell'antichità de' Giudei descrine la conginra contro Caligola, e la morte, che di quella fu il fine : offerna ; che l'Imperador quel giorno fu veduto piaceuole , e mansueto; e le parole di lui tutte surono piene di cortesia . prodizioso Cieno, che addolci gli accenti nel suo morire: si fece a credere di lusinvar la morte, che risoluta, ed armata veniua per leuarlo dal mondo; ò pur sentendosi vicino al partire con amorenolezza di voci tolse commiato, e die l'vitimo vale all'impero; accompagnando l'vitimo giorno della sua vita (che per il genere humano era il migliore) con segni di non più viata allegrezza, certo è che dalla inaspettata humanità raccolsero gl'intendenti, che Caligola a quel giorno riferbato hauea il dichiararsi ne' coflumi per huomo, in cui meglio douea esprimer l'humana conditione co'l morire; e si come vinendo, doppiamente disbumanato, hanea insieme accoppiate la crudeltà delle fiere, e l'ambitione de gli honori dinini, così nel giorno stesso donea spogliarse dell'esser bestiale, con la piacenolezza, e della pretesa diuinità con la morte; onde alla spada di Cherea tenessero grande obligazione le fiere , gli huomini , e gli Dei , perche con una sola morte liberò gli Altari dal sagrilegio, purgò l'impero da un mostro, rese l'honore alle bestie, che in ogni sorce di fierezza erano vinte da Caio. Tanto prodigiosa cosa è, ch'altri dal letargo si scuota, che il solo aspetto della morte, e non altro, in guisa di specchio rimprouerando la deformità de costumi, a cangiar vezzo, almeno dopò d'hauer cangiato pelo , ne stimola. Quindi Cebete dalle sciagure , in cui l'huomo tratto dall'empito de vitu rumofamente cade, dice poter riforgere, ma l'effetto neale del risorgimento n'inforsa, misi forte fortuna poenitentia illi OCCUrrerit, come hauete inteso nel testo; e dee auertirsi, che il pentimento de gli errori commessi non potendo stare senza la precedente cognition loro, hà da cominciar nell'intelletto, e da terminar nella volontà; perche si come nell'errare (secondo la dottrina peripatetica, e poi Teologica) si presuppone l'acciecamento, e l'ignoranza nell'intelletto, e poscia la diformità nel volere, così nella deteffatione del vitio prima l'intendimento hà da ricener lume opportuno, e poscia la volontà dee abborrire come noceuole, e mal regolato l'oggetto, che prima amò. Conferma questa dottrma in poche parole Lattantio , al sesto libro delle Institutioni dinine dicendo, quem enim facti fui poenitet, errorem fuum pristi-

## 170 O PARTE SECONDAS

pristinum intelligit. Dee dunque nel cangiamento di vita, c'habbiamo alle mani, l'intelletto effere il primo ad operare, e perche vexatio dat intellectum, perciò il Tebano pone la penitenza vicina alla magione de gli infelici, & all'inchiefla di lei per mezo della triftezza, del dolore, delle lagrime n'hà condotti. Infelice conditione bumana, che per La cirannide della colpa dinennta fernile . per lo spanento delle verghe si muone al bene. La Plebe Romana, secondo il solito tanto cieca in discernere quanto impetuosa in risoluere, mandò sbandito suor della Patria Coriolano , valorosiffimo Cittadino : e come se hauesse con l'armi trionfato de' confinanti nemici , festeggio d'hauer con la malignita il valore d'un magnanimo Senatore oppressato; ma non fit lungo il piacere. Videsi ben tosto su le porte di Roma l'esule disideroso di vendetta, e di sangue : quella plebe incapace di ragione cominciò a riconoscer l'errore : il lampo delle spade nemiche illumino gli occhi del volgo: lo strepito dell'armi vittoriose destò gli animi dal volontario letargo: spedirono supplicanti ambasciadori a colui, c'haueuano poco dianzi oltraggiosamente citato al giudicio de fediriosi Tribuni : offrirono larghishme conditioni à tale a cui baucuano negato l'angulto sito della casa paterna: Videro dil'oregiata la maestà del Sacerdono Romano da quello, che non credena ester cosa sagrosanta in luogo, done regnana tanta empietà: e ridotti al-L'ultimo sforzo della necessità, conoscendosi disuonali al valore, armarono di pietà vn' effercito di fanciulli , e di Donne ; e forse si fece alcuno a credere effersi all'hora invilito il nome Romano : perche i mariti espolero il petto ignudo delle lor mogli alle ferite di Martio, come scudo sicuro . per lor difesa, onde con tributo di lagrime feminili il riscatto del Sangue militar si pagaste, e s'ammollisse l'offinato cuore di Coriolano, co'l pianto delle Matrone; ma io sento tutto in contrario , perche volle la fortuna di quell'inclito impero anche alle donne aprir un bel campo, da mostrare in prò della patria vigore, e petto; e se nascere la gloria dal dishonore; perche finalmente humiliati ad vn Romano i Romani, diero a dinedere, che per vincere i Romani, era necessario por mano a guervieri Romani; ma fece insieme un'inselice pronostico alla ruina della Republica, che non da gli stranieri, ma da Cittadini medesimi donca cadere defolata, e distrutta : ed in quefto fatto si vide manifestamente pronato l'assioma commune, che vexatio dat intellectum, e'l pentimento dall'infelicità trae la discendenza : imple facies corum ignominia , pregana il Santo Re Danid , e suvitamente soggiunse , & Current nomen tuum Domine castigasti me Domine, diffe Gerei mia, & eruditus fum, quafi junenculus indomitus, incontinente leg-

## DISCORSO TREDICES IMO. 171

e leggiamò; cium feccris fudicia tuà in terra, inflitiant difecnitabilitatores otbis, replica per accordarfi al tuon de gli altri anche, fala: perche in fath' e verifimo, còme dice 3. Ciprimo, che la celuira illo faceno di Dio guello biono effetto caziona, vi qui beneficis non intellistitut y vel plagis intelligatur. E chi ist le il fele del effe, che medicò la celta di Tebia fà fimbolo dell'affittione, che l'inelletto illumina; doin di quello argamento piene le florie, col Greche, ome Romne i di tatti nelle mazgiori mecflià richianati dal bando, no indebitamente commandato da chi reggena. di Torfirio, dice Eunaio, che forto effatinio na matro vi reggia, dalle fine calmid fatto accorto, ferific alconi libri), che rici attazano i primi e gli fa dall'impedore condomante la pena, nel che onido fu fenza paragone più cala-nico deveni divro, perche fe bene andare gridando

Poenitet, ò fi quid miserorum creditur vlli

Poenitet, & facto torqueor ipfe meo. ton pote mai ottevere il disiderato perdono, tutto che co i libri della nedicina amorosa studiato si fosse di saldar quella piaga, che ne gli mimi più dilicati altamente impresse, con l'arte d'Amore, Ma miglior nedico di lai fit l'Imperadore, che lo mandò in Ponto, doue al freddo ume dell'Orfe potesse estinguer quel fuoco, ch'impuramente l'ardea. Proone Omero nell'Iliade al primo, Achille oltraggiato da Agamennone enza ragione, Tetide madre del grande Eroe mossa a pietà delle sciaure ; e dell'ingiurle del figlio ricorre a Gione ; piglia Gione compenso al asle, e favorifce la parte Troiana; accioche l'hoste Greca, ed Agaremone istesso venuti a bisogno del valor d'Achille, il richiamino, e els offesa si pentano, traendo il conseglio migliore dalle calamità. Ma historia alcuna ne perfuade apertamente , che le disgratie sono madri el pentimento, Steficoro presso Pausama al terzo, che tratta delle cose i Sparta , ne toglie dall'animo ogni dubbiezza . Hauea questo sciocco oeta bissimato Elena , ch' era il fiore della Greca bellezza ; sentì ben ofto il gastigo della sua colpa, e perde gli occhi; ma che donea sar de li occhi colui, al quale sembrana scuro vn Sole si luminoso? e certo ltro gaft go non meritana , che d'effer prino della vifla d'ogni bel volto. i tanto seioceamente errana nel giudicio della bellezza; se pur non icessimo che a guisa de Ciudici dell'Areopago fu posto allo scuro, acciò be senza riceuer perturbatione da gli oggetti stranieri , dentro di se più ziatamente divifando i meriti della caufa , pronunciasse più giusta , e veno animofa sentenza. Aunisato per commandamento di Elena delerror suo da Achille, Inbitamente con mout versi di lode cancello le

calunnie; e di Corbo diuenuto Cigno , ricuperò cantando gli occhi, maledicendo perduti; onde pote di lui dirfi nell'auuenire, che alibora oculato dinenne quando fu cieco; & a guifa d'un Tirefia le meraniglie dinine meglio scorse nella caligine, che nella luce; forse perche beltà occedente l'humano confine meritana d'esser più tosto contemplata, che veduta: che s'egli a se pretese di far cantando hor notte, hor giorno, sie senza dubbio più eccellente Poeta d'Esiodo, che le stagioni, ed i tempi da Dio fabricati cantò; poiche egli medesimo a se stesso co versi suoi fabricar se gli seppe : e senza bauer bisogno del pianeta, che ne distingue l'hore, pote col canto hora far cader l'ombre da monti all'Orizonte del proprio volto, hor di nuono chiamar il Sole all'ufato viaggio. Dell'efsempio di costui si vale Socrate nel Fedro di Platone, ma con vantaggio; perche hauendo non sò come biasimato amore, opportunamente senza aspettarne gastigo si ritratta, e ne gli Encomi d'amore vscendo, co'l capo scoperto, si sa tenere per ambidestro. E qui resta bastenolmente prouato, che con la solita saniezza Cebete sa nascere il pentimento de gli humani errori dalle calamità, dalle lagrime, dal dolore, e dalla triftezza.

Ma un gran Platonico dirittamente al nostro sentimento s'oppone, ed è necessirio vdir quel ch' ei pretende, per risoluere con fondamento le difficultà, che si frappongono. Massimo Tirio nel discorso trentesimo và prouando, che a gli Dei non si debbono porger preghiere, con questo dilemma: O tu sei degno d'ottener ciò che chiedi, ò nò : se ne sei degno darattelo Dio, fenza che tu'l richieda: fe no , per le tue supplicationi , è per la forza de fagrifici non l'otterrai, perche gli Dei non si cangiano mai di volontà, e di risolutione. Arrivato a questo punto soggiunge una seutenza universale; in cui conchiude, il pentimento non cadere ne in Dio, ne nell'huomo da bene; e qui si fà da capo con un'altro dilemma, e dice : o tu pentendori del male fai al bene passaggio, e cosi fosti sciocco nella prima elettione: o dal bene trapassi al male , e cost sei empio nella seconda, e da quello male inteso sofima è nata l'ostinatione (pecialmente de grandi, che per non confessare d'hauere errato, le male risolutioni sostentano con l'auttorità, stimando necessario decoro dell'effer loro il non apparire soggetti ad errori . quindi si tollerano i mali ministri ne gouerni de Popoli , quindi con sembianze d'occulti disegni i manifelu maneamenti s'ascondono; i quali quanto più sono palpabili, tamo più lasciano incerto il pensiero se qualche misterio non inteso nascondano. e perche la riputatione del Principato ba già dato gran credito all'acte, più segreti si stimano gl'insegnamenti del buon gouerno,

## DISCORSO TREDICESIMO. 173

che i misteri Eleusini , o d'Iside ; ma in fatti altro non sono gli artificii de' moderni politici, che vna superba risolutione di non cangiar la prima risolutione, à buona, à rea, che ella si sia. Ne gioua con costoro il dire, che vexatio dabit intellectum, perche coloro, che per altro fentono dell'Epicureo tostamente innarcano il sopraciglio Stoico, e dando nome di costanza all'ostinatione prorompono in quel detto del Lirico

Iustum, & tenacem propositi virum,

Non ciulum ardor praua iubentium,

Non vultus instantis Tiranni Mente quatit folida, nec Auster

Dux inquietus, turbidus Adriæ;

Dux inquietus, turbidus Adrae;
Nec fulminantis magna Iouis manus

Si fractus illabatur orbis

Impauidum ferient ruine.

Che in Dio pentimento, o mutation di pensiero non cada è verità. non pur da Massimo Tirio , ma dalla fede Cattolica pienamente insegnata: perche quantunque nel Genesi, sdegnato Dio contro la maluagità gid fatta adulta, mentre il mondo era ancora crescente, dica Poenitet me fecisse hominem , non per tanto , secondo la spositione di San Gregorio, e di Procopio, intender si dee, ch'il sagro Storiografo Mose, per accomodarsi all'oso del fauellare humano, la parola di pentimento adoprafe; cum constet ( dice San Gregorio ) quia qui cuncta priusquam venerint conspicit, nihil fecerit, quod pœnitendo relipiscat. ne , se fosse altrimente , sarebbe immutabile Dio. come effer tale, non pure ofcuramente la fede, ma la ragione euidentemente dimostra, in riguardo dell'infinità, e della simplicità della natuva diuina. Leggasi San Tomaso alla quistion nona della prima parte della somma. Ma nell'huomo dico assolutamente che il cangiar pensiero . e maniera di viuere , pentendosi di quel ch'è passato , non solo non soggiace a riprensione, ma è meritamente lodeuole. Perciò Platone, poco meno, che superstitioso nello schiuar le mutationi, e le nouità (onde vietana nel settimo delle Leggi, che i fanciulli non s'annezzassero disiderosi di mutationi, etiandio ne gli efferciti della ginnaftica, e della musica) nel male però la commenda, la consiglia, la commanda. E come che i medici habbiano la mutatione per molto pericolosa, massimamente per quel che tocca alla dieta, come attella Platone, e benche dalle mutationi, che in tutto il corpo si sentono, argomenti Ippocrate al settimo de gli Afforismi la lunghezza dell'infermità, nulladimeno al cinquantesimo Afforismo del secondo libro, tanto gionenole stima la muta-

tione :

## 174 OPARTECSECONDATOR

tione; che ne anche nelle cofe, per lungo voo dinemite gionenoli, vuol che il buon medico immutabili ne mantenga; perche come dice Galeno, chiofando quel luogo, est vniformis quaque consuendo pericu-101a. il che se nelle cose alla saluezza del corpo pertinenti è verissimo. come douerd negarsi nel negotio della coltura dell'animo ? Perciò leggiamo presso Euripide nell'Ippolito coronato, che la nodrice intesa a ritrar Fedra dal fiero proponimento d'uccidersi, ritratta ciò, c'hauea prima detto, e della mutatione del suo parere rendendo alla dolente matrigna ragione, le dice, che i secondi pensieri de gli buomini sono i più saggi ; il qual detto fu poscia riceunto per vero in modo, che di lui il Romano Oratore, e nella Filippica duodecima, & in vna lettera a Quinto fratello leggiadremente si valle . Posteriores enim cogitationes, vt aiunt, sapientiores esse solent. Che se i giuocatori (come a suo proposito nel quarto delle Leggi fauella Platone) dopò d'hauere infelicemente ginocato si fan da capo, con isperanze migliori, perche dourà un' huomo, che vede buona parte dell'età sua traniata, ed errante, vergognarsi di ridurla al buono, ed honorato sentiero? E quante volte ne lagrifici facena di mestiere offerir la seconda, e la terza vittima, perche con la prima non s'èra ottenuto l'intento ? e non però a vergogna se lo recauan coloro , mà più tosto concepinano speranze più vigorose. Quindi quell'infelice Lico nel Penulo di Plauto, che non bauea potuto inchinar Venere a fauorir'il suo mestiere, veggendosi a pericolo di perderne perciò il quadagno, che gli somministrauan gli amanti, con farlo ambasciadore, sdegnato dice

Dij illum infelicitent omnes, qui posthunc diem

Leno vllam Veneri vnquam immolarit hostiam,

Quive vnum thuris granum fagrificauerit, Nam ego hodie Infelix dijs meis iratifsimis

Sex agnos immolaui, nec potui tamen Propitiam Venerem facere vti esset mihi;

Quoniam litare nequeo

e qui litare non s'intende fagrificare, ma ottener per mezo del fagrificio il fuo fine, come exorare, perfuadere, che non banno lo flesso significato di orare, co suadere, ma riguardano l'essetto inteso; e ciò sia detto per intelligenza del tesso di Planto.

Non è dunque il pentimento, el cangiamento della vita, come volena Massimo Tirio, indegno d'huomo bonovato, e da bene a anzi, a lui sunto naggiornomente è diceuole, quanto che a maggiori vitti soggetti sono gli animi grandi, che le menti plebee. Vna bella indole, ma sen-

za virtu,

# DISCORSO TREDICESIMO. 178

za virin, è come un campo di fuolo fecondo, ma fenza colcura; il quale non potendo ristringere dentro alle zolle il vigore lo spinge fuora in bronchi, in tappole, in ortiche, ed in isterpi . Vn cotale che dell'avte del e impo intendente non fosse, veggendo incluatichita la campagna. maligna la simerchbe, dice Plutarco, à paragone d'una muda rupe, the pur d'un filo d'herba non fi veflife ; ma farebbe in errore . Cost ne gli huomini non di rado interviene : certe complessioni aggiacciate , e vili, ne di bene, ne di male sono novabilmente capaci; ma pua natura feruida, e generosa, ò nel bene, ò nel male sa proue grandi, sa dunque di mestiere, che quando l'empito delle passioni dell'età, de gli abusi ad una parte la trae, il pentimento la risospinga all'opposito: che se ciò non fosse stato, nel tempo delle antiche Republiche perduti bauremmo Miltiade, Temistocle, e Cimone, e comessi, dice Plutarco, perissfent Maraton, Eurimedon, Dianium

Vbi pubes Attica iecit

Illustre fundamentum libertatis.

Oltre che nelle cose pertinenti all'injegno quante volte rimaniamo delusi ? e se l'errore una volta preso non si corregge, co'l lungo studio, s'acquista mignoranza tanto più danneuole, quanto che non è di pura negatione, come la chiamano, ma di mala dispositione. La verità esser figliuola del tempo su detto nelle questioni Romane da Plutarco, e da altri, perche solo in longhezza di studio, e d'anni si può tronare, come al discorso sesto proua Massimo Tirio. di più sonui delle cose false, per sentir d'Aristotele, più probabili delle vere; non è dunque gran fatto , ch'altri a prima faccia s'ingami , ed habbia necessità di correggere con nuovo studio l'errore . ma qui sia il fine, e per conchiusione, riduceteus alla memoria Diogene Cinico, che tanto più famoso d'Alessandro si dimostrò , quanto che menando una vies in apparenza vouale a quella delle beslie, infatti maegior dell'humana, meritò, che un dotto Platonico, il modo di viuere Cinico d qualunque altro anteponesse: Costui in giouentù su dalla patria sbandito, per monetario: ma dalla sua calamità reso più habile alla virtu , pentendost dell'error commesso diuenne Filosofo di tal nome , che solo hà potuto con le sue virtu illustrar le carte de più samosi scrittori. Perche colui , che su dalla patria contro sua voglia escluso, in una botte volontariamente si chiuje; ma di quella come del globs un uersale del mondo si valse : onde pote giustamente dire d'esser Cittadmo del mondo; l'anaritia lo se prodigo in modo, che quan-

#### 176 C PARTE SECONDA DELG

so era flato rnà volta ingegnofo in procacciar oro, et argento, altretanto magnatimo fi in rifutanto, offerto da Principi. Nudo fece
arrolfas le popre de gran Re'; ne per finggi l'inelamenza delle fiece
avioni sonò in Babitoma l'imerno, la State in Media; ma con l'eguaglianza della fita vita pofe in dubio s fe vi fosfer nel mondo le viscentid dei sempi te finalmente parl'ocusarfi al bauer comprato a terro-prezre vin iglorio peritimento, ad onta di colui che diceus

Non emo tanti penitere.

Vo. entracasers.
That ided entractions

-sh continued. Fine della Seconda Parte. In the Collection of the control of re use harm, come la chie and har had had had beetle new La venim and the characters for given a control of against the character from T. 15 54 the commence of the state of th The state of the s is or temple disertualis for to bear good with more over the - St. Comment of the Contract of the state o and the same of th a lingue thin any of the Co. In ground the diverges a new in a fer momentum train duling the authorities and and solid and rates of proceeding of the source of a second of the second of section of or is the contract to the more and the contract of the ore So char, ele fi dula tras alegaren - que en Sugar and sugar factors and a summer summer sugar The state of the second state of the second mar in 1 of the same with the same

#### ----

#### DELLA

# TAVOLA DI CEBETE

Espossa da AGOSTINO MASCARDI.

# Parte Terza.



Vr vna volta dali intricato labrinto riferemo, quella cicca dispensiera de fals beni avos iosperie per guida; che meraniglia sia se cademmo? vna solta schiena di vnti quassi nassadieri seguati della Fortuna han tenuto assediato ti sentiero, come poteumo giunger' alla Regia della Bettudine; che n'aspetta è la lacinia ne della sentinto con prepellime in vn prosondo letaristica propositione in vn prosondo letaristica.

go , l'anaritia ne apprestò coltrici d'oro, l'adulatione con le sue lusinghiere follie, quasi cot canto vosato dalle putriei ne chiuse i lumi , come non donca l'anima addormentarsi ? abbandonati nell'indegno, e faticoso riposo prouammo sogni torbidi, e minaccianti, quali generar si doneano da gli impurissimi fumi, che il ceruello ingombranano. Quindi n'apparue Nemesi con la sferza in lembiante sanguinoso, & horrendo : e per così fiero spettacolo il nostro cuor si chiuse con la malinconia, s'aprirono gli ocebi co'l pianto, e quasi vicini al disperare per l'infelicità, che n'hanena accolti nel grembo, fummo dalle voci della penitenza suegliati. Benedette percosse, che dall'ostinata pietra del nostro cuore trassero le scintille, ch'il buon camino ne mostrano. escoci suor della selua incantata da Ismeno: sonogia vinte non pur le formidabili sembianze dell'infiammata Città, ma e allettatrici bellezze della trasformata Armida; eccoci ridotti dopò le battimire d'una cruciosa marea dentro ad un seno tranquillo; habbiam domata valorofamente l'aperta rabbia di Cariddi, e di Scilla; bab.

#### 178 PARTE TERZA.

hime prudentemente. Chiusto il venen afole delle Sirene; non per tuoi to in ben difelo porto raccolti non fiamo. Partiamo dal vitto, ma prima di perunire all'albergo, della vittò c'accontiamo fre via que segut leggiale, vergini che n'accompagnato. Quelle fono le ficipre elle quantitotto nome di vane difciplime vengono da Cebete deferite; di che quantunque ne' feguenti discorsi, e spezialmente in quello della Geometria fe vechi la necessirio cagione, nondimeno in pochi versi, ne toccheremo alterna costa, che vaglia in luogo di prologo, è di proemio per la terra

parte della nostra fatica a

Molti vi ficono in ogni tempo., che le scienze sbandirono da gli Stati, come disutili, e de gli Spartani il riferisce Plutarco, de' Traci Eliano, de Gots Macrobio, de gli Alemanni Cornelio Tacuo : Agriopina non permetteua che fludiaffe Nerone: , e portaua grand odio a Seneca suo maestro ; Licinio Imperatore presso Eusebio , & Eutropio noma le lettere pefle della Republica; Domitiano sbandi da Roma . t dall'Italia i Filosofi, che sò io ? ma. costoro non hebbero il sentimento. che mosse Cebete a nomar vane le scienze; stimarono che gli studij esfeminaßero gli animi militari, e con tener Lingegno occupato nelle fpeculationi lo rendessero inhabile al buon: gouerno: onde fono teffuti lunghi. cataloghi di Principi tanto letterati , quanto maluagi ; quasi che non fi possano annouerar le centinaia de gl'ignoranti, che furono scelcrati; ma: non è questo il luogo; gli Scrittori delle cole politiche banno in ciò lodevolmente adempiute le parti loro, e mostrati si sono buoni difensori. della dottrina, che possedenano. Cebete dunque vane, e disutili appella le discipline . che alla coltura dell'animo non si riuolgono . e la dotmina: de costumi non trattano; ed egli medesimo verso la fine dell'opeva copiosamente, e di proposito in questo sentimento la sua intentione dichiara. Fino al di d'hoggi vine più vigorofa, che mai la quiftione, di cui diusa Massimo Tirio al discorso ventesimo primo , se l'arti libevali sieno giouenoli al conseguimento della virti. La setta Cinica, sesi prefla fede a Diogene Laertio, in tutto le disprega; Zenone in persona de: gli Stoici inefficaci le: fima : Seneca in mia lunga: lettera le: riprende .. Diuerfamente fentono i faui migliori che: l'arti liberali, e le feienze non pur gioucuoli, ma necessarie all'humana vita conferiono. L'huomo. dice nel' sesto delle Leggi. Platone, è il più feroce, & indomito animale, chi habbia la terra, se si lascia senza coltura, ma con l'ainto della dottrina, non pur dinien trattabile, e mansueto, ma com'egli fauella Δωότατον , cioè dimnissimo ;; e chi bene mende gli Stoici , forfe non dira, che da loro le discipline riputate non sieno; Epitetto presio Arriano ad mis

## DISCORSO PRIMO.

ad ma piaceuale', & umena via le raffomiglia, ch'alla fine della pel-Segrinatione ne conduce, però ci vieta lo stabilir in essa la stanza, che dobbiam collocare nel termine del viaggio; così Seneca vuol, che di lor ci vagliamo per dispor l'animo alla virtà, & a questo fine ordinate. non pur non sono da Cebete riprese, ma grandemente lodate; Clemente Aleffandrino, e Filone dicono, che l'arti liberali fono la jerua; Sara d la vera sapienza nella casa d'Abramo; e che però sa di mestiere per hauer figlinols accompagnarci con la Jerua : non enim fumus apri prolem ex virtute fuscipere, nisi prius misceamur eius ancille ; est autem sapientie ancilla illa , que in liberalibus artibus fcientia ponitur, Vegganfi Seneca nella lettera ottantefimaottaua : Massimo Tirio al discorso ventesimo primo ; Pilone al libro, il cui titolo e de congressi eruditionis caussa; Clemente Alessandrino al quinto della varia dottrina; Giufto Lipfio al primo libro dell'introduttione alla Filosofia de gli Stoici ; Massimiliano Sandeo nella varia Teologia, e nel Grammatico profano, & altri.

# DELLAMTERZA PART

# Discorso Primo.

#### Della Poefia.



Vel gran Legislatore che l'inclita Republica de gli Spartan co fuoi insegnamenti compose , per rimuouer l'occasione dell'obbriachezza taglio le viti. Riprende nel fefto delle fue Leggi Platone l'importuna seuerità , flima , che meglio si sarebbe proueduto al disordine con deriuar fontane, & aprir forgenti nella Città, on-

de Bacco venisse dalle Ninfe domato ; perche Licurgo non tanto estinse il witte muanto priud d'un gran riftoro l'età principalmente langiuda de vecchi. Con questa consideratione Plutarco nel libro, in cui il modo di legger profitteuolmente i Poeti prescriue, nota coloro, che per dar compenso a qualche male dalla Poesia ne gli animi ragionato, la shandiscono affatto, douende più tosto fotto ben' ordinate Leggi ridurla. Or che direm di Cebete? Signori, egli fra le vane, e disutili discipline l'annouerane le da il primo luogo, come hanete vdito nel testo : ed io, che fino a queflo giorno bo secondato l'opinione di lui ce'l mio discorso, hogy

lendotz

## 180 PARTE TERZA

mi trono in forse di prenaricar nella cansa contradicendo al Tebano. Se che i Pocti han nella penna l'arbitrio dell'immortalità della fama d. buona, o rea, che la voglino fabricare; e leggo che formidabili si son resi a' Principi più sourani, quando han voluto far le lor dotte, come che non sanguinose vendette. Sò che come aunezzi ad esser agitati da quello spirito violento, di cui fauella nel Ione il gran Macfiro de gli Accademici, agenolmente fluzzicati s'adirano, onde diffe un di loro. genus irritabile vatum . Sò che quando rifoluti si sono d'adoprar l'inchiostro per oltraggio di chi che sia , l'han trouato si nero , che alla forza di lui non ba potuto reggere la neue de più candidi , & bonorati coflumi : lo sa Didone , per tacer di tutt' altri , Reina caftifina , er infelice : fe Pindaro de fuoi verfi parlando fouente con nome di faesta gli addimanda, ciò non tanto per vachezza di translato, quanto per pro-: prietà di fent mento si dee tenere. Impercioche dall'arco della lira poetica non sempre scoceano innocenti gli strali ; & Apollo principe delle Muse saetto talh ra mortalmente i Pithoni : Perche dunque debbo io. co'l biasimar la poesia, gettarmi in preda alle furie della plele poeties , che fempre tiona i foi feditiofi Tribuni pronfi in accenterla olla vendetta? Perche vorro co'l mio sangue fecondar all'altrui tempie il poetico alloro, illustrar l'altrui lode co biasmi miei, accrescer gli altrui bonori con le mie vergogne, ed espormi come certo bersaglio alle tunture de gli acutissimi intelletti? Non son, Signori, così avido di litigi, e di risse; e quando per altro mi fentissi boller nelle vene sangue sì contumace, che in qualunque maniera volesse prorompere, meglio mi metterebbe vetar di petto in un'essercito armato, che siuzzitar compo di me gli aguglioni del vespaio di Parnaso. Api sono i Poeti, quindi godiamo i dolcissimi fani lasciatine da gli antichi ; e se nell'eta nostra non fabrican mele st fodo', sempre almeno sufurrando tra fioreste ricourano. come dice un grand buomo, ma queste Api vamo armate, e trafiggono. Vi souien di Licambe famoso per la sua infamia ? Hauca collui deflinato in moglie una figlinola ad Archiloco; cangiato poi di parere non volle dargliela. Il buon Poeta non fi fentina come Romolo gagliardo a rapir la sua Sabina per forza: ma pure ondeggiando nel euor poetico la rabbia entra nell'Armeria delle Muse : ini alla cote dello sdegno agrezza la cenna, con cui và formando un granissimo sambo, onde di lui disse Oratio Anchilocum proprio rabies armauit lambo,

e con quella monta forte d'armi si fireamente incalez a triambe, e la figlinola, che nel fuggire entrambi diero del capo in un laccio, ene rimufero applicati, morendo per non morire: Sfortunata donzella "che effendo

181

fendoti mostrata fredda come angue alle pregbiere dell'amante, a guisa di angue a punto per la forza del canto, ò dell'incarto scoppiaste.

Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

Confolati almeno, che vecifa dalla tua mano hauefii un honorato caruefee: con lo pertacolo innanzi a gli occhi d'una impiccata fanciulla polete, che io per difinder l'opinion di Cebete ausenturi la ripritatione; e la vita? Orsi spiegherò quel che bafta per l'intelligenza del teflo: nel rimanente dirò più toflo con Platone; che i de temperar la sorza del pino, ma non sbarbar dalle radici la vite.

E' notissimo che gli Accademici rimuouono i Poeti da vna bene ordinata Republica, e questa dottrina dal pulgo de letterati è stata così frequentemente cantata, c'hormai fino i fanti di Parnaso la san ridire: la cagione però del divieto Platonico non è ben penetrata da tutti. Proelo nelle quistioni poetiche, tratte dal primo libro delle Leggi del suo macstro due ne considera, e spiega; La prima è perche la Poesia a guisa a punto dell'Egitto, di cui parla Omero al quarto dell'Vlissea, è feconda insieme d'herbe velenose, e di salutari, cioè a dire di buone, e di ree imitationi ripiena; e perche gli huomini di lor vatura dell'imitatione si compiacciono, onde amatori delle Muse sono per questo rispetto, fecondo che sente Proclo, può di leggieri adinenire, che neggendo altri nella scena poetica un' attione maluagia imbena l'essempio men buono : e quel che fin hora s'è detto come possibile, in quel Giouine presso Terentio, che da gli adulterij di Gione prende occasione di recare a fine la sua impresa amorosa, si vede condotto ad effetto. L'altra è che germogliandone gli animi humani pur troppo le passioni, e gli assetti, quasi tralci disutili , par che la Poesia ne dinenga cultrice; onde per industria di lei inseluatichite le menti humane, e da questi bronchi noceuoli impedite non possono produrre frutti delle vere virtà. e certamente i Poeti bauer quafi affoluta signoria sopra gli affetti, o dir vogliamo su le passioni dell'animo è canto chiaro, che la proua non v'abbisogna; pur una sola n'accenno. Alessandro Fereo risoluto di non voler essere bumano dal teatro un giorno impetuofamente leuossi, perche allo spettacola d'una dolorosa tragedia commosso a pietà si dolse, che senza sua faputa gli foffe entrato nel cuore affetto sì dilicato: perciò in questa opimone contro i Poeti venuero in compagnia di Platone gli Epicurei con eli stessi motini ; perche dinifauano (come si legge in Sesto Empirico al capo diciasettesimo contro de' Mathematici) che coloro che di Cupido, e di Bicco faran seguaci, accostandosi alla Poesia d'Anacreonte, o d'Alceo in guifa di fomite ben preparato concepiranno l'incendio; e chi farà

dallo

dallo (degno ad impetuose risolutioni sospinto in Ipponate, od in Archiloco auenendosi sentira darsi il crollo : Perche in fatti la Poesia, conchiude Empirico, è una salda rocca, in cui gli affetti, e le passioni ricourano, per fuggir lo sforzo della virsie, alla distruttion loro armata dalla ragione. Di queste due cazioni, le quali si spicgheramo più inan-Zi fenza pregiudicio della Poefia, accettano gli Stoici fola la feconda. che nelle perturbationi, od affetti si fonda, lasciando ciù che alla mescolinzi del bene, e del male appartiene: ed in questo luogo non sò come difendere da una aperta contradittione Plutarco; Impercioche auifando egli nell'operetta citata i Giouani , che leggano con cautela i Poeti . some continenti viti, e virtà, dice, che in ciò la Poessa d'Omero dalla dottrina de gli Stoiei si dilunga, perche questi non ritrouarsi insieme virtà, e uitis infegnano; ma quando poi di proposito tesse un intero libro contro quella seuerissima setta, acerbamente gli sgrida, perche non volcumo dufi virtà, che non hauesse qualche vitio al confine; e con l'effempio di Dio, in cui tutte le virtà fenz' alcun vitio ritrouanfi, d'un perfetto concerto, in cui l'armonia senza dissonanza si sente, della compiuta fanita, che senza offesa di niuno de membri mautiensi, se diede a credere d'hanergli comunti; tanto souente accieca il lume della ragione l'animosità delle parti, e la vaghezza di contradire; Comunque ciò fia : feguendo Cebete la dottrina e Platonica, e Stoica difcaeciante la Poesia, come solleuatrice delle passioni dell'animo, non lascia luogo alla moderatione viata dalle altre fette, che rastemprano, e non estinguono el affetti humani; perche si come Pindaro ne singe Ceneo impenetrabile al ferro, & in tueso il corpo incapace d'offesa in modo. che senza ferita alcuna n'andò sotterra, hauendosi aperta la voragine ao propri piedi, cosi egli forma pribuomo fauto di tempra, dice Plutarco, adamantina, non foggetto a dolore, ad infermitadi, a triftezza, a timori , ed in consequenza del tutto sbandisee la Poesia, come a quefla stalida insensibilità ripugnante. In conformità di che venendo vu di he Sapienza a confolur Boesio , che dalle addolorate Muse accerebiaso and una co'l conto disacerbando le sue suenture, con agre, & amare rampogne queli honorato choro confuje, e dalla camera lo cacció, accingendofi a radioleir co fuor maturi , e fani configli quegli affetti tumultunti-she per opinion di lei grano dalle Mule nodriti . He funt enim. our infructuosis affectuum spinis vberens fructibus rationis tegerem necant, hominumque menres affuefaciunt morbo, non liberant, Con questo fondamento dunque Cebete la Poesia fra le discipline vane, e distituit amquera, perche per opinione di lui non può effere

183

essere istromento dell'humana stlicità, che per mezo de gli habiti virtuosi s'acquista, e tanto basti per l'intentione dell'Autore, c'habbiamo alle man.

Ma perche von mestiere si nobile non hà a desiderar disensori in caufa giustissima, se non rooglamo parere, che a noi più tosto mancata sia le voloneà di siar ragione a chi si douea, che alla Poessia il merito, che se le saccia, contenuateni ch' io mi opponya non tanto alle parole, quanto al sentimento di Cebete, liberando dalle calumie questa grand

arte.

E primamente se Platone ne i libri delle Leggi parlò de Poeti sinifiramente, intese di riprendergli in quella parte, in cui per vitio non dell'arte, ma dell'artefice fono perniciosi al costume; nel rimanente tanto alta opinione hebbe del Senato Poetico, che nel Fedro, & altrone. padri, e condottieri della sapienza i Poeti nomò; anzi che nel terzo pur delle Leggi non fu ben pago d'hauergli honorati con titolo ristretto dentro a gli humani confini, che propagini diuine, e cuori della diunità ripieni gli stima; onde nell Ione, e nel Fedro dice, che in darno picchiano all'oscio delle Muse coloro, che non si senton nel cuore l'Entusiamo, o'l poetico inflinto, infufogli da Dio medefimo, che santo vale, quanto il trito pronerbio, che i Poeti per effer buomi vogliono nascerni. Di que-Ro (entimento furono Strabone al primo della Geografia, done ampiamente delle virtù da Poeti insegnate discorre, Ateneo nelle cene de saggi, e quasi con le parole medesime lo Scoliaste antico d'Omero al terzo dell Vlissea, e Quintiliano al decimo capo del primo libro; e perche frà gli Scrittori moderni molti fludiati si sono di prouare, come ogni sorte di virtù morale, e politica ne gl'infegnamenti de Poeti espressamente si legge, io non vuò raccorre l'altrul fatiche. Timocle Comico al fefte d'Ateneo in poche parole tutto il mio discorso comprende . Per racconsolar le sinistre fortune, dice egli , e per insegnare a gli huomini la tolleranza nelle humane sciagure è tronata la Tragedia. Perche s'altri è ponero con la mendicità de Telefo si sostenta; nelle perdite de figlineli con le lagrime di Niobe fa medicina al proprio dolore; se è zoppo camina in compagnia di Filotette più francamente ; fe è già vecchio, & infelice , dall'effempio d'Eneo tragge conforto . Anzi di più ; que tanto nomati Legislatori Dragone , Puttaco , e Solone , fe crediamo a Plutarco, & ad altri poeticamente scriffero quelle leggi piene di prudenza, e di senno, che due di loro nel numero de sette sani ripose. Ma bistoria niuna meglio fà fede del valor de Poeti in insegnar il costume, di quello, che riferisce Omero al terzo dell'Vlissea. Haueus Agamennone la-

## 184 PARTE TERZAL

suiata Clitennestra sua moglie per andarsene alla destruttione di Troia? affegnolle per aio vi crudito Poeta, che le virtà delle illustri, e pudiche Donne rammemorando, e consolata, e casta la conseruasse al marito. Di lei forte s'accese Egisto , ma veggendold forda all'amorose preghiere , perche molto era intefa al canto postico, argomento di toglier coftui dal mondo, e così morto il Poeta ottenne dalla Donna quanto bramaua; er Agamennone che per ricuperar l'honore perduto dalla sua patria sotto le mura Troiane spargena sudori, e sangue, perdena senza annederfene il proprio. Si fludiana di ricondur un Elena in Grecia, e non laveua d'hauerne pn' altra in casa: Vendicana le macchie del letto maritale di Menelas, e le sue piume erano dall'adultero contaminate; Vedeua la Città Reina dell' Afia cader dalle framme diftrutta , e non fentiua il fuoco, che per la sua casa serpendo gli consumana i più pregiati tesori: Perseguitana vn Paride innolatore dell'altrui moglie, & vn'altro n'accoglieua nelle sue stanze violator della sua. Così siam ciechi ne nostri mali. & oculati, anzi nuomi Arghi a gli altrui : Ma vedete, Signori, non pote Egisto rubbace i pomi d'oro, se non vecidena il Dragone custode; Non arrino ad arrichir della pelle pretiofa de' Colchi, che non abbattesse i Tori defenditori ; in somma non gode de gli amori di Clitennellya, che prima non vecidesse il Poeta. Tanto dipendena dalla, Poesia la pudicitia, che tolta l'una, subitamente l'altra morì: Fra l'animo di Clitennestra pna ben guardata fortezza ; Egisto non credette di poter la rocca espugnare, se non le togliena le difese con la morte di quell'illustre cantore; tanto buon maestro de gl'innocenti cossumi è la Poelia. Da tutto ciò moso cred io Massimo Tirio, come che per altro seguace animosissimo di Platone, reuoca in dubbio, s'egli giustamente sacciafle Omero dalla Republica, & auerna che si fludi di seruire alla riputatione del suo maestro, non per tanto non lascia senza il suo honore la Poesia in persona d'Omero: poiche nel discorso ventinouesimo cercando chi meglio senta delle dinine cose o'l Filosofo, o pure il Poeta, non può tanto concedere alla Filosofia, che a lei in tutto non venagli anzi non preferifea la Poesia, almeno nell'antichtà dell'origine, poiche con quelle parole la difinisce, Poetice est philosophia vetustion. harmonia metrica, argumento fabulofa: e per lo contrario la Filosofia non altro dice potersi nomare, che Poetice recentior harmonia liberior, argumento apertior; e si come chi considera Achille per lo sendo pretioso per l'oro, & Atace co'l suo di cuoio, non dirà però giullamente, che il valor dell'uno fia dalla virtù dell'altro dinerfo, peiche ambedue furono habilissimi ad imprese magnamme, e di timore a i nemici, così non perche il Poeta infegna con doltezza di parole, e con nouità d'inuentione s costumi, rimane inferiore al Filosofo, che rozamente, come che con molta sostanza nelle cose medesime ad-

dottrina i feguaci.

· Ma poco bò detto fin' hora per dimostrare la Pocsia esser gionenole alla conquista della felicità morale, e per ventura più dalle circonstanze, che dall'intrinseco effer di lei bò tratte le mie razioni. Or rditemi con diligenza, Signori, che più da presso esporrò quel sentimento, che per ventura all'opinione di Cebete s'oppone. Il vero fine della ben regolata Poesia riguarda l'utilità; dunque la ben regolata Poesia è gionenole alla beatitudine, che ricerca il Tebano & Conofco il labirinto, in cui mi somo aniluppato, Signori, pronunciandosi francamente l'utilità esser l'adequato fine della Poesia , e mi sento vu'essercito d'Accademici addoso, che con infinite quistioni m'assalgono: ma nondimeno si di mesticre, che si diano pace, perche la perità mi sa intrepido; Tralascio per ora il sentimento del Castel vetro, e di Francesco Robertello dottissimi chiosatori della Poetica d'Aristotele ; perche non si può riscrire ogni cofa; e folamente a gli antichi autori m'attengo. Dione Chrifostomo nell'oratione in lode d'Omero non ad altro reca la cagione dell'odio, che mofirò contro i Poeti Platone, che all'opinione, con cui al mestiere della Poesia il solo diletto, e non l'utile assegnana per fine ; & a Dione confente Massimo Tirio all'ottano ragionamento. In confermatione di che è da notare, che la Republica di Sparta, finche visse incorrotta, per detto di Pausania al terzo, hebbe in pochissima riputatione i Poeti, e dalla Città discacciò insieme Miteco eccellentissimo cuoco. L'odio da questa natione portato a i Pocti, & a i cuochi mi viduce a memoria i versi d'Eufrone riferiti da Ateneo, in cui al cuoco rassomiglia il Poeta, e satto cotal presupposto argomento dicendo. Gli Spartani vietarono quelle arti, ch'erano ordinate al diletto, ma vietarono l'arte de Poeti, e de Cuochi, dunque l'arte de Poeti, e de cuochi è ordinata al diletto; si proua la consequenza non solamente dalle premesse, ma dalla ragione; perche come il cuoco riguarda il medico, così dice il Poeta relatione al Filosofo; ma il cuoco in que cibi, ne quali il medico richiede per cosa necessaria, che sien sani, egli solo procura, che riescano dilettosi; costdunque il Poeta lasciando al Filosofo il pensiero di giouar al costume, si studierà egli di lusing ar solamente l'ingegno.

Con tuito ciò torno à dure la Poessa hauer per suo sine proposo l'vile, & il diletto o non mai, o solo in quanto è via sche all'utilità ne conduce; e questa si l'opinion d'Aristorile nella difinitione della Tragedia: Dunque

Dunque la Poesia sarà giouenole alla beatitudine, come dicemmo. Que lascio la materia interotta per trattarne distesamente m'altra volta; e solamente prendendo per prouata la conchiusion, che s'è posta propongo pn dubbio. Se la Poesia riguarda l'otilità come fine, dunque l'imitatione de gli huomini, e de coftumi maluagi non si potrà ne Poeti soffrire; ma pur veggiamo effer da i lumi della Poesia Greca, e Latina adoprato in contrario, dunque o niuno p'ha, che buon Poeta nomar fi poffa, o riman falsa la conchiusione stabilita . Varie sono le risposte, che sciolgono questo nodo : dico per hora , che può uno esser buon' artefice , e cattino huomo ; perche può non peccare contro le regole dell'arte sua, come che trasandi le leggi del regolato costume ; e per finire con un caso piacenole. Xensi hebbe un giorno a dipingere una vecchiarda mal fatta; adoprò tutti gli sforzi dell'arte; fella con un naso ne intero, ne secco, muccofa, distorta, con gli occhi lagrimosi, co'l ceffo ragrignato, con una bocca cagnesca, e tale in somma, che monea stomaco; ma nondimeno non fu mai veduto maggior miracolo nella pittura; in modo, che postost ezli medesimo a considerare il lauoro de suoi pennelli in così sfrenate rila proruppe, che ridicolofamente morì. E che volena più fare al Mondo hauendo posto con quel lauoro il confine all'eccellenza dell'arte ? se bene io no'l niego, pote parer Sardonico il rifo, ch'inducena la morte; con tutto che opponendosi alla vita la morte, chi piangendo nasce, ridendo morir dourebbe. Certo è che in quella vecchia viue più che mai giouine la fama di quel grand huomo; e fino al di d'hoggi si può dire, che se bella non era in natura quell'opera racchindendo tanti difetti, era bellissima in arte. E così rimangono contra Cebete difesi in parte i Poeti nella controuersia de quali non hò per hoggi apportati gli argomenti migliori, che mi riferbo, perche mi fido nella giuftitia della caufa, e non meno nella prudenza de giudici.

#### DISCORSO SECONDO.

#### Della Rettorica.



A stolta gentilità, che su souerchiamente profana, quando d'effer più religiosa si studiana; in così densa caligine d'errori scopri pur non sò come, una scintilia di verità. Impercioche nella deificatione di tanti mostri hebbe riguardo ad elegger numi proportionati alle cose,

che loro in projettione, ed in custodia si dauano. Quindi i Platonici vol-

## DISCORSO SECONDO. 187

lero quelle persone effer di più , o di men nobile qualità , che da nume più o meno eccellente fossero custadite. Or mentre io considero gli Oratori, se l'argomento vale, temo forte di non potergli discondere dall'accufe, um solamente di Cebete, che gli slima disutili, ma d'un' intero popolo di letterati, che nocenoli gli addimanda, Mercurio, Signori, è presidente dell'eloquenza, e co'l caducco, quasi con scetro imperioso effercita la Tirannide ne gli animi, in quella parte, che più gli aggrada, con la persuasione mouendogli. ma che vigliaceo giuntatore è costui? Leggete Luciano nel Dialogo di Vulcano, e d'Apollo, tronerete che Mercurio era un solemussimo furbo, nato per vinere a guisa de gli Anoltoi, e de' Lupi di rapine, e di prede. Apprese l'arte fin da fancinllo, e potendo a pena muoner per caminare i piedi incerti, e tremanti, le salde, e sicure mani per involare adoprò, rubbando molti strumenti dalla fucina à Vulcano; così mentre per la tenerezza dell'età non poteua agenolmente discernere chi padre stato gli fosse, ananzando gli anni d'ona indiscreta discretione seppe certamente conoscere la robba altrui per farla propria co'l latrocinio; bauea gli occhi ancora vacillanti alla vital luce del Sole, e con ferma pupilla s'affissò ne gli affumicati incendi della fucina, in cui separando il lume dalla caligine, dell'uno si valse pervedere, dell'altra percelare i suoi furti. Crebbe con questo latte, e perche la moglie delle venture del marito partecipasse, tolse à Venere il nobilissimo Cinto; Apollo rimase per la frode di costui prino de gli armenti indarno contati ; e quella bella Giouenca, alla custodia di cui indarno Argo con cent'occhi vegliaua, fu con l'arte infame di Mercurio ottenuta da Gioue, e l'infelice pastore dal ladro miseramente veciso, chiuse in vna morte sola cent' occhi, e fe conoscere, che non è tesoro alcuno si ben guardato, che l'astutia d'un maluagio mezano rapir non possa. Or ditemi, Signori, se tale è la deità procetrice de gli Oratori, e tutelare dell'eloquenza, non hà ragione Cebete, se la Rettorica dalle vere scienze esclude, le quali sono stromenti della felicità ciuile? Non sò s'io vada errato, ma una gran somiglianza imagino di tronare tra la fetta de gli Stoici , e la Republica de gli Spartani; la seuerità dell'una, e dell'altra; lo studio della perfetta virtis commune a tutte dua; la professione d'un valor singolare, e masebio in entrambe, m'hanno indotto in questo pensiero; e quasi che gli Spartani nomerei Stoici nella prattica, e gli Stoici Spartani nella teorica , se non temessi d'esser ripreso. Non ci dilunghiamo dal proposito nostro. Gli Stoici sbandiscono la Rettorica, Sparta non la riceue ; il fime dell'una, e dell'altra è l'istesso, perche disutile, anzi danneuole à loro gramfimi inflituti la giudicano. Perciò Licurgo emulatore in questa

parte di Talete Cretese vietò con leggi, che non solo da suoi Cittadini l'arte di ben parlure non s'apprendesse, ma con seuero dimeto tenne dalle mura di Sparta lontani gli Oratori, & i Rettori benehe stranieri; e perche un gionine di lor lignaggio in forastiere contrade hanena nello studio della Rettorica impiegato qualch' anno , tornato alla patria fu punito agramente da gli Efori, i quali per insegnamento de gli altri fer sapere, che di così fatta maniera haucuano gastigato colui, perche s'era effereis ito in un' arte ingamenole, per tesser frodi alla Spartana semplicità. Quindi nacque l'odio naturale, che quet magnanimo popolo mostrò sempre contro dell'eloquenza, in modo che fuggendo anche la sola apparenza introdussero frà di loro quel certo modo di fauellare, che quasi figura in iscorcio più assai significa di quel che dice, meglio all'intelletto, che all'orecchio seruendo: onde Ione grammatico la Spartana Republica disc bauer riposta tutta la forza nel consiglio, e nelle esecution, nel capo e nelle braccia, senza adoprar la lingua; perebe in fatti non furono mai bifognosi, ch'altri con vehementi discorsi gli risuegliasse nella battaglia, perche co i fatti fauellanano più francamente, che tuste l'altre nationi con l'eloquenzamon fauno; e perche un Ambasciadore mandato a gli Spartani da Scio, con vua elegante, e lunga oratione supplice quel Senato ad aintar la sua famelica patria con vestouaglie , risognoffune fenza profitte : ma ftretti dal bisogno quegli di Scio m'altro ne mandarono, c'hebbe più cuore, che lingua; perche sapendo che quel terreno era infecondo per la femenza delle parole portò un facco voto in Senato, e mostratolo espose l'ambasceria, con dire solamente, che facena di melliere empielo per sollenamento di Scio, cotanto anara fie la sania Republica di quello, che più a vile tenena : O in quefto cafo fe portò come Stoica, perche non tavliò le forze de gli Oratori, ma dalle radici le suelle. All'incontro Atene da Plutarco co'l testimonio di Pind'uro nomata appoggio di tutta la Grecia, perche puè piacenolmente feconda t'afa delle fette men vigorofe, nell'Arcopago le fole parti signoreggianti a gli affetti humani vieto, lafsiando l'arte nel fuo pigore, a poco a poco da gli Oratori fu fossopra sconuolta , e perdette la libertà fatta prigioniera dalla velonofa facondia di Pericle, e di Pifificato, la quale a quila della catena pseente dalla boaca di quell' Ercole Gallico , di cui serine Luciano fe cattina incantamente la plebe; e ben vedete che d'oros. e d'elettro enano composte le anella della misteriosa catena; perche con le lufinghe a punto ingannarono le menti de Cittadini quegli Oratori, che da Polo nel Gorgia di Platone fono chiamati tiranni , e da Socrate publici lufinghieri, cioè a dire adulatori del popolo ; e ben si vede anche ne no-

#### DISCORSO SECONDO. 189

me nostri tempi, che gli Scrittori de Panegirici, e de gli Encomi son diuensti seruli nell'adulare, & in lor medesimi asuerano il dogma platonico, che l'arte de Restori a gli artiscii de lusimphieri sottordina. Quanti vi sono, che a pena han passeggiato vna volta legati ad vna spada, che auuenendosi in un di costoro, fatti Eroi dall'intemperanza dell'altrui lingua: vincono gli Achilli, gli Ettori, gli Alessandri, gli Annibalo, gli Scipioni, i Celari, ed i Pompei?

Et longum inualidi collum ceruicibus æquant Herculis, Antæum procul à tellure tenentis

diffe giustamente l'erudito Satirico. Ma poco banea per annentura detto nel Gorgia Socrate, nomando lufinghieri coloro, che professano l'eloquenga ; che perciò nel Menesseno per incantatori , e maliardi ce gli de crine . tanto più odiosi di Circe, quanto colei i corpi soli de gli buomini, e la loro esterna sembianza tramutana, ma costoro famo ne gli animi le Mesamorfosi; onde se Apulcio vnto dalle fante, quando eredeua vestrsi di piume per librarfi a volo per l'aria senti crescer gli orecchi, e le unghie , ed m vece del camo deli vecello imparò to firepito d'un Afino, almeno dentro alle roze membra ferbana intero l'humano fentimento, e Emgegno ; così quel Grillo , preso Plutarco , e tutti i compagni d'Vlisse in Omero : ma chiunque dall'incanto de gli Oratori è preso, dice Platome, per necessità si dishumana, senza che in lui rimanga o senso, o coflume bumano. Cost Exesia Cireneo Jeppe far tanto con la sua lingua, che rappresentò per disiderabile a mortali la morte, ma se nome alcuno fil propriamente a gli Oratori alcritto, quel di tiramo a mio credere è il più fignificante di tutti . Flexanima fu da quell'antico Latino l'eloquenza nomata, perche ogni violenza de tiranni passando, fin soura l'animo, che da Dio ne su lasciato in nostro assoluto potere, essercita il suo dominio. Qual maggior segno di tirannia si può trouare, che l'impor le leggi , e poi cangiarle a suo talento , o sia per prezzo , come di colui diffe. Firgilio, fixit leges pretio, arque refixit, o fia per ragion d'inseresse? le leggi sono legami della Città, e senza esse il mondo ageuolmente tornerebbe alle ficrezze de primi fecoli , quando l'humana fame , some scrine Orfeo, con carni humane si satollana ; perciò i Persiani morendo il Re lascianano, che'l popolo per cinque giorni senza ossernar legge alcuna vinesse, perche da gli occorrenti disordini venisse a conoscere quanto rinerire il Principe si donesse, ch'era delle leggi, cioè a dire della commun saluezza custode. e Platone non si stanca di ricordare, che si conservino le leggi antiche, senza introdur nouità, o mutatione, benche teggieri I ma gli Oratori ad altro non intendono, che a cangiarle

#### 100 CPARTECTERZASSIC

ogni di, onde della Città d'Atene diffe Platone Comico antico ; che ana dando altri fuori per tre mesi foli non riconoscerebbe nel suo ritorno la Cretà, per la solu mutation delle leggi : non hebbe forse a dire quell'Oratore di Bizantio, che nella fua fola lingua eran ripofie le leggi della fua patria? e come dunque tirami molto al ben publico perniciosi gli Oratori non sono? che se vorreno i danni , che ne' Tribunali la giustitia patisce da gli Oratori considerare, pur troppo vera troueremo l'opinion di Cebete, e di tutti eli altri, che perniciosa simano l'eloquenza. Leggast quel che disse Eschine della oratione di Demostene in fauor di Ctelifonte parlando riducasi alla memoria il famoso litigio d'Aiace, e d'Vlisse sopra l'armi d'Achille : intendasi che Marco Tullio si die vanto d'haucre grando a fauore di Cluentio offuscate le monti de Giudici; veggafi preffo Platone nel Gorgia, nell'Ippia, e nel Fedro la professione, che saceuano Gorgia, Lifia, e Protagora: onde non fu poi meraniglia, fe Talete Cretese, e lo Spartano Licurgo da loro paesi sbandirono la Rettorica. Da tutto ciò Sefto Empirico al capo ottano contro de' Matematici cana argomento, con cui prona la Retterica non esser da aumonerarsi frà le arti, 

S'è detto fin hora in confermatione del dogma espressone da Cebete quello, ch'io hò stimato opportuno; ma non si dee però lasciar senza le fue discolpe vu mestiere si nobile, e che tanto di gionamento ha recato al mondo in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi, che non sien barbarit. Non niego io già che non sia ragioneuole, se ben s'intende il disiderio d Euripide nelle Fenise, come che hiperbolicamente espreso, mentre dicena, che fenza voce donca nascer l'huomo : perche lodenol cosa farebe be che non vi fosse bisogno di persuasione altrui per dipartirci dal male, e seguire il bene; ma poiche la caducità della nostra natura degenerando pian piano in tale flato è caduta, che senza l'altrui conforto malageuolmente riforge, dico con Platone, che cari sener dobbiamo gli Orators eloquenti, non meno de i dotti medici, l'arte de quali anuegna ebe nella Città presupponga le malattie , è però desimata a curarle . So bes nissimo, che suori dell'eloquenza altri firomenti della persuasione si tronano; ed universalmente parlando, tutti gli oggetti, che forte fi bramano, senza altra forza di parole per se medesimi famo alla volonta una speciale violenza. Elena come perfida, ed impudica era sommamente odiata da Greci, ma come bella perfuadena tacando un effercito intero a combattere, per ricondurfela in Grecia; così nota Sefto Empirico portando i versi d'Omero, che trappretati in Lutino costo fuonand Haud equidem indignom off Phrigiosoforrefour Pelafgos

6.3

Coniuge

#### DISCORSO SECONDO. 191

Conjuge pro tali diuturnos ferre labores. Frine quella famosifima mevetrice ad un Tribunale accusata fie difesa efficacemente da Ipperide; ad ogni modo prenalendo la queficia de Giudici alla facondia dell'auocato, effer condennata dones. Difperata per quello autenimento la givuine armò a sua difesa una supplicante bellezza; e squirciata innanzi al seno la veste, cot petto mido a piè de ple oftinati Giudici Laciò caderfi; nello fcoglio di quel bianchifinio petto si franse il rigor di coloro, ch'erano determinati di condennarla: due begli occhi piangenti con le lor lagrime ammollirono, e vinsero il diamante de Giudici : lo spettacolo di quel bel seno, all'opposto della Gorgone, fe diuenir humani i Radamanti impetriti: non vollero nella presona di Frine vecisa oltraggiar la bellezza con abbatterle il simulaero: Videro che impoueriumo il mondo del suo più bello ornamento. er alla ravion del ben publico donarono la vendetta della colpa prinapa: La candidezza di quel petto, facondo nel suo silentio, fece arrosfare Ipperide muto nella sua loquacità, e da questo faito apprese Orasio quella verace sentenza

Seguius irritant animos demissa per aures,

Lham quæ funt ocalis fubicha fidelibus.

perche coloro, che erano stati sordi come aspe alle voci d'Ipperide, sià
rono acuti come Aquile alla veduta di Frine; e quelle imagni; che non
bauenano per gli orecchi tronato adito al cuore, lo tronaron per gli orecchi ronato adito al cuore, lo tronaron per gli occhi, adoprando vna forte di suscino dissolato, che non officie il fascinato, ma la fascinante faluò. In somma allbora si se palese, come anche Venere somente è madre dell'eloquenza, ed hà nell'arte sua gli entimenti amoros che sa comunere, onde perciò Sossila su detto da quel
Platonico Amore.

Ma vaglas il vero, Signori, ad ogni modo la vera arte di perfuadeve è la Rettorica, e come che posta tallhora veni tal esfo, che con altri strumenti vinavgas gli bromni persussi; modimemo per ordinario è bisogneusle l'eloquenza. Ben'è vero, che quella sola simari si, dee buona, e profitetuole, che i fatti accorda con le parole, e suggendo la simulatione di coloro.

Qui Chrios fittulant, & Baccanalia vinunt, fue che ia maio- corrisponda alla lingua, la voce al enore. Anacarfe ma: que stà i sarbari, fotto i gelati Trioni; hebbe però l'amino accide mell'amore della virth; se n'indo in Grecia; e come egli era più dilegnate in Recondan ia monte, che in colsinar la lingua; in Atene non post muentri in tale, che Jaggio sosse di mi ginslamento stimoto; perathe ciacumo ciacumo ciacumo.

#### 192 ... PARTE TERZAZIO

siascuno d'una pomposa loquacità si guernina. Di là partito arrinò ad ma terricinola ponera, e dispreggenole: tronouni un'huomo da bene, she gouernana con gran faniezza la sua famiglia, adempiendo esattamente le parti di buon Economo, di buon padre, di buon marito, e di buon huomo; ma parlando pochissimo, e con molta modestia. Ammirà il barbaro la moltitudine delle opere ben regolate, ed insieme la searsezza delle parole, ben che prudenti; e vide, che colui hauea forza di persuadere alla virtà, perche alle parole necessarie accoppiana fatti soprabbondanti . Noi c'ingamiamo , dice Massimo Tirio , perche rimiriamo il panone, e l'ammiriamo per la vaghezza di quell'occhiuta pompa, che glimpedisce il volare, dote propria de gli vecelli; l'diamo con diletto vi vignuolo cantante, benche da quel canto egli non ritragga viilità, per la sua consernatione; All'incontro il gridare dell'Aquile, e il rugito del Leone n'offende, ancorche sia indicio di vigore, e di forza; così nell'udir gli Oratori interniene , perche coloro n'aggradano , che con canore lusinghe ne sollecitan l'arecchio curioso, come che non soccorrano all'animo infermo; e questo difetto de gli V ditori è poi cagione che da gli huomini faui fieno gli Oratori odiati, come difutili, o pur noccuoli al buon costume . ma noi commettiamo un equiuoco grande nel nome . Impercioche costoro Oratori non sono, ma Ceretani. Catone Censorino, che primo di tutti i Romani scrisse della Rettorica, diffinisce l'Oratore, e vuol che fia vir bonus dicendi peritus. Onde Quintiliano scriuenda l'institutioni oratorie dichiara, che il suo intendimento è di trattar di quell'arte, di cui non è capace un buomo, che da bene non sia: e pondera il luogo di Virgilio, che prendendo la fomiglianza da vn autorcuole Oratore, che la ferocia della plebe tumultuante corregga, dice

Tum pietate grauem, & meritis si sorte virum quem Conspexere, silent, arrectisque auribus ad stant

fino a qui solamente buono, e venerabile per virtà lo descrine, posciae dell'eloquenza, come di qualità diremo secondaria, soggiunge

Ille regit dichis animos, & pectora nulcet.

the però Seneca nel primo libro delle declamationi, a fuoi figlinoli feriuemdo, altamente la diffinitione dell'Oratore da Catona apportata, come orasolo diuino compenda, e Catone esfece stato depulfimo interprete della
diuina rolonda, con profe granffime attesta; le quali fe tradicissif di teferire farci ingenria all'antore, a voi che m'udite, & a me flesso. Et
quem tandem Antishirem sanctiorem inuenire sini diunintas
portuis, quam Catonem, per quem humano generi non praeripetet, sed connicium saccett è ma prima di tutti quelli busaci
dato.

#### DISCORSO SECONDO.

detto Platone, che l'Oratore douea effer' huomo giusto, e nelle cose della giuflitia non leggiermente introdotto ; e dopò Plinio nel terzo delle sue piftole, e Caffiodoro nel libro, che egli ferine della Rettorica. Il che s'è vero . come vorrà Cebete ripor gli Oratori fra quelli , che non arrivano alla bramata felicità?

Di più la Rettorica è sottordinata alla scienza cinile , come parte al suo tutto; così n'insegna Aristotele nella poetica, e nel primo libro della Rettorica; e dopò lui Marco Tullio nel primo dell'Inuentione, e Quintiliano al sestodecimo del secondo; Dunque se non dee esser da Cebete rifiutata la scienza ciule , che in Etica , & m Politica si divide , ne anche hà egli da ricusar la Rettorica , che all'una , & all'altra soggiace ; E quello argomento vale efficacemente per pronare , che l'utili-

tà sia il vero fine della Poesia, come in altro luego si diffe.

Sì che per saluare in pno il detto di Cebete, e la riputatione de gli Oratori, diremo, che quando il nostro Tebano mostra di sentir male della Rettorica, intende di coloro, che rappresenta Aristofane nel Pluto, e nelle Nebbie, cioè a dire de meri buffoni, che scurrilmente cinquettando flimano d'effer eloquenti all'hora , che fon loquaci . Nel rimanente chi non sà gli effetti dell'eloquenza in vilità della Republica? I torrenti di latte, che dalla bocca del Romano Oratore scorrenano estinsero le fiamme preparate da Catilina per consumar la liberta della patria. Anzi i fulmuni, & i tuom, che nel Cielo dell'inclito Senato, per la bocca di lui s'udirono posero in fuga l'empia masnada : Più temettero i congiurati l'eloquenti serite del dicitore, che le rigorose scuri del Console: parue loro più formidabile la toga d'un difarmato Oratore, che il sago d'un' Imperator querriero: fu la dotta voce un incanto, che a gli angui pefliferi rapprese nelle fauci il veleno, onde vomitare a distruggimento della Republica non potessero ; fit vu'auiso fedele di vegliante sentinella, che scoprì da lontano le frodi del nemico, che s'appressana; fu, come altri diffe, il latrato del Can custode, che da i sopranegnenti Lupi difefe la greggia; ma nondimeno morì per mano de' suoi nemici, e rimase Roma prina del suo principal ornamento, della sua più sicura difesa ? sapete perche? perche fu cieca in discernere, & ingrata in riconoscer un fatto cotanto eroico. Quando le Oche con lo strepito liberarono il Campidoglio dalla sorpresa de' Galli, furono come numi riuerite, e poste fin nell'insegne Romane: Quando Cicerone co' suoi gagliardissimi fiati discacciò le nunole, che minacciauano l'oltima tempesta al Senato, non vi fil chi parlasse in sua lode, fuor ch'egli stesso. Perciò in gastigo di Roma fu tolto dal mondo l'Oratore, e rimasero l'oche, le quali propagatesa

fino a' tempi moderni durano in vna numerofa posterità, e noi veggiamo tutto di rinouarsi l'ungiusto essempio, ch'a gli huomini da benc, per non dir altro, l'oche sono amiposte.

#### DISCORSO TERZO.

Della Dialettica e della Mufica...



L camina della viriù , per cui alla bastindine fi pernienc in tante vie fi dirama , ed è st. pieno di tralei , che non è agenole tronare qual fa il più ficuro fentero , e tedioso riesce il farsi inanzi sacresse. All'uno , con cui la lena a caminanti sacresse. All'uno , c' a l'altro incommodo a prima sfacia par che porgano

il dounto competifo la Dialettica, e la Musica, che pur hoggi per opinion di Cebeze sono come distuiti ripronate. Impercioche la Dialettica, mentre Lauimo, pende dubbios nell'elettione della strada migliore sillogizando al schiuar gli errori, ed i labitimi ringegna; così quot veltro di chisspo, di cui ragionaro due gran Padri, che fersifore cascium esto di impanggio si la diuma settimano, seguendo la traccia d'una sieva singuina, gunto in luogo, douc la via in tre sentieri si duudena sintati se devi vibebbe due, sincamino per lo terco; traendo dalle perensse la consequenza, per sorza della Dialettica naturale. La Musica soi, come vuo bonesso religionento dell'amino intesso al capusto della viria naouo vasori aggiung, con le sue camore usimpho è Dicaso Ondia per me

Cantat, & innitens limolæ pronus arenæ:

Aduerfo tandem qui trabit anne ratem,

Quique refert parter lentos ad pectora remos
in numerum pulfa brachia versat aqua;

Fessus ve incubur baculo, saxoque refedit: Pastor arundureo carmine mulcer oues...

Con tutes ciò franzamente il fauto Febano l'una, e l'altra disciplina dall' montro delle buone arti sbandse, e non tutole, che seno proportionati firmatti dello buono vivinoso, per la conquista della felicità, proposta albettimo cossina di quella tanola. E certo che se della Dialettica si fanel i, colovo, che di lei pui ammossi parrigiani si mostrano, al più la somazio influmento delle secrete, e come che un qualche maniera possa utintelletto senire in por regola, e misura alle operationi di lui, non por cunto per gli atti della volonta e totalmente soperebia. Di quelle consiconsideratione mossi Aristone fra gli Sceptici samossissmo e Zenone lo Scoico , con visissmo somigianze i espressione, e de bora nomarona reda Aragana, che simegami men vigorosi, e valenosi teme a gusta di mossiche prigione; ora bilancia da pelar non qui troo , o l'argento delle sinis fine speculatione, via bluom colsume apparetegono , ma sicono, calenda, e costal sorti di mesci; var elleboro, che con vomiti vuolenti; e con impetuosse cuatatione ne sa movire. Percisi gli Atenissi nemici di tutto quello, che alla binona educatione de Cuttadmi sosse della menti di lungo espectio, che calla binona educatione de Cuttadmi sosse della pulatetica su percentagora dictro alle siamme: e perche mell'armeria della Dialettica su leuano armansfi follemente i Sossisi, sal soli discipsi di Patono, e quali l'insolenza, il falso, ed instrume la succhezza di cossono viene el-cume volte con ischerni, ci altre con rampogne descritar ritrar si può da quali fermenza così binon sintto nascesse. No io in ciò mi trattenza, passa quali semenza così binon sintto nascesse.

Non m'e nuouo, the da molti fu odiata la Musica come dameuole. Sesto Empirico al capo ventesimo terzo contro de i Matematici, ritorcendo la lode data al canto di mitigar gli affetti alterati , dice la Musica leuar più tosto l'animo fuori di fe , che raddolcirlo ; così coloro che sono rapiti dall'estasi, anuegna che sembrino d'hance le sentimenta del corpo senza segno di vita , hannole anzi mortificate , che morte; Perciò Antistene preso Plutarco nella vita di Periele riprese agramente la moltitudine scioperata, c'hauendo ad un' eccellente musico fatta corona, m-Aupidita da gli accenti pendena, da un de lati lasciando glinseguamenti di saggia, e grane persona, che per ben publico, e prinato parlana. Hebbe nell'età de nostri Auoli vn cotale, the veggendo per una parte bruciar la fua cafa , & vdeudo per l'altra gl'incomposti clamori di chi al fuoco disperatamente gridava, hebbe orecchio sì Pittagorico, & anima tanto armonica, che posto in non cale il suoco si studiana di ridurre a comfonanza le sconcertate voci della plebe atterita : così è vero che la Musica con magia non intesa suor di lor medesime le menti humane rapisce, & in vn groppo di ben arcicolato passaggio le tien legate, in una fuga impetuosa le spinge, in un respiro le ferma librando maestenolmente la voce le sospende. Tutta questa è dottrina di Pelibio, citato, e rioreso nel quattordicesismo delle cene de faggi. Il vino, e'l sonno, dicena Empirico non toglie il senso del dolore, ma'l differisce; la Musica parimente le turbationi dell'animo interrompe, ma non tranquilla, che se pure ne gli affetti esfercita la sua tirannide, la forza di lei si sperimenta in ammollire, ed in effeminare il valore : perciò da quei d'Egitto furon

#### 196 PARTE TERZA.

come molli odiati i Cantori, secondo che riferisce Diodero al selto del 11-Bro primo. Francesco primo Re di Francia dond a Solimano Imperador de' Turchi alcuni musici eccellentissimi : compiacquesi il barbaro per qualche tempo della dolcezza di coloro; reggendo poscia, che da essi sonerchiamente si lasciauano i popoli lusingare, ruppe gli stromenti, & i Maestri in Francia ne rimandò. Era succeduto nell'imperio a quel Re della Scieia, di cui fauella Plutarco nell'opereta della fortuna del gran Macedone, ilquale più volentieri odina il nitrito d'un bellicoso canallo, che l'armonia d'un musico lusinghiero; teneua troppo male impiegato ne' cornetti , e ne' piffari il fiato che donena dar anima alle trombe querriere, & animo a' combattenti foldati ; più fumaua che i suoi vaffalli saettaffero co'l ferro i corpi , che gli animi con la voce : non volle che i Traci apprendessero i respiri, o le fughe cantando, per non auuezzargli al riposo, o alla suga combattendo: temena che l'orecchio militare esseminate dal canto in camera, influpidifec poscia allo strepito in campo : e perche talhora la souerebia esattezza partorisce la negligenza, si fece a credere, che l'armonia tanto ordinata ne gli accenti potesse in guerra cagionar difordine nelle operationi; e pericolosa stimando la concordia delle voci a suoi discordi disegni , volle che i Turchi, come pur famo con eli sconcerti d'un confufo, anzi viulato, è rimbombo, che fuono, prouocaffero la vittoria. In somma hebbe i Musici per damenoli alla conservatione della Ottomanna tirannide; e questa fra le lods, o frai biasimi della Musica riporsi dee?

In oltre studiati alcuni si sono di rappresentar per meritenole dell'odio de buoni la natione de Musici , ascriuendole molti viti; perciò Diogene presso Laereio soleua i cantori ne tribunali accusare, perche riponeuano tutto l'ingeguo in aggiustar le corde de gli stromenti alla voce, lasciando i costumi dissonanti dalla ragione : & Antistene haucudo vdito Ismenia Tebano famosissimo musico, dall'eminenza di lui in quell'arte (dice Plutarco nella vita di Pericle) trasse argoniento c'huomo da bene non fose. Et in questo luogo, Signori, vdite la poco regolata intentione d'un moderno, come che per altro dotto, & erudito scrittore, contro de i Musici. Aristotele nella dinisione trentesima al problema nono chiede a se stesso la ragione, perebe i ministri de baccanali sosser communemente malnazi : Costui à Musici transferisce il quesito con la risposta : ne fi può credere ch'egli per ignoranza il facesse, perche volendo confermare l'opimone, ch'egli per propria d'Aristotele insinua, pasa al corrompimento d'un' altro testo ; imperoche done Martiale al quinto dice ad un tale , parlandogli del figlinolo;

Artes discere vult pecuniosas?

#### DISCORSO TERZO. 197

- Fac discat Citarædus, aut choraules.

Arres discere vult perniciosas. Ben si vede che la menzogna è zoppa, già che per vitio di lei zoppica il verso, ed è tanto cieco lo scrittore, che non s'annede d'hauer stor-Diato con un sol colpo la verità, e Martiale, lasciando per tanto il latrare de Cinici , e le calumnie de bugiardi , Cebete per la stessa ragione fra le disutili discipline annouera anche la Musica, per la quale la Poefia, e la Rettorica escluse, cioè a dire, perche troppo gagliardamente agita . e scomuoluc gli affetti . mà chi sà forse . che l'accusa da Cebete dita alla musica non sia la maggior lode di lei? Io per me facendo per bora la persona de musici contra il Tebano ricorcerei l'argomento. La Musica bà signoria n'elle passioni dell'animo, dunque è mestiere, di cui si de far grandissimo capitale ; la Musica in questa parte sa ritratto alla Luna, le quale essendo padrona del mare, hora l'agita, hor lo tranquilla , e cagiona quel moto alterno, che nell'animo del gran faggio potè commouere on flusso, e reflusso di cure, dentro del quale se miseramente naufragio: la musica bà l'impero de gli animi, sa quando le aggrada sollenargli, ed opprimergli, sà restringergli, e dilatargli; sempre però nell'huomo da bene è stromento della virtà, e del costume. Quindi Mafsimo Tirio al discorso ventesimo primo, rappresentando l'animo bumano in sembianza d'un Principato, come altroue accenai, dice, che la Filofofia in lui risiede come Legislatore, e si vale della Cinnaftica per disporre il corpo a' sernigi; della Rettorica per aprir frutinosamente i concetti del cuore; della Poetica per nodrire, e folleuare i pensieri de gioninetti; della Musica, accioche prinatamente reformi gli huomini, e sia gionenole anche in commune. Ma Sesto Empirico non volle alla Filosofia la Musica sottordinare , anzi di questa tanto maggiore la riputò, quanto che con efficacia non ineguale, ma con più soane maniera compone i collumi; Signori, non aspettate ch'io tessa vn panegirico in commendation della Musica, ne ch'io in compagnia di Scipione sognante, e di Macrobio me ne voli soura le sfere de Cieli con la scorta de Pittagorici, perche non è questo il mio fine. Aristotele nell'ottano della Politica per due cagioni principalmente afferma effer necessaria la Musica ; per con-

fortone nella fairca, e per addoleire gli affetti.

La via humanna di contraria tempre è compola, cd in confequença
non poà non annar le vicende. Dopò von horrido verno di noinfe follecindini voul fucceder la Primanuera di più allegri penfieri. Vulcano susta sfinnicato, e caligingo allo fopethio de gli cochi di Venere sal bora fo

ripulius; nel seno di lei andana ad abbracciare il riposo, ch'era sbandito dalla fucina; con l'incendio, che da quei begli occhi benena rascingana i sudori; il Sole stanco per la fatica dell'obliquo viaggio si corica in grembo a Tetide. L'animo humano è una lira bene accordata, romperansi le corde, se le vuoi sempre tele. Il continuo riposo marcifee l'huomo, la continua fatica il consuma ; con la mischinanza dell'uno, e dell'altro si mantien sano. Fino il Cielo apre nella notte mille occhi , come sentinelle del mondo addormentato, ma gli sopisce, è gli chinde nel giorno. Il mondo è per mio aunifo un piacenole inferno, perche non sono perpetue le fatiche. Dammi un famelico da un eterna fame mangiato, come lo riconoscerò differente da Tantalo ? Sparga l'Agricoltore la semenza de suoi sudori continuamente sopra il terreno, non uguagliarà lo stento di Sisifo? la perpetuità ne patimenti è per auuentura la più acerba circostanza de supplici, c'habbia nel suo tormentoso regno Plutme: ma piena di molestie, e di trauagli è la vita de gl'infelici mortali; s'altri non gli follena con qualche bonesto ristoro, come vineran gli huomini sempre morendo? perciò nel quinto delle Leggi Platone dice, che le solmuità in bonor de gli Dei suro introdotte per dar riposo a gli affiticati mortali; e se i giuochi non hebbero cominciamento per ingannar la famo, come sentina Erodoto, ripronato da Ateneo, almeno esfere stati trina i per trattenimento dopò le malageuoli, e grani operationi affermano gli scrittori; così presso i Greci i famosi dell'Istmo, come presso i Rom m. i Circensi, i Megalesi, i Lupercali, e cento altri. In somma è sentimento universale de sani, che si vuol dare all'huomo un ragioneuole trat enimento, che le fatiche fospenda, e lo renda più vigorofo a ripiglia le di nuovo: tanto espressamente insegna Aristotile al decimo dell Etica , & all'ottano della Politica , ma qual rifloro si può dare, che sia più confaceuole alla natura del canto? i fanciullini, che di pianto, e di lagrime si notricano, con la musica delle nutrici acquetandosi ne fan certi, ch'il vero, e più proportionato trattenimento de gli buomini dopò i tranagli è la musica ; ma che dissio dopò i tranagli , se nell'atto del tranagliare altri trona alleggiamento nel canto? Non và replicar i perfi, che p'apportai d'Onidio nel cominciamento del mio discorlo. L'Omerica Penelope la lontananza d'Vlisse, e'l tedio de gli importuni amatori racconfolana cantando. Parrafio, e Nicia putori di violen nome, per relatione di Teofrasto presso Eliano al nono, accompagnaciano il lavoro della mano con la fossità de gli accenti. Achille in Sciro fines d'ille selue tornando vincitore di molte siere, a se medesimo il trionfo cantana. Silla come che inhumano, e crudele, affaticato nelle ftrage

strazi di Roma si ristorana col canto; E poiche d'Achille s'e fattamenzione contentateni, che al secondo capo del mio discorso io trapassi, e dalla musica regolarsi le passioni io dimostri; Perche se vi soniene, Achille solo guerriero per altro iracondo vien da Omero con la cerra in mano dipinto; & m quel tempo a punto che egli sdegnato con l'hoste Greca per l'ingiuria riceunta di Agamennone macchinana gran cose, da gli Ambasciadori è tronato in sembiante di mustro: è dunque la musica regolatrice de gli affetti , e de costum ; la nutrice della Medea d'Euripide si duole, che ne conuiti s'adopri il canto, parendole, che al gusto, ed alla rilassitione d'animo, che arrecar sogliono per più rispetti i conuiti, aggiunger non si douesse l'incitamento della Musica, che à tempi malinconosi riserbar si donea; Plutarco nel libretto del matrimomio all'opinione d'Euripide si sottoscriue; ritrattasi poscia nelle quistioni conuinali al fettimo, e con necessario temperamento, ne da conuiti esclude i musici, ne dal cantare in tempi-calamitosi gli trattiene; ma in questo caso riguarda il cantore come medico, in quello come persona che adempia le parti sue ; nel fine poscia dell'operetta della Musica conchiude esser la Musica più ne conniti, che in qualunque altra occasione opportuna; perche il tempo del banchestare porta maggior necessità di riquardo intorno all'affetto, & al costume. Nel medesimo sentimento fauella al quattordicesimo delle cene Ateneo; ma l'uno, e l'altro tolsero, s'io ben aunifo, la lor dottrina dal Timeo, e dal secondo delle Leggi di Platone, done con enidenza di ragioni si mostra la Musica, come Signora de gli animi, hauere i tuoni corrispondenti alle passioni, & eserci data non per lufinghiera da gli antichi, e fani fauoleggiatori, mentre che difiero Orfeo baner tratte del suo canto seguaci le fiere, & Anfione baner co'l suo concento edificate le muraglie Tebane; perche l'uno, e l'altro co'l vigor della Musica mfuse spirito d'humanità nel petto di gente tale, che dalle fiere, da gli sterpi, e da i marmi per la rozza de costumi differente non era. Vennero nell'Iliade al primo frà di loro a sì spanentenole contrasto gli Iddy, che quella fourana magion di Pace haueua non sò come accolta in grembo la guerra; e granida di discordie era per dare in un mostruoso aborto indegno della sua origine, pendeua dubbioso in Cielo, che già un fiero campo di battaglia sembrana; gli ftessi fulmini non vsati ad estinguersi nel sangi e celefle, quafi negauano l'obbidienza alla mano di Gioue. In cofi graue tumulto, per la violenza del quale minacciana ruina quell'augusto Senato, Apollo con le Muse si trasse in mezo, come arbitro delle vicendeuoli doglianze; interpose in vece del pacifico caduceo l'arco sonoro; il principio del suono su il fine delle contentioni , perche all'armonia della Musica si ridussero in concerto

#### PARTE TERZAIC

gli Dei, e nelle consonanze di quelle V ergini apprendendo la dissonanza del le passoni mai regolate le andarono riducendo pina puno; e si citanto, nelle diunie meni poto la mussica, che meraniglia poi che Clinia Pittagorio quando per caso a siegno si sentino para parte de barbari mandas que mitiga ni sino ingulsi sirvori E che bunoa parte de barbari mandas que si sombassiciadori a nemici con gli stromenti da mussica per addoleirgli, come riseriste Tropompo al quarantes simo sello della sua sociale promopo al quarantes simo sello mussica per addoleirgli, come riseriste Tropompo al quarantes simo sello nella sua sociale di commo Dorico di Timoteo, per essento a casona con el gran Macedone dal tuonos Dorico di Timoteo, per essento cassionato nel gran Macedone dal tuonos Dorico di Timoteo, per essento casionato nel gran Macedone dal tuonos contrassi di monto o veduto von giounne tutto infinitato col ferro ignudo autuentassi al nemico, col canto in modo lo rasfereno, che egli deposta la rab-

bia, e ritornato in se stesso lasciò libero il pouer huomo.

200

E qual più forte catena potena legar le braccia già minaccianti la morte, di quel che fecero gli accenti ben regolati? qual torpedine con forza: occulta alla mano:tramandando il veleno, meglio influpidita l'haurebbe? Ma non finiscono qui le viilità della Musica. Teofrasto nel libro dell'Entuliasmo, a sia furor diuno attesta, che'l canto è attissimo a sanar l'infermità. Strano detto parrà ad alcuno nel primo aspetto, ma pure è vero. Perciò vedrete i più famosi Medici essere stati insieme Musici di gran; nome .. Apollo all'una, ed all'altra arte presiede : Chirone educator d'Achille seppe le virtà dell'herbe, ma non su poco nel suono, e nel canto: introdotto; Quel famoso Cerusico, che curò Enea dalla ferità, come che. più pregiasse la gloria minor dell'arti mute, era nondimeno essercitato an-: cora nella canora. Quella terribile pestilenza in Omero fu sanata co'h canto. Talete al malore de gli Spartani porfe rimedio con la Musica, secondo che riferisce Plutarco; Asclepiade riduceua al buon sentimento i: frenetici con le canzoni ; Teofrasto scriue, che lo spasimo cazionato dalle morficature di certa sorte di Vipere si togliena co'l canto : e senza andare spiando le antiche historie, come si liberano dalle ferite delle tarantole quei di Puglia? e per finirla vna volta; Saulle cra dal Demonio oppresato; in qual monte si poteuan raccore i semplici per formare a queflo male medicamento opportuno? Prese Danid la Cetra, e con la dolcezza del suono viuse la contumacia di quell'indomito spirito; onde non dobbiam riprendere come lontana dalla somiglianza del vero la fauola d'Orfeo, che nell'Inferno traffe su gli occhi delle infocate furie le lagrime, mentre il Demonio ne corpi assediati non bà legame, che più fortemente. lo fringa del canto; perche dunque vorrà Cebete shandir ta Musica . come disutile? perche vorrà contarla frà le artinen profittenoli alla bratitudine, se co'l dounto ristoro ne rende alle virtuose fatiche più babili,o

# DISCORSO QVARTO. 201

i et i nostri affetti compone? Conchiudase pure che buona , e salutcuole. La musica; ma quella Dorica più d'ogn' altra , di cui parla nel Luchetc. Platone , che accorda i buoni satti con le buone parole .

#### DISCORSO QVARTO.

Dell' Aritmetica.



D. era pur dicenole, à Signoria de dopò l'hauer noi febriniti i caldi efluir al freleo d'un oiso delettolo, e tranquillo, faceflimo a gli antichi effercity dell'Accademia, ritorno. era pur giuflo, che flanchi bornai di ripofare; dalle ville di quefle amene riviere ver la cima di Pindo, o di Parnafo poggiando, contemplaffimo l'om-

re di questi elaquenti allori, andar muetando per gli stagni Castaly, e l'onla di quelle dotte sorgenti ricourar all'ombra delle faconde verzure. Pocuamo pur buon pezzo fà, senza auederci d'hauer cangiato Clima; seter lungo l'Iliso sotto l'ombrosità del Platano memorabile, per a dir le licerie di Socrate fauoleggiante con Fedro . Era pur l'entrata del Liceo of spedita, che passegiar si potena per i più riposti cantoni, errando co i ne per non errar co'l capo . Perche dunque aspestar che la stagion pegtiore addosso ruinosamente ne caggia, lasciando non meno il corpo intiizato dal freddo, che l'animo mfingardito dall'otio? perche volere che a poço a poco infeluatichifea lo stile, arruginisea la memoria, gli spiriti si capprendano, influpidisca l'ingegno? perche lasciar che'l Sole sopra'l capo zirandone sempre come non degni della sua luce ne miri, mentre per solpa nostra in eterne tenebre d'ignovanza l'intendimento sepellito rimaue ? perche soffrir che l'anima, il cui cibo esser le scienze disse Platone, per si lungo digiuno dimagrata, e smunta, dentro del corpo, quast per vasta solitudine si disperda ? perche in somma andar di giorno in giorno differendo l'acquisto delle buone arti, le quali altro in lor di danneuole non banno, che la tardanza? sono per ventura i corfini della vita de' mortali sì ampi, che di mestiere tanto frà lor dinersi, capaci commodamente riescano? cosi douitioso e'l patrimonio de gli anni nostri, che buona parte donare all'otiosità se ne possa, senza che l'animo, per la sua coltura ne rimanga mendico? E pur tutt' altro disse quel grande, che seppe con l'arte del medicare fur contrasto tante volte alla morte, mà odo ben la risposta, e done ogn' altro taccia, grida, non parla in fatto. La ficra bà frastornato il corso dell'Academia; ma sia con vostra pace, Signori, nella

ri , nella risposta è racchiuso un'equinoco , e de dirsi con più ragione à una fiera all'altra è flata d'impedimento : perche fiera da un faggio antico è l'Accademia nomata, in cui l'uno con l'altro le merci dell'intelletto permuta, ma con vantaggio; perche (se tanto è lecito dire) si come Dio partecipando se medesimo, non però può menomare il suo capitale, così chi nel mestier delle lettere accomuna con gli altri della stefsa raunanza le sue sottilità, senza imponerir punto dà modo à cento d'arricchir del suo patrimonio; & all'incontro dice Plutarco, in quella enifa , che chi da tutti ricene tutti in brene hora quanza di facoltà, cost chi da tutti imprende sopra di qualunque nel saper s'auuantaggia; è dunque l'Accademia una fiera; ed accioche non vi parelle, che troppo da lontano vi recassi le proue del mio pensiero volite. Que nostri buoni huomini antichi , ch'empiamente religiosi à centinaia scriucuano gli Dei à ruolo in guisa di poueri fantaccini , si tronanano tanto impacciati das un'infinita turba di Deità che per non lasciarne alcuna otiosa, come difutile, diero à tutte qualche foprintendenza; onde non pure ogni flerpo crebbe inaffiato dal sudor del suo Dio; ogni casa si popolò per i Penati, e per i Lari, ma le febri, le cloache, e cose tali, che per descrinerle rosso ne diverrebbe l'inchiostro, bebber i nunu suoi tutelari, in tanta abbondanza, che Varrone bà consumata gran carta per tesserne solamente il catalogo, e Santo Agostino hà nella Città dinina la sua infaticabil penna flancata; e pur costoro alle siere, & alle Accademie l'istesso Mercurio per Padrone concordemente assegnarono. Perche videro esfer las fiera una Accademia di negotianti, e l'Accademia una fiera di letterati . Dio de negotianti è Mercurio io non lo niego . Vedetene presso Festo Pompeio la testimonianza. Quindi su dipinto con l'ali a piedi, secondo la spositione di Fulgentio al primo della Mithologia , perche poco meno che alati i negotianti effer denno, quando l'interesse delle lor bisogne il richiegga; hauena lo scettro in mano, intorno à cui erano attorcigliati i serpenti; perche tallbora dona con l'acquisto d'infinite ricebezze , quasi non diffi un regno , ma tallbora co i fallimenti in guisa di serpente ferisce, ed annelena. Quindi nell'Isola di Candia abbondenolissima di negotianti ( come da Diogene Lacrtio si ritrae ) si celebrauano i Mercuriali, in luogo de Saturnali di Roma; ed in Roma medesima era il Collegio de Mercuriali nomato, che con altra poce de Mercadanti diceuali, se prestiam fede alle Storie di Liuio ; e pure Mercuriali da eli Astrologi, c da'Platouci, e da'Poeti sono detti coloro, che per hauere in ascendente Mercurio non meno alla negotiatione, che alle lettere erano per habili conosciuti. Ma che lo stesso nume sia delle scienze padrone

# DISCORSO QVARTO. 203

bi me'l contende Bignori? se ritronamento di lui furon le misure, ed i refi , e tutto quel guadagno , che dal negotio si ricoglie ( secondo che fferma Diodoro ) egli anche fu inuentor delle lettere, o vogliam dire le gle elementi primieri delle scienze, come da cento auttori vien rifeito . Ne la dichiaratione di Fulgentio à fauor de negotianti è tanto sinvolare, che Fornuto, di cui habbiamo le speculationi intorno alla naura de gli Dei , vn'altra non ne arrechi à gl'interessi de letterati più confaceuole. Messaggiero di Gione è Mercurio, cioè a dire eloquentissino dicitore: onde se l'ali a' piedi gli furon poste da saggi, ciò si consà con "intentione d'Omero, che chiamo le parole alate, e l'Iride ambasciadrice li Giunone finse co i piè di vento, e nembosi ; che però anche dal nostro fanofo Latino fi diffe , Volat irreuocabile verbum : lo fcettro co' ferpenti li quanti misteriosi sentimenti è ripieno, tutti nelle buone arti fondati? Iamilico fra gli Accademici di gran nome, scriuendo a Deuxippo, stimò c'hasendo Mercurso insegnata a gli huomini la Dialettica, d'essa ne due serpeni , che vicendeuolmente si guardano portasse il geroglifico , o'l simbolo. Altri ricordeuolt, che Mercurio andando in Arcadia auneuntosi in due combattenti dragoni con la verga gli diuise, & acchetò, si sero a credere on quellla verga dalle serpi interzata significarsi la facondia, che i cuori fieri , e per odio dinenuti velenosi ad una amorenole concordia riduce . E certo mentre Vergilio al quarto della diuma Eneida di quella perga cost fauella

Pallentes alias sub triftia tartara mittit.

Dat fommos, adimitique, & lumina morte refignat, nou inucle del fommo, che n'impregiona i fenfi, ne della vigilanza, che gli disticolle, ma come chiosò dottamenne l'empio Giuliano Imperadore in a na lettera à l'amblico, bebbe à gli humani affetti riguardo, che con l'eloqueta addormentati si destino, ce al l'incontro troppo desti à addormentaci perche hauca Mercurio con Mineraa communi si imolaciri, e gli altari (come dalle parole di Marco Tullio, che nell'Accademia della villa sua Tusculana collocò termatena, ricoglie il dossissimo Tumebo) se non per dinostri, che que due numi concordemente il regno delle scienze reggeuano Ora se Dio non meno dell'Accademie, che delle siere è Mercurio, anzi se siere di savuo alla nostra preusglia, che sino al di d'hoggi siamo stati costretti à tacere? Miladectta Astrimetica sola di tanto male productirie i a gran racione citata boggi in questo luogo dal gran Tebano, odi non gid le accone citata boggi in questo luogo dal gran Tebano, odi non gid le ac-

cuje, sepra le quali il processo della tua condannagione si fabrichi, ma

la sen-

#### 204 PARTE TERZA.

la sentenza, che insieme con le altre danneuoli, o almen disutili fatoltà 'dall'albergo de' virtuosi ti rilega per sempre . Riduceteui alla memoria . Signori, ch'il nostro buon vecchio con nome d'amatori delle fallaci, e vane discipline chiamò nelle passate Lettioni i Poeti, gli Oratori, i Dialettici, or i Musici; or al di d'hoggi ha gli Aritmetici riserbati, per dar loro il gastigo, quando gli trougua in delitto. Danneuole per tanto pronuncia l'arte del conteggiare : e certo fe nacque (come vuol Platone ) infieme , e forse con occasione del giuoco de dadi , hebbe origine tanto contaminata, che pronostico di bruttissima vita se ne de fare; perciò vietolla a gli Spantani Licurgo, come riferisce Plutarco, Sgrida Seneca al settimo de benefici con Stoico sopraciglio l'audità de' mortali , e dice di non maranigliarsi gran fatto, che allo splendor dell'argento, e dell'oro dinengan gli occhi caliginosi, e l'animo per l'ingordigia s'ecclissi, perche sempre della · luce delle ricchezze è seguace l'ombra dell'anaritia, e'l peso di quel metallo, che si tocca con le mani alleggerisce la mente, onde rapir a volo al illa cupidigia si Lascia; perche quantunque sia di gran mote l'oro, pur non so come per ogni fottil fiffura agenolmente s'infinua; ma che per le ricchezze, che ne libri de computifi in breni note racchindonsi altri insuperbisca, questa sì ch'è maggior di qualunque altra pazzia i E qual Camaleonte più chiaramente si pasce d'aria di coloro, che senza ne tweder, no toccar argento, od oro, in quattro numeri comprendono tutra la somma de lor anari pensieri ? le ricchezze, dice Aristotele, altro di buono non hanno fuori che l'ufo; ma che vio è quello di riferbar piegato in va foglio il valore d'un riechissimo Principato? se n'andatiano altieri i popoli dell'Egitto per bauer trouata m'arte musteriosa da palefar con note poco intese i lor occulti pensieri; ma di quanto rimangeno inferiori a gli Aritmetici , che con pochissimi caratteri i più pretiosi di--fegni di tutto il mondo comprendono ? Certo, Signori, auuenendomi in vuo di cotesti libracci tutti vergati d'abaco, parmi in esso di raunifare lo scartafaccio d'un Mago, in cui si mirano, ma non s'intendono i caratteri operatori di così gran maraniglie ; perche all'aprirsi d'un libro mersantile, per altro ricoperto di poluere, saltano fuori gli stati interi, non che l'avgento, e l'oro in notabilifima somma . E quanti effetti somigliantillinei a gli incanti da loro si reggono derinare? non vanno forse di provincia in provincia pendenti da due dita di carta i patrimonii di douitrose persone? alla veduta d'una poliza mal composta non s'aprono fin gli erarii de Principi? Sò che nella guerra di Granata ( se si da fede al Nebriffense, al terzo libro della seconda Deca) il Conte di Tendiglia ridotto all'estremo, per mancamento di denaro da pagare la stipen-

## DISCORSO QVARTO. 205

dio a' foldati', tagliati alcumi pezzi di carta foseritti di propria mano. ad est die il nome di dinerse monete, e pago compitamente l'esservito; perche bauendo egli promesso di redimer la carta con ovo, non vi sit mercadante, che negaffe per l'imaginato prezzo le merci; acutiffimo annedimento parto legitimo della necessità, che dalla disperatione le sue spevanze traendo, fa, che l'ingegno bene spesso alla debolezza delle sovze supplisca; ma che cosa fece egli, che tutto di non s'adoperi con maggior sieurezza da chi negotia, mentre fin di que si porge modo in Fiandra di tener ben guernita hoste si poderosa, con riscontro di numeri, e di cartuccie? ma di più ; non ha cofa nel mondo , che più prodigamente fe spanda del sempo. Ben se ne duol Seneca, ma senza profitto, perche. tutti in guisa di vilissima merce il lasciamo otiosamente suggire. Quefla sola arte fondata nell'Aritmetica la commune prodigalità riduce ad una estrema quaritta, così è , Signori, anche il tempo a denaro contante fi. vende . Habbiam fatti mercenarij il Cielo, e'l Sole, e gli teniamo a giornata, come ministri de gl'interessi sopra del capitale correnti. In capo all'anno co suoi ranuolgimenti le sfere, co'l suo compinto corso il Sole altretti dali Aritmetica magia somministrano a chi negotia vn'acquisto notabile con tanto rigore, che ne, anche l'hore del ripofo passano senza guadagno Al fonno, il founo fleffo è pagato per non far nulla. E fe'l Sole innocato da gli Arumetici incantatori na co suoi raggi scrinendo à lettere d'oro crò, che ne libri de crediti era con l'inchiostro notato, s'egli co'l suo secondo lume sa nascere non le runide, e mal purgate zolle in grembo alla terra, ma l'oro schietto, e coniato nella borsa de negotianti, se dinisando con le quattro fiere le quattro stagioni dell'anno Aritmetico tutte le sa finire in vbertoso Autunno con la ricolta di frutto quadruplicato, crederem noi, Signori, che la Luna sorella di lui per la sua parte meno efficacemente s'adopri? Anzi ella , che più de gli altri a que' funesti carmi de negromanti è soggetta, più obbidiente a magici caratteri de gli Aritmetici troucrassi; ben sapete che i Magi; e massimamente le donne della Teffaglia, delle quali parla Filofirato all'ottano, tallhora le infangumanano la faccia col canto infausto; così disse Onidio

Quale rofæ fulgent inter fua lilia miftæ, Aut vbi cantatis Luna laborat equis.

tellhora anche dal Cielo fi fludianano di flaccarla ; il diffe nella Farmacentria Virgilio

Carmina vel cœlo possunt deducere Lunam; onde i foldati di Roma guerreggianti nella Macedonia, come nella vita d'Emilio narra Tlutaneo, trouavono lo strepito de rami per sar ch'ella non vadise

# PARTE TERZA.

vdisse le voci de gl'incantesmi; a che alludendo disse Tibullo Cantus, & è Cœlo Lunam deducere tentat, Et faceret, si non æra repulsa sonent.

· V bidisce dunque ancor la Luna alle note spauenteuoli de gli Aritmetici incantatori , ed arricchirgli non vanamente procura: A Luna nuoua dauano i Greci i lor danari a guadagno, & andauano con l'accrefeimento della Luna gl'interessi crescendo, la quale planza trapassò ne Latini, onde alle calende del mese cominciana il multiplico del denaro, che alle calende proffime doueua pagarsi, e calendario fu detto il libro, che perciò si tenena di cui fauella Seneca al settimo de benefici. Quindi erano da' debitori le calende aborrite ; onde disse Oratio alla Satira terza del primo libro

Qui nisi cum tristes misero venere Calendæ

Mercedem, aut nummos vnde vnde extricat: con quel che segue : il che notò parimente Plutarco nell'operetta, che scrisse dello schinar il far debiti. Io ben sapena che l'ostriche, e le conchiglie, ed altri animali di lor natura freddi, ed humorofi, quanto più dilungandosi dalle calende s'accostanano al plenilunio, più pieni, e colmi di sostanza ne diueniuano; ma non potena già imagmare, che le borse de gli huomini co'l crefcer della Luna arricchisfero, e pur vedete, che tanto han saputo sar gli Aritmetici. ma pericoloso el lume della Luna, Signori, non solamente perche tanti aspetti ella va continuamente cangiando in quante varie quise è riquardata dal Sole, ma perche essendo solita di cagionare il flusso, e'l riftusso della marina, può con infelice presagio predire l'instabilità delle mondane ricchezze, che ad un momento dall'una all'altra mano trapassano : ne delle carte, in cui si tengon i numeri ben registrati dobbiam sidarci , perche una tignuola può co suoi demi logorarne, senza che lo sentiamo, la più pregiata parte del nostro bauere, satiandosi dell'oro, che da gli huomini co sudori così grandi s'appresta; ed un topolino minore di quel ridicolo, che dal gran parto delle montagne scoppiò, nel sepolero del suo ventre può non di rado nascondere il prezzo d'innumerabili tesori.

E tanto sia detto per seruir all'intention di Cebete, che l'Aritmetica frà le disutili , e vanc discipline rigetta. Nel rimanente , come ch'io sia nel numero di coloro, che sono al mondo per numero, non è però che

l'Aritmetica io non riverisca, e non pregi.

Sò che i popoli dell'Egitto, tutto che in ogn'altra scienza addottrinassero i lor fanciulli, nell'Aritmettica però ponenano studio non comunale. fecondo che riferifce Diodoro . Sò che la gionenti Romana , la quale in

# DISCORSO QVARTO. 207

quella fortunata Republica s'allenana per dar legge al mondo, șur nell'arte de numeri soccupana, filmando che da efa una cenchiulente proau di buonifimo ingegno fi ritrasffe, così lo nota Altsfandro ne Crunak, e forfe riconobbe per autore di quesso suo detto Oratio, di cui sono quei versi.

Romani pueri longis rationibns affem Difcunt in partes centum diducere.

Sò che Socrate nella Republica gli huomini bene ammaestrati nell' Aritmetica ad ogn'altra discliplina habilissimi riputaua . sò che Pittagora , se come per far proua della virtù de Giouini studianti imponeua loro almeno per cinque anni vu rigorofo filentio , secondo che con molti altri nota-Anlo Gellio nelle notti d'Atene, così per hauer faggio dell'ingegno. l'arte de numeri lor proponeua; perche dell'huomo solo è propria l'arte del numerare, diffe Platone, citato nella divisione trentesima, al quinto problema del famoso Peripatetico . sò che Auenzoarre Babilonese barb. r) più nel nome, che nell'intelletto, dicena Omnia scire eum, qui nouerit numerare; perche in fatti per tutte le scienze i numeri adopran le parti loro. il sa la medicina, che i giorni critici, o decretorio, de' quali fauella in un libro a posta Galeno , ed in cui si da il giuditio della vita, o della morte dell'infermo, prese da'numeri; considerò l'anno Climaterico tanto pericoloso per la replicatione de numeri impari ; decise il parto di otto mesi, o non mai; o di rado vitale, done all'incontro era nel settimo, o nel nono mese sicuro. il sà la musica, poiche dalla soane forza de numers sonori , e delle proportions dolcssime l'Aquila di Gione la presso Pindaro, in odendo la lira di Apolline dimenticata delle prede, e de' fulmini chiude gli occhi , e s'addormenta; ed il fulmine fiefto dinenuto piacenole, inlanguidita a poco a poco la formidabil fiamma. s'estingue. Così quel regio vecello, che con immobile pupilla nello specchio del Sole la fua generosa prosapia costantemente contempla, per la forza de numeri degenera da se stesso, e polontariamente la chiude. Il sà l'arre del ben parlare, che senza numeri in ogni durezza senza rimedio trabocca. Non parlo della Poetica, o della Geometria, dell'Algebra, della Cabala, dell'Astronomia, che tutte da numeri la loro perfettione ricenono . Iddio stesso , quando volle creare il Cielo, e gli elementi hebbe nella sua eterna Idea i numeri , dice Pittagora , e certo fa tutto, in numero, pondere, & mensura, dice la Cristiana Religione, e che cofa è il mondo fe non vi accozzamento di numeri, da cui rifult.: La perfetta armonia, che lo mantiene?

Tu numeris elementa ligas, vt frigora flammis

Arida

#### 208 PARTE TERZA!

Arida conveniant liquidis.
canto Boetio al terzo libro della Confolatione.

La scuola di Pittagora disse, che Ibnomo altro non era, che in unmero quaternario, p. in quanto al corpo ben ricomoso la mischianza de quater
no ciementi, e la concordia de quattro homori, m. nella anima non saprei già imaginare il quaternario, se non me l'insegnasse e propositione de l'alcosamina ricoglie. Confisse dunque il quaternario dell'anima mella mente, nella opinione, e mel
senso, e quesso misterio o memero tanto piacque al segnati di quella setta, che per cagione di lin Pittagora distimmanareno, e frà gli Diet
i riposera con tenta veneratione, che ne giuramenti loro, e'il quaternario,
e chi lo tronio parimente nomanano; così ne sa seles essos Empirico al
ventessimo capa contro de Maternatici

Non per eum, à quo anima datus ille quaternio nostre. Ne fa solo Pittagera, che in noi medessimi la sorza de inmeri risonoscesse; perche Macrobio nel primo bibro del sopon di Scipione al capo terzodecimo disse la vita nostra, cioè à dire la conginazione dell'anima col corpo, in una certa quantità di numeri esser possibilità la quade compinia che sia, l'anima volontariamente si secun dal corpo, e la morte naturale ne segue; ed in ciò consistere il sato di ciascuno argomenta. con questa dottrina vorrebbe egli dichiarar quel verso di Dessebo presso l'inglio, quando rinotto alla sibilla le disse

Ne faui magna facerdos,

Discedani, explebo numerum, reddarque tenebris.

Ma che direm di Platone, Signori, hà egli per ventura traficuratas furte del munerare è Or qui chieggo licenza di non viponderui, perche di nunero de Platonici fippera l'oferita di qualduque cuimma mai proponegle la Sfinge, ed io che Dano sono, e non Edippo, lascio à cerullo più siegliato di me l'arte d'udoumare. Marco Tullio, chi era si gyunde meggion sermendo ad Artico oscuriffino lo silma, e al ane volete che sembri chiano è Legga chi vuole frà gli altri Dialoghi di Platone il Tineo, e vederà se nella dottrina Accadennia non meno, che mella Pitzagorica han luogo i numeri. Pure per non dir mulla: Platone al serimi della Republica lungamente in commendare l'arte del numerare si ratticne; e vuole, che il buon Principe d'una Republica non ordinariamente in est procura di numacassiras si anche principalmente, per tutte l'altre fusolici si distinde, si anche principalmente, perche donesso il capo d'una Republica, ben ordinata ester valorossissimo capitivo, se non bà l'arte de nuneri malageuolimente potrà maneggiar capitivo, se non bà l'arte de nuneri malageuolimente potrà maneggiar

#### DISCORSO QVARTO. 209

bene m'effercito e riuscira cost ridicoloso, come effere stato Agamennone dicena Palamede : & in questa parte s'accorda l'infeguamento di Placone con la dottrina di Vegetio al secondo delle cose della guerra : perche come petrà por giustamente in ordinanza un'effercito, come potrà ordinare vuo fanadrone, fiancheggiar la battaglia, (pedire vu' opportuno soccorso, se non sa dal numero delle compagnic, delle truppe ritrar subitamente il numero de foldati , de quali si può valere? Nell'Epinomide , o sia nell'aggiunta , ch'egli fece a'libri delle jue Leggi, canto nelle lodi dell'Aritmetica si distende , che chi d'essa non hà cognitione a pena lascia che habbia luogo frà gli huomini, tanto stolidi, e d'ogni bene incapaci gli dichiara; e perche io pur fra quelli mi confello, che non conoscono altra abaca, che le dita, mal volenticri surci In quella prattica entrato, fe won sapessi il modo d'oscirne con mio van-Laggio . Io non sò contar fe non con le dita, Signori, ma vi fo fapere che l'Aritmetica mia è più antica, e pregiata di quella, che da Platone è tanto smoderatamente lodata. Leggesi in Plino al trentesimo quarso della varia bistoria, che Numa erse un simolacro di Giano, che co'l ferno delle dita numerana trecento fessanta cinque, in argomento della sopraintendenza dell'anno : e volendo Ginuenale significar la lunga età di Nestore delle alla Satura decima

... Felix nimirum qui tot per l'acula mortem

Difulit, atque suos dextra iam computat annos, perche pigliande la singlita sino al ceucsimo, in passimolo per numerave alla destra, era sorza, che gli anni si steudessero ottre d'un secolo, 
che però Nicarco al libro quinto de gli Epigrannio socci d'un secolo, 
parlando dife, che in annovara gli anni suoi dalla sinstita alla destra, e 
di nuono dalla destra alla sinstita terrana contanto, della qual materia 
veggansi i due Cesis Rodigino, Calcagnino, che con molta eruditione vanno di quella sorte d'Arimetica sauclando, e l'uno al ventesimo tergo 
delle lettioni antiche, l'altro nell'operetta del caualcare; ed io conchiudo 
con vua storia.

Melitide fà vu cotal buoni huomo, che la pennad Omero si prese gusta di far famqio. Nosi speca far masic ad alcinio ; solo era dolce di sile, er alcini credettero , che non sosse sono mono, na prina essentia già esti sergi esti di sile, in più come vin se presenta di come vin sasse i mene devero che eno autte le proble di questo mondo no possi uno descripera la sicocchezza, e la melonaggine di lui, se lui medesimo non descriuismo: si necessivo alignamenti vin aio , che lo guardissi dans di meno descriuismo si si necessi que se sa se presenta delle dalle mono se descriuismo si si necessi que se sa che per uno alcare vina dasse dalle dalle mosso se sono ministrato espera se sa se su mono descriuismo.

miano si lasciana a guisa di cadanero dinorare . una volca che non sò come si moueua al Sole, vide l'ombra sua propria che lo seguina : il ponerello riflette tutto pieno d'angoscia co'l pie librato in aria, temendo di non far male all'anima sua, che da qualche fessura del suo corpo stimana che fosse pseita. Prese moglie perche gli su data, ma non osò di toccarla per dubbio di non essere accusato alla madre 3 hora cofini perche credete che fase così di marmo è perche non pote mas apprender tanto absco, che con tutti gli sforzi sapesse contar più di cinque, e tanto è vero che a nuna cofa è buono chi non è buono per. Aritmetica .

Nel rimmente hò parlato hoggi secondo il costume delle Accade-. mie con la scrittura innanzi a gli occhi, per ficurezza. a'cuni si dolgono di tale ofanza, e pure a me non da l'animo di fare altrimente in angustie si grandi. si concedoro a chi dee discorrere tre non interi giorni di tempo; io che sono asai tardo d'ingegno tutto l'impiego in leggere, or in comporre, e non basta : quando t olessi applicarmi ad imparar all's mente la mia diceria, farebbe di meftiere, che il giorno ne dinemile maggiore, come fece per la vittoria di Gedeone, o s'allungaffe la notte , come già per lo concepimento d'Alride ; olere che non è questo modo di fire fenza il fuo effempio. Raccolfe già in una fua ferittura l'eloquentifimo Stefonio , che Augusto in Senato sempre parlò con la carta in mano; e che Platone nell Accademia ; Zenone , e Cleante nel Portico; 16 crate ne' Panegirici ; Ariftotele nel Liceo; Sergio Galba in Senato fawell grono leggendo; sia in me meritenole di perdono ciò che con l'essempio de grandi altri riputerebbe degno di lode .

#### DISCORSO QVINTO.

#### Della Geometria.



stinata è la lite, che non folamente dall'animofità delle parti, ma dalla lunghezza del tempo vien sostenuta, in cui frà gli buommi addottrinati si piatisce, cereandosi, le l'arti che liberali s'appellano all'acquifto delle virtà sieno confaceuoli. Socrate in que discorsi sche nel Pirco paíso con buomini veramente cinili, di egnando con l'om-

bre d'allegorici senumenti la forma d'una perfetta Republica, che ha per ultimo oggetto la giuffitia vuole, che gli animi, ed i corpi de Cittadini con la Ginnastica , e con la Musica si coltiuino. E quell'altro Catadino d'Atene,

#### DISCORSO QVINTO. 211

d'Atene; il quale nella via che mena all'antro di Gione con lo Spartano Megillo, e co'l Cretefe Clima và dinifando le leggi alla Città, che fondana, efforta quei di Candia ad aggiungere a gli altri virtuofi effercitif anche la Inches ; per addoleir con effa la ferocia delle poffioni tumultuanti. Ora effendo l'animo humano un simolacro di perfetta Republica, come dopò P'atere irligna Mossimo Tirio al discerso ventestsimo primo, quantenque sie diar si debbia di guernirsi principalmente delle virità, che alla beaticudine lo conducono, non dee però dispregiar Last: , the fernono ad agenolargh il lentiero . Vario dice quefio grand Accademico, e presto che pazzo è il volgo, c'habbiam nell'animo : e vinendo sempre inteso alle seditioni popolaresche non haura mas diffalta di Tribuno, che l'annalori. Chi mili per tanto la Filolofia come Legif-· latrice , che lo gouerni , cd affreni ; la Girnaftica , che dispenga il corpo ad effer carro proportionato dell'ammo, che da Platone ve fer auriga locato. La Rettorica che gl'interni concetti tragga da tesori del cuore per accomunargli quando conviene ; la Poetica , che le menti più roze , e giovinette nodrifca , ed allicui ; la Geometria ; e la Mufica care compagne della Filojofia, e da lei pofie a parte de più celati fegrett, allequali fieno assegnate le parti loro. Non fono ad egn. modo, Signori, le ragioni di questa fattione tanto efficaci, che gli averiari si contentino di cederle il campo ; anzi quanto più nell'apparenza eglino al--la virtù propria dell'animo s'accostano, con tanto maggior franchezza alle arti liberali s'oppongono. Quindi s'ode dal Portico la voce d'un - Zenone , o d'un Cleante , che con fianco veramente floico tutti gli findianti ripiglia. A che v'affaticate o folti , e mal configliati mortali? done vi traporta l'matiabil fete di gloria ? così vi giona impallidir siè le carte ; mentre più sofio doureste arroftar di vergogna impregando il tempo deflinato all'acquifio delle virtà, in lufingar con vane di cipline l'ingegno ? Cosi volete con'i mando gli anni , e la fanità in dilutiti fludy offerir la vita in favrificio all'Idolo dell'ambitione > Non v'accorgete di vergar le sciocche carte più co'l sangue, che con l'anchiostro? "Scorrono i voftri boriofi penficri per i fogli de gli antichi terutori , e "van feguendo la traccia della fama per fame preda , fenza che l'ania emo a'eun profitto da così notainli fatiche ritragga ? Sofpendonfi le incerne per mendicar nella caligine de secoli tra corse un poco de splendove all'ingegno., e fe ne giace l'ammo nell'horrore de vity erernamente fepolto? Quelle notte vegliate, que giorm ladati in prociecta le feienze m che letargo , in che pigritia lasciano l'animo abbanaon to? Alla penna, ed alla carta fidate la jtabilità della voftra be ustudine ? me una

#### 212 PARTE TERZA.

è ministra del volo, l'altra in brene bora è consumata da un sarlo; ". In questa guisa fauellano eli Stoici contro dell'arti liberali , ed boggi Cebete contra la Geometria , che co'l nome di falfa disciplina addimanda. Certo è, Signori, che la Geometria fu ritronata per mifurar le campagne, e porre insieme à poderi, & alle risse il confine : o la mostrasse Abramo a quei d'Egitto , come stima Giosesso al primo dell'Antichità de' Giudei , o gli Egittiani medefimi l'imparassero dalla sperienza con occasione, che'l Nilo ricoprendo co'l suo secondo corfo le campagne abbandonate dal Cielo, turbana bene spesso i termini posti da gli Agricoltori , secondo che con Erodoto , e con Diodoro sente Strabone, al decimo fettimo della Geografia, ma se pose i confini all'humana ingordigia, onde ognuno delle sue facoltà rimanesse appagato , senza veurparsi quel d'altri , perche vien come distitle viprouata? è per ventura opera così agenole il satiar la cupidigia de gli buomini ? è così stretta la voragine del disiderio de mortali , che come quella del foro Romano con un folo Curtio , o quella di Tebe con un solo Anfiarao satollata fe chiuda ? chi pon legge all'auaritia , Siquori ? tutto il mondo s'arma in vicendenoli contrafti per dilatar i confim . Veggonsi tallhora i boschi senza frondi di laucie , e di picche, rinolti ad usurpar un palmo di bosco verde : non s'estingue sallhova la sete de gl'ingordi , prima che i fiumi non sieno co'l fangue humano contaminati, non s'ammorza la fame, se non si pasce di biade cresciute co'l grasso de putrefatti cadaueri, e farà poco la Geometria, fe ponendo con le sue misure il giusto confine all'hauere, il porrà parimente all'auaritia, allo sdegno, alle guerre, alte stragi, cd alle mort ? E tuttama Seneca nella lettera ottantesima ottana da quello capo prende materia di dir male della Geometria. Metiri me Geometres docet latifundia, porius doceat quantum homini fit fatis. che mi giona il saper dinidere un horto, se non sò con mio frasello pacificamente dividerto : a che mi vala il fottrarne puntualmente i piedi del terneno, che mi s'aspetta, se'i mio potente viemo per insidia mi mantien malenconico è perche debbo imparare il modo di non perdere una minima particella delle mie facoltà , e non più tofta saper come lasciarle tutte con allegrezza? così dice Seneva. Io non pretendo a undar con Sesto Empirico al espo decimo nono contra i Matematici, vintracciando le difficoltà Geometriche, per prouar, chella fia vana; come se veramente dar si poss il punto indivisibile, la superficie sen-24 profondinà ch'appellano linea; e se scorrendo il punto formi la linea, o cofe tali , perche mi perfuado da Cebete efter ripronata la Geometria

#### DISCORSO QVINTO. 213

metria folamente, come facoltà non regolante il coftume . nel rimanente sò quanto da tutti gli scrittori sia commendata . Plutarco all'ottano delle quistioni de conutti alla quistione seconda , propone in persona di Diogeniano un problema; perche da Platone si dica Dio esser sempre in tratsar di Geometria: Linga è la diceria, con cui si risponde al dubbio. ma fe m'è lecito dire il parer mio , flimo , che la Geometria sia principatissimo strumento della providenza divina: non solamente perche Dio opera tutto , come nella passata lettione io dicena , in numero , pondere , & mensura, ma perche nel gouerno dell'uninerso con la proportione Geometrica compartisce i premi, e de pene. Quindi que saggi, che parlarono fotto fimboli, valendosi della Geometria espressero il sourano NEme co'l Cubo, di figure trigonali, come nosa Pierie al trentesimo ottauo de Geroglifici ; e la dinintà co'l triangolo equilatero , in cui l'oguaglianza delle tre dinine persone à meraviglia risplende. Ma le dinine cose poste in disparte . Platone tanto capitale pose nella Geometria , che sù la porta dell'Accademia, haueua à gran lettere feritto, Ignaris Geometrix huc introcat nemo: che però al sertimo della Kepublica comanda, che chi dourà sedere al gouerno d'uno Stato, ponga ogni studio di addottrinarsi in quest'arte . Ben è vero , che acerbamente egli riprese Eudosso, ed Archita, perche facoltà così nobile dalla contemplatione delle cose celesti ritraeuano alle corporee , e materiali ; onde nel concetto de gli buomini l'haueuano aunilita in maniera, che a'soli mecanici si riserbaua : perche come dice Massimo Tirio al discorso ventesimo primo . si come alcuni medicamenti applicati ad occhio caliginoso, o lagrimante , lo rendono habile à foffrir la luce del Sole , così la Geometria all'intelletto porge vigore, e lume, onde più agenolmente nella contemplatione delle cose astratte dalla materia, e delle Idee s'affisi. il che vien parimente pronato dal famoso Platonico Alcinoo al capo settimo della dottrina di Platone. che se all'utilità, che può questa scienza recare all'huomo politico, in tempi di guerra ci piace d'haner rignardo, il medesimo Principe dell'Accademia ce lo diussa al dialogo seteimo della. Republica , poco dianzi citato : Perche nell'accamparsi , nell'ordinare in buona formale fauadre, nel distenderle, e restringerle a tempo, nel trincerarsi, in prendere opportunamente il vantaggio del sito, nel misurar le distanze, in ritronar la larghezza, e la profondità de fiumi, in fomma in cento vsi è necessaria la Geometria ad un fondato guerriero . Vi ricorda , Signori , della guerra di Troia ? tanto n'è fiato scritto , che le muraglie di lei sono più consumate dalle parole de Toeti , che dal fuoco de Greci : ma ditemi come fu espuenata, e con quai forze quella *Superba* 

fuperba Città ? Ben fapete che si votò d'habitatori la Grecia, si spogliarono i boschi d'alberi , per fabricarne vn'armata, tutto il mondo stetet sospelo attendendo il sine di guerra si formidabile, il Cielo stessio in fationi minacciana tumulti ,

Iuppiter in Troiam, pro Troia stabat Apollo.
Aegua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Giunone per la fua schernita beltà, che non potè da Paride impetrar il pomo dal Cielcaduto , arringaua nel Senero diunto, e vodeva veder adquato al fuolo il fimofo lito, e tauto fece, che ne palojo il decreto ; ma con quale arti dopò dicci anni d'assedio d'Davete Frigio al sello libro, che scriffe di quella guerra dice, che il volto d'Elena su la machina, che sutta l'Asse adstrusse.

gaudentque videre Euerforem Afiæ vultum; quin ipfa fuperbit Accendifle Duces; lacerafle in prælia mundum, Infamem famæ titulum lucrata pudendæ.

Nuou machina da guerra, siguori, è un leggiadro volto, ne sò già che Demetrio figlio d'Antigono, di cui panla Vegetio, e che fu sopramomato espagnator di Città, ne gli arsenali suoi vna di questa forte ne fabricasse. Assi più degui di compassione bò io stimati gli amanti, da che mi uenne letto il luogo di Darete; perche se da gioccha Elena porè vna città intera beer l'incendio, per cui in cenere si discosse, non è gram satto, che un cuore sotto il coccunte raggio di due stelle i infiammi, e porti nel volto la, cenere nel pallore, chè diussa ordinaria de gli amanti. Palleat omnis amans, color hic est aptus armanti.

Ma nondimeno io non consento d Darete; e dico che la Geometriaa diè la maniera di ruinar vm Regno si ponderoso. Fabricò Epeo col configio d'Elevo secreto ev mgan cauallo, con ainto della Geometria, e ruinò la città. Sè che gran guerra mi soprassa signori, dal vulgo de letterati, che souo imbenuti dalla popolare opimone, che quel cauallo softerati con imbenuti valorossismo, Diede occassome all'errore omero in persona di Menelao, al quarto, & in persona di Demodoco, alloratuo dell' Hista; presento poscia a publicar si do reci Ditte Candiotto al quanto, quel sacerdote Egitiano presso Dione, e cento altri; frà Latim Lucretio, al primo della Filosofia; Oratio al quanto, done parlamdo d'Achille dice

Ille non inclusus equo Mineruæ Sacra mentito, male feriatos Troas, & lætam Priami choreis Falleret aulam.

E fopra tutti Virgilio al secondo , doue Sinone con lusingbissima diceria procura di purgar gli animi de Troiani dalle giustissime sospicioni . Nulladimeno io dico che il canalto Troiano altro non fu, che una machina geometrica, che in guifa de gli arieti, posti in vso dopoi, percotena le muraglie della Città . Cost l'insima Plimo al settimo della floria Naturale, e Pausania chiaramente il testifica nel primo delle cose d'Atene. Maniuno in quefta parte fece proue più rare dall'otilità della Geometria, di quel che fece Archimede Siracufano; quell'Archimede Signori, che tanto affiduo, e diligente era nelle contemplationi Geometriche, che come dice Plutarco, da fernitori tolto dallo fludio, e per lauarlo spogliato, ad ogni modo nel fuo corps medefimo già vino tirana con le dita le sue figure ; quello che un giorno occupato in certe speculationi di Geometria veggendosi soprastar il ferro d'un'impiurioso soldato, il pregò à sospendere il colpo , fino à tanto , ch'egli finisse il suo sudio , e poscia per mano di quell'infame ficario se ne mort; quello dico, essendo la sua patria affediata da Marcello Capitano fra Romani anche à giudițio d'Annibale valorolishmo , soto , disarmato , e vecchio , con le sue machine geometriche la difese si fattamente , che fu appresso l'istesso Marcello venerabile, come narra Plutarco. Che se nel mestiere dell'armi la Geometria occupa i primi luogbi, credette forfe che nelle pacifiche bisogne ella rimanga negletta, e senza splendore ? Quanto mai operò Dedalo d'artificiofo , e di grande anche nel labirinto , quanto nell'arte del dipingere , e nella scoltura secero Lisippo , Appelle , Parrasio , e Neusi, tutto dalla Geometria si riconosce ; perche da lei hebbero le misure , le proportioni , e le regole bisogneuoli . Ctesifonte Cnossio architetto del famoso Tempio di Diana Efesina , come pote condur tanto vicino alle stelle co'l capo quella machina illustre, quanto s'accostana à calpestrar con le fondamenta l'inferno, se non con la Geometria; così afferma Vitruuio ; e perche una volta gli mancò l'arte , onde vna gran mole di pietranon potena al suo luogo riporre, hebbe risoluto di darsi morte, non polendo condurre al destinato fine la vita, se non perfettionana quel tempio, dalla cui fabrica sperana l'immortalità della sama, che dalla sua pita non potena pretendere, ma Diana comparfagli in fogno il confolò, e diuenuta ella medefima buon Geometra, con instrumenti degni di lei recò à perfettione il lauoro.

E perche nell'olima lettione io vi dissi, che l'Aritmetica era una cera ta Magia, già che Platone l'una dall'altra non vuol che si disgiunga, antilo separarle in questo luogo non debbo. Non sarebbe arte d'incanto

0 4 il tra-

#### 216 PARTE TERZAL

il traportare una casa ? il sece un'architetto d'Egitto, anzi Archimede scriuendo a Nerone, che cosa non gli promette, se di muouere il mondo tutto promette, quando habbia luego, in cui riponga un piede ? mas più d'ogn'altro Archita la Geometrica Magia poje in palese; di coflui narra Favorino presso Aulo Gellio al duodecimo capo del libro decimo delle notti d'Atene, che fabricò una colomba di legno, la quale per for-Za di certe ruote, e di contrapesi non veduti spiecana il volo, e che più bella fama bramar poteus costui per mandare il suo nome da un mondo all'altro di quello, ch'era la volante colomba? in cui banendo egli impressa la velocità del suo ingegno, era sicuro, che chiunque la rimiraua , in essa potena l'eccellenza dell'artefice rannisare? Sò bene che nella Siria si spediuano in vece di corrieri le colombe con le lettere sotto l'ali, perche portassero à chi viuea lontano la cognitione di quanto in rimote parti passaua . Ma più bell'arte hebbe Archita , che seppe per mezzo d'una colomba arrivar con la lode doue non era giunto co'l nome . So che la Naue Eroica, che prima osò di traspiantar gli abeti nell'onde haueua una parie della sua poppa loquace, benche di legno; ma la colomba d'Archita fauellando co'l moto d'ali pefanti and sua eli honori d'Archita publicando à gran voci ; & insieme facea sapere à tutti , che chi s'induce à biasimare la Geometria senza Geometria , cioè à dir senza misura , o regola, confoude, non ordina i suoi discorsi .

#### DISCORSO SESTO.

Dell'Astrologia.

Cost vago, e dilettofo lo spettacolo, che co'l finissimo

intaglio di cossellationi , e di segni n'apre la secua del Ciclo, che non ad altro sine volenzano gli Stoici esser l'humonoda Dio locato mel mondo , che per diligencemente contemplare quelle meraniglios se solici qualità di arricologic , casì Leulio Balbo al secondo della natura de gli Dei sellista; in Cicerone . E certo dice Latanto , scondo l'opinione de mongliori Filosofrati , quanto è più bello il ciclo ingemmato di stelle , che qua'umque lauroro selleggiato di gemme ? Onde Massimo Tirio al discondo dell'entimo quinto afferma non hancry gli occisi de mortali opeto più nobile d'un ciclo nelle tenebre della notte illustre per tani lavai . E, Signori , il ciclo panimento al soglio della dininità ; le fielle son chousi d'on occio che la neugono prisio è e como che quello moi dure (entar per chousi d'on coche la neugono prisio è e como che quello moi dure (entar per

ventura del vile, assomigliandosi forte a ciò, che disse un Pocta unlgare delle stelle parlando,

O de chiodi del Ciel capelle aurate Che'l fossitto souran tenete vnito

Tonde, e lucenti stelle;

ad ogni modo io fon certo d'effermi di lunga mano tolto dal vulgo, perche in Ateneo trono il fondamento del mio pensiero all'ondecimo delle cene de laggi; e se così ricco è'l panimento ronescio, che sarà il lastricato. e tutto il rimanente, che serne ad vso più honorenole dell'habitante ? e purc con tutta la bellezza, che in penjamento humano non cade, è cost mal'applicata la mente de mortali, sono tanto amebbiati gli occhi, che mai non si rinolgono à contemplar quelle sfere meranigliose, la nouità di qualche inopinato prodigio non fà sue prigioniere, e seguaci le curiose pupille. Ben à ragione si duole Seneca all'ultimo libro delle quistioni naturals, che la squadra delle stelle, per cui la bellezza dell'immenso corpo del mondo spicca più chiaramente, non può ragunare i popoli alla sua contemplatione, done all'incontro ogni noutà benche leggieri fà che'l volto di tutto il mondo penda dal Cielo. Il Sole non ha chi lo riguardi, se per l'ecclisse non perde il lume ; La Luna non s'osserua se non bà bisogno dello strepito, che la ristori . Tanto siamo di propria conditione auuezzi al difetto, che ne anche il Cielo riguardiamo, se non all'horas ch'è difettoso, e forse la malignità de mortali stanca di tronar mende frà not , se scaltrisce in infamare i pianeti più nobili , e con tal'arte si studia di far men chiare le proprie tenebre, accomunandole alla luce del Sole : ben sapete che il nostro secolo più de gli altri in questa parte ingegnoso ha ritronate alcune macchie, è impresse, è almeno opposte alla faccia del Sole ; e chi potrà dolersi , ch'alla candidezza de'suoi honorati costumi sia da!l'altrui liuidore imposta macula, mentre non è sicuro il Sole nella sua ruota ? intendano però costoro , che donde attendono premio di gran gloria, merito di molto biasmo ritraggono; perche non vagliono ad affisarsi in guisa d'Aquile al lume quando piu sereno lampeggia, ma nella notte, augelli appunto notturni fan prona del saper loro . Soli gli Aftrologi sceuri dalla faccia del pulgo , trattisi fuora della densa caligine , che n'ingombra, par che non meno dalla più purgata luce del Cielo gli alimenti riceuano . Mi darete per tanto licenza questa sera , Signori , che ne gli bonori dell'Astrologia io mi trattenga , riserbando al fine della Lettione quel che farà neceffario , per l'intelligenz i del luogo di Cebete , che frà le vane discipline la conta . Platone nell'Epinomide , o vogliam de nella giunta, che fece allibri delle sue Leggi, e molto più diffusameme

#### 218 PARTE TERZA.

nel fettimo della Republica, non pur commenda l'Afrologia, ma per necessirio firumento del buon gonerno l'asseptant all'huomo di Stato i primieramente per quel fine vinnerssale, che secondo las dottrina Accademica tutte le scienze hauer demo di solicuar la mente dalla caducità di queste cose mondane all'eternità delle celesti, e di Dio. Ben spete, Signori, che le forme di qua giù quanto più belle sono, tanto disengeno più prossimme al primo bello sdi cui son raggio, onde l'intelletto.

D'vna in altra sembianza. Può solleuarsi all'alta cagion prima.

Ma se conclusion and a cagoin prima.

Ma se opera alcuna del subro eterno dall'occhio de mortali si mira, che possi rapir l'aumo nella contemplatione dinina, quessi serza dubbio è il celo con se lus selles din entre si parta, ben vi contenterete, chio de libri sagri per questa volta mi vaglia, senza tema di prosanzasi.

Celi enatrant gloriam. Dei, canta di Poeta celeste, non già per farmonia de Pitazgoriei, che non su ma si sognate da Dande, ma perche da mo occasione a chi gli mira, di commendar di così bell'apra l'artesise. Così dicena Euripide da Pitatro cistato.

Cœli renidens pulcris fideribus iubar Varium fapientis opus artificis.

E exto se Alcinoo famoso Platonico banesse banuto intentione di chiofui il luogo dell'Apossolo, innisibilia Dei per ea, qua facta sinti
intellecta conspiciuntur, non potena più chiaramente discorrere, si
quel che sece al capo settimo della dottrina Accademica, a nosso proposito dell'Astrologia fauellando. Astrologia dum incumbimus,
ab ijs «cua oculia percipiuntur ad innisibilem ducimur essentiam; e se delle cose naturali canto il Petracca.

Che son scala al fattor, chi ben le stima,

L'illesso , nel luogo , poco dimzi lodato , diede alla scala: 
Pr gradini gli oggetti particolari ; che l'Astrologia prende a considerare ; co quali alie cosse psis sibilimi somonate; tanquam per infectiores gradus ad altiora progredimur. Ne vii sate a credere che questo modo di filosostre solamente da Platonici si cossimi, perche Plutareo al primo libro delle opiniom de rislossi dice , che la setta stoica trasse la primera cognitim di Dio dalla vissolie bellezza del Ciclo. Onde diudendo tutta la dostrina in sette parti , la prima postro quella , che imssiriorar le cose celali è occupana . ma di ciò bassia in questo luogo : molto più n'adrete da sagri dicitori nelle Chiefe, al mi questo luogo : molto più n'adrete da sagri dicitori nelle Chiefe, al me gran lume dell etta nostra, che nel Collegio Appsalico l'amo passa me gran lume dell'etta nostra, che nel Collegio Appsalico l'amo passa edituse, l'asciando questo secolo m una solta caligime, hà in coral materia.

materia scritto conforme al folito, formando alla mente una scala, per salirsene al Ciclo.

L'altra cagione perche Platone puol che da un Principe di Republica s'impari l'Astrologia , è fondata nel mestier della guerra . con Platone Jente parimente Polibio , al nono delle Jue florie , che non consente ad ono inesperso nell'Astrologia il titolo di buon Capitano: perviò loda Omero, che formando nell'Vliffea un Principe valorofo, in persona d'Vlisse, non tralasciò questa parte, anzi buonissimo osseruasor delle ftelle il dipinfe . Quindi e, che il Contauro infegnator d'Achille , fotto la cui famola spada donena vadere Ettore , il softeno dell'Afia già vacillante, l'introduse nell'Astrologia d'Atlante. E jenza dubbio con molta ragione; perche notabili disordini si sono ne gli efferciti veduti accadere, puramente per la poca cognitione, che delte cole celesti hauenano i Capitani . Era Nicia con l'hoste Areniese vicino a Siracufa; la fortuna della guerra sempre incostante s'era accoppiata con una gran mortalità, da cui veniua esfausto l'esfervito : onde la necessità gli persuase la ritirata, fino a quel tempo sconsigliazagli dal valore: mentre si studia di raccoglier le squadre vna impronifa ecclisse della Luna empie il mondo di tenebre, e'l Capitano Chorrore : rimale Nicis non meno ecclifato nell'intelletto, che la Luna nel volto; onde perduta ogni luce di discorso, tanto in deliberar fi trattenne, che die tempo alla vittoria Siracufana d'arrivarlo ne' suoi confini, e di farlo prigione : Non s'auuide l'infelice, che la Luna volontariamente la sua luce ristrinse, per dargli agio di suggir'allo scuro, e non vergognarsi dell'atto indegno; ma sumò, che quelle tenebre sconosciute fossero infausto presagio della sua morte; prenide in esse denigrata la fama dell'Imperio d'Atene, ed oscurato il lume delle fue passate vittorie; quel sangue, che nella faccia della Luna mirana, gli fii insieme rimprouero della vergognosa fuga, e pronostico della fanguinofa morte de fuoi; ma fopra tutto fa testimonio, che l'intendimento di Nicia era meno illustrato dalla soienza delle cose celesti, che non era la Luna dal raggio del fraterno splendore. La storia è lungamente narrata da Plutarco, ma gravemente ripresa da Polibio. E perche non pote lo Spartano Cleomene forprendere Megalopoli , come haueua disegnato to compagni della congiura ? Certo è che l'ignoranza delle cose celesti di mano gli tolse quella Città, che gli deflinana il valore; perche haucendo dato l'accordo a' congiurati di dentro , di douer giunger con l'effercito alla terza guardia , per effer la flagione intorno allo spuntar delle Pleiadi, non s'aunide, che troppo più breue

breue era la notte, di quello, che richiedenano i suoi disegni ; onde seprapreso dal giorno rimase impedito, e perdente; e doue Nicia con le soucrchie tenebre della Luna vide rischiarata la gloria de' suoi nemici. all'incontro Cleomene, dalla fouerchia luce del giorno vide ofcurato lo splendor del suo nome ; Tanto è necessaria ad un Capitano l'Astrologia. Ma che dich' io , Signori? il Cielo con le sue stelle è il più bel campo da guerra , che mai vedesse o Marasona, o Came; e dell'ordine di lui meglio che da Eliano, da Enea, da Vegetio, oda Polibio puè il sourano condottiere d'un boste, apprendere il modo d'ordinar le sue fquadre. Stellæ manentes in ordine, & curfu fuo aduerfus Sifaram pugnanerunt , si dice ne' Giudici al quinto ; perche militia del Cielo pengon nomate le stelle, nella divina settimana, descrittaci da Mose al secondo ; e dal Profeta Esaia al fine del quaramesimo capo; e come che de gli Angioli alcuni spositori intendano nelle scritture fagre il nome di militia, ad ogni modo osserna, e prona Martin del Ria dottissimo frà gli Scrittori moderni , che più frequentemente il nome di militia celefte alle ftelle suole adattarsi ;il che vien parimente osernato da Pietro Fabro, nel libro terzo de fuoi semestri, al capo primo, con Cauttorità di Pietro Crisologo Vescono di Rauema, e d'Ambrogio Arcinescono di Milano. Quindi Filone le stelle erranti, e fisse, sacratissimo esfercito del Cielo appelto; e Claudiano fauellando d'una vittoria di Teodosio, a cui il Cielo su con improuisa mutatione fauorenole, della voce militare si valse dicendo

#### - tibi militat ather,

Et coniurati veniunt ad classica venti.

E che più bello, che più ornato essertio volete di quel del Cialo, se tutto è luminoso, e raggiante? Sapete bene, che Aureliano Imperadore seriuendo presso Vopisco ad vm suo Luogotenente gli impone, che l'armi de' foldati si tengano ben pulte. Vt militum atma tersa sint, con quel che segue: solo nell'ardor delle zusse, elle missire il buon soldato gli ornamenti trassura, e lima d'esser più bello, quando è più polueroso, e macchiato di sangue; così quando il Sole, la Luna, e le stelle, esservito formidabile del Cielo, combatterà contro de gli insensati, vedarasi tutto socra; e caliginosi, speche

Sol obscurabitur, Luna vertetur in sanguinem.

Necessara dunque al Prencipe è l'Associogra, per le coje della quera; ma non è men giouenole per l'arti della pace simpercioche nel Cielo mordinatissimo Principato riplende. Preside il Sole come sourame gonemator dell'Imperio scois lo disse Marco Tullio nel segno di Stipione. Dux se

& Princeps ; & moderator luminum reliquorum ; & Arnobio quafi nel cominciamento del prino libro contro i Gentili ; Ipfe fiderum Sol princeps ; cuius omnia luce vestiuntur. Jegue in luogo di Rei-ma la Luna ; con quesso tome bonovolla Oratio nella cangone secolare.

Siderum Regina bicornis

Audi Luna puellas.

E prima di lui Omero nell'hinno, che della Luna cantò: Quindi Apuleio lasciata la sembianza asinesca, nell'oratione, che sece, frà gli altri nomi , che abbondenolmente le dà , il primo è di Reina del Cielo . Nel che si vede l'ettima forma di reggimento; perche si come la moglie del Principe non de hauere nel gouerno auttorità, o preemmenza, ch'al marito fottordina a non fia, e da lia non dipenda, per non effeminar i titoli del Principato; cost la Luna, non con altro lume risplende, che con quello del Sole. Vengono i due configlieri di pace, e di guerra Mercurio, e Marte; e di Mercurio si vale quando sa di mestiere, per l'ambasciarie; e di Matte per general de gli efferciti. Sernono per affessori nel Tribunale Saturno, e Gione ; il primo co'l suo rigore mantien la verga della giustitia inflessibile; l'altro con la piacenolerra tempera il fummum jus, che bene spesio in somma ingiuria degenera; e co'l mescolamento di queste due qualità si genera quella forma di moderatissimo principato, che veualment si diparte dal tiranmo, e dal diffoluto. E perche non può il Principe viuer sempre frà la cure più serie , ed bà bisogno anch'egli di qualche riftoro nelle fatiche, compie il numero de Pianeti Venere, fotto'l cui nome le ricreation del Principe fi comprendono. Tutte l'altre felle del firmamento fono la plebe foggetta, che non entra alla participation del gouerno. Ma confiderate, Signori, la forza di quelle parole, moderator luminum reliquorum, perche in effe un necessario infegnamento politico si racchiude.

Hamo i Principi i lor ministri, shà il Sole i pianetti soggetti; ma per ben reggere non è douere, chel Principe ali indescrittione de ministratoporopora la maestà dell'imperio, e delle Leggi; e come che babba ne escliti di valersi nel gonerno de sudditi dell'opra loro, è però dicenola; che la potessa del me limitata; e non aggirino il Principe; come loro aggrada. Nel che peccano con massessimpio gli Idolant de Liberti, e dall'humor del fauorito dipendono. Il Sole (dice Macrobio al ventessa mo capo del primo libro sil sogno di Sopione) è principe che sutti giarmelori pianetti gonerna; perche la missea del lor periodi dell'auticipiani, o dal dilungursi da lui necessarante si prende: E che Politica insegnò mai Platone nella Republica; e nelle Leggi Jarislatie ne libri cicili.

siuili, o Tatito in considerando le astioni de Principi, ch'adegui quellas che util Accademia del Cielo infegano con l'esempio il Sole, ed i piameti muno: è ceiò sia detto per seraire all'invention di Platone, il quade due altre vilità dell' Avologia, oltre le sopradette, ne accuna « Fra è c'he regal la neugatione; l'altra che la colunt delle campagne afficur 1. Della neugatione men sene dourd dire, perche più se ne sa con l'ésperienza, che per sorge de libri.

Magna minorque feræ quarum regit altera Graias.

Altera Sidonias, vtraque ficca rates, dell'Orfe maggiore, e minore diffe Oudio.

Sic te diua potens Cypri
Sic fratres Helenæ lucida fidera.

Ventorum que regat Pater Obstrictis alijs præter Iapyga

Nauis.

Agniades, felix fellis, qui fegubus vius

Er dedit æquoreos, cado duce, tendere cursus.

Ma lotra tutto per l'Agricoltura è mecfiaria l'Afrologia . Leggassi leogra d'Elimenta , che un este chi a si musuli coltinavoi fentirono d'estimarità , che un este più revid cost marcussiofomente riplotadere la vivit delle fuele ; che d'stro luna egli non hebbe per ventura biogno , per adottante : e che co ci in Fognam Plimo di capo festo del libro decimo ottano : e columnità al perma per la capo festo del libro decimo ottano : e columnità al perma per del conditiono della vindecimo libro , se non quella descripto, che più cultamente del individuo della columna decompi della columna decompi canto, come quello che egiardimiero della Musicia Pannajo , banena alla

Instemple non indarno voltinato l'alloro, con quale amplificatione al prie mo della Georgica essaggera questa dottrina ?

Prætereatam funt Arcturi fidera nobis

Hadorumque dies feruandi, & lucidus anguis,

Quam quibus in patriam ventosa per aquora vectis Pontus, & ostriferi fauces tentantur Abydi,

E qui finisce per quel che tocca al luogo , in che noi siamo , la dicevia in lode de gli Astrologi, e d'virarte si nobile. Ma perche Cebete nonlascia di biasimarla nomandola vana, e salsa disciplina, è da vedere in che sentimento prender si debbiano le parole d'un si gran saujo. per conformarci co'l vero . Ciò che fin'hora v'hò detto de gli Aftrologi. io doueua dir de gli Astronomi, e cosi non hauerebbe alcuno occasione di ripuliaemi; perche Astronomi sono coloro, che i monimenti delle stelle considerando, da esse, in quanto cagioni naturali, gli effetti na-Lurali ritr 1980no; doue all'incontro Astrologi quegli si stimano, che dalle stelle follomente Jognano di cauar i giudicii delle cose aunenire; onde perdendo il ceruello , co'l tempo intorno alle natività de gli huomini s'auniluppano; e la presente loro temerità non conoscono, mentre le altrui lontane felicità vanamente predicono . Cotal forte di gente su sempre in. odio d gli buomini di sentito giuditio , come fa sede Tacito . Cacciolla di Roma più volte Tiberio , e l'attestano Suetonio , Tacito , Cassiodo-70 , 2 Dione : Punilla seueramente Vitellie, secondo che pur l'istello Suetonio racconta : In esfa incrudell Domitiano , se crediamo d. Filostrato , T à Gellio . E come gli Alchimisti ( che tutto di nelle boccie il lor ceruello distillano, ne altro cauano da'loro fornelli, che'l fumo) promettendo tesori ad altri , sempre mendicano in sostentamento della propria vita il pane, cosi gli Astrologi amuntiando altrui vn lungo corfo di felicissima vita, non possono preueder il fin della propria, e nella consideratione de gli ultrui fortunati auuenin:enti viuono sfortunatissimi . Colui là presso il Gionio, the à Pandolfo Malatesta predisse l'essiglio, à se non seppe antiueder la forca : quell'altro , che un tal Copone aunisò , che doueua effer homicida, non pote scorgere, che la profetia s'haueua ad anuerar in lui medesimo.

Is pee me, Signori, perche sò una gran parte de grandi effer foggetta alla feiochezza di cosporo parcamente ne parlo; lasciando che chi unoli vedarla dottamente rifiuttat ricorra à Sello Empirico, à Sunto Agolino, à Pico della Mirandola, e trà moderni al huon Poeta della corte d'Argenide, & al Padre Alessadro de Angelis, che con molta efattezza in un libro micro contro gli Altrologi shi scoperte de unità de Genetliani un discomine per contro gli Altrologi shi scoperte de unità de Genetliani.

ci . com-

#### 224 PARTE TERZAG

#### DISCORSO SETTIMO.

De gli Epicurei, o fia della vita menata fotto la fcorta de Piaceri del Senfo.



Vanto è più ageuole l'inflillare ne gli animi bamani l'ignoranza, e l'errore, tamo è più dura imprefa l'ammanglirargli nel vero. Impercioche fi come quelli c'hamo l'occhio caliginofo, dalla ruota del Sole adulto, e fiorito traggono runa ofcuriffima ecciffi, ed all'incontro nel fon d'una profonda notte forzono il lume e/bè.

lor sa siorno, non altrimente, dice nell'oratione undecima Dione Crisosiomo, al palato de gli stolit è amara la verità, perche s'han già corrotto dalla doleczza della menzogna. Ma se dissinci è lo scriuera i primi
caratteri del uvro nella tanola, ebe il gran Teripatetico appellò righe,
quanto sarà pin malagenole lo sencellar quelle note, che furono mirgofe dalla bugia, per correggerle con altretante meglio significanti; e più
vere è coloro che alleuano per propri i siglinoli dalla fortuna sipopoli; se
vere e coloro che alleuano per propri i siglinoli dalla fortuna sipopoli; se
vere ventura in tal persona s'ausuengono, che far gli possa accori delleroro loro, ad ogni modo non sogliono a gli altrui detti presa rendenza s'
disse l'eloquentissimo Dione, che poco dianzi io citai. Sì contumace è
l'alterigia de gli bumani pensieri, che si compiace d'errare per non dar
segno d'baser errato, accrescendo con l'ossimatione la volpa, che poteua
(cemar

#### DISCORSO SETTIMO. 225

Remar con l'emenda. Onde non è per prendermi gran meraniglia, se hauendo io della seria Espicurea a fauellare, che sotto nome di voluturai and Cebete è ripresa, penerò in pronarsi come a torto vien calumniato Epicare, essenzia e per sur sulfuto, che può sar arrossa coloro, Qui Curico simulant, se Baccanalia viunto.

Frà le scuole de gli antichi Filosofanti la Stoica, a parer di tutti i secoli, su sempre alla retta ragione più prossimana; e come che troppo seueramente diradicasse gli affetti, potendo a misura ridurgli, come Licurgo, che per rimedio dell'obbriacchezza non domò il vino con l'acqua, ma tagliò con la falce le viti , per lo più nondimeno , nella parte regolante il costume non prese errore. La setta d'Epicuro tanto alla Stoica s'aunicina ne' dogmi, quanto più l'una dall'opinione del vulgo è stimata annerfaria dell'altra. Sonuengani dell'indolenza Stoica, che se credete a Diogene Laertio, non bauerete a disiderarla in Epicuro : onde Seneca m due fole cofe tutta la dottrina de gli Epicurei nobilmente restringe, alla lettera sessantesima sesta, ve corpus sit sine dolore, animus sine perturbatione , che se per opinion di Zenone , riferito da Marco Tullio al quinto de fini , l'huomo da bene , o viua fuori della patria ramingo o fia nel più crudo supplicio d'infermità , o venga tormentato da' barbari, non lascia d'esser beato; anche Epicuro, secondo che nel quinto delle Tusculane leggiamo, dira Beatam vitam in Phalaridis Taurum descensuram ; ne dinersamente egli opera da quel ch'insegna : Impercioche l'vizmo giorno di fisa vita, di cui fà mentione Seneca all'Epistola quarantestma seconda, scriuendo egli ad Idomeneo vna lettera, che con molta ragione possiam nomar parto, che venne in luce frà gli acerbissimi dolori, che preueniuano di poco il morire, confessa di pincer con l'allegrezza dell'animo le pene, che affliggeuano il corpo, e protesta presso Lacrtio di seriner quella lettera , cum ageret vita beatum, eundemque supremum diem. In somma benissimo dice Seneca al tredicesimo della vita beata, Mea quidem ista sententia est, sancta Epicurum, & recta præcipere. Non può dunque Cebete dar titolo di vana disciplina alla dottrina d'Epicuro; ma di coloro in questo luogo fanella, che cercando di coprir le loro vergognose attioni ca'l mantello honoratissimo della Filosofia, dal nome di piacere vsato da Epicuro lasciaronsi volontariamente inuescare, e riferbando la sola nominanza d'Epicuro, da costumi di lui furono tralignanti: onde ingiustamente infamarone colui, che meritana gran lode : come gli fu data in quel bello Epigramma d'Ateneo, che si legge in Diogene. E certo mentre di cotal forte di gente haste a discorrere, non troueremo biasimo, ch'all'infa-

miz

mia loro disuguale non sia. gettano pazzamente le fondamenta del sons nao bene nell'incostanza de mondani piaceri, e stimano di condur una fabrica, che non traballi? cercano il nettare nell'onde false d'un mare in-Rabile, e credono d'estinguen la sete ? nanigano frà l'incertezza d'un golfo crucciofo, e pongono fludio, che fia d'oro la poppa? V dite, Signori; Acta Re d'Egitto mosse alla volta di Troia : secese sabricar una reale. che per la smisurata grandezza sembrana vilsola: dentro di lei s'ergeua pomposamente la Regia con tutta sorte d'ornamenti, e di lusso: onde con mazia non intesa caminana un ben guarnito palagio, non inuidiande a i Parti la mobilità delle loro incolte capame i jui presso fioriua vn delitiofo giardino, tutto pieno d'alberi, e di verzure; che se cessar la mas raniglia de gli borti pensili di Semiramide; e con nobile confusione de gli elementi si vide. sopranuotare all'acqua la terra; erani il lauacro ed il bagno, quasi che non bastasse l'Oceano a lauar le macchie dell'impurissimo Principe : non vi mancaua il seraglio delle semine mercenarie, accioche anche dentro la naue hauesse l'honestà i suoi propri naufragii : le hie Cariddi . In somma era così ricco lo smisurato vascello, che a narer di Massimo Tirio, in esso si raunisana la vasta mole d'onhomaccio infingardo, tutta d'armi d'oro coperta. Traffe la nouità dello spettacolo, quali nuona Iride, la maraniglia da gli animi de contemplatori d'Egitto; massimamente allhora, che cominciando a lasciar il portò, parue che la Città suelta dalle radiei facesse viaggio , o pur ridusse alla memoria de' riguardanti le Cicladi ; e fino a tanto , che'l Marc attonito non osò d'algar l'onde, la naue come Reina del più incostante elemento costantemente, e con passo reale se il suo viaggio, md dopo che la maraniglia die luogo al discorso, e'l Mare annezzo a portar Argo, nane guerriera, e carica più di gloria, che di Eroi, vide che fotto l'indegna fonia s'effeminanano l'onde, destando gli spiriti fino all'hora sopiti, con vna sola feoffa scoffe l'odiato giogo, e se vendetta dell'onta. Le naui minori ricogliendo tostamente le vele , per lottar più sicuramente co'l vento si dispogliarono; la reale d'Egitto in guisa di corpo gigantesco, che per forza dell'obbriacchezza fà più viaggio co'l capo, che co' piedi, trabilzata temerariamente dall'onde, tallhora si vide presso a naugar in quel siume di stelle, che versa Acquario dall'orna; tallbora temè d'affogar nella palude Letea. I nauiganti, che non haucuano fino a quel punto veduta da vicino la morte , spauentati dal brutto cesso di colei stauano immobilmente legati dallo supore ; esposti all'indiscretta discrettione de venti : Videsi in un punto abbattuto il palagio , sconuolti i letti , segati fenza ferro i fiori , diradicate le piante , infelnatichito il giardino , intorbida. tark

#### DISCORSO SETTIMO. 227

to il lauaero, ed accresciuto dalle lagrime di quegli impuri; e perche sa necessario empier l'ingorde fauci del Mare, con le merci più pretiose, per non satollarlo con la vita medesima , videsi arricchita l'onda di si gran preda , che fatia di più ingoiarne , buona parte ne gettò al lido. e quelle sole reliquie paruero il naufragio non d'una naue, ma d'un intera Provincia. A questa naue assomiglia Massimo Tirio la vita consegrata al diletto, al discorso trentesimo primo. Conde sono i piaceri sempre alternanti, perche niuno puro piacere senza compagnia di dolore trouarsi, dise Platone, e noi in altro luogo il prouammo. Colui dunque, che riponendo tutto lo studio in procacciarsi nuoni diletti temeraziamente s'ingolfa sente dentro di sa medesimo la Marca di mille vari pensieri, quando non per altro, almeno perche gode di piacer tale, ch'un 1 volti, pur dee lasciare. E', Signori, il piacere vna Circe, che dishumana; pri Omerico Loto, che gustato una volta toglie il senno, e fa ch'altri dell'infelice sua conditione, o non s'aunede, o non piange : cosi leggete in Omero, che i compagni d'Vlisse di rimanere in paese straniero volontariamente eleggenano, e quel Grillo presso Plutarco ritornar all'antica sembianza dibuomo non volle. Percio benissimo disse Ateneo, nel cominciamento del libro fecondo, voluptates persegui, molestias. & dolores venari eft. quindi volendo prouare Omero di quanto leorno sieno i dilesti, mostra ch' a gli Dei medesimi non era la dinina forza gioueuole, quandunque a lor piaceri si recauano in preda. Così Grone Principe providente , nell'Iliade al festo , fascinato dal souerchio diletto presosi il giorno, trascura la sopraintendenza de' Troiani; e nel-I Klifea all'ottano, Marte nume formidabile è fatto prigione da un zoppo o affumicato Vulcano ed in vece de gli applaufi , ch'era folito d'vdi re per le sue famose vittorie, ode le risa, e gli scherni de gli Dei, che lo dileggiano, ode le villanie d'un vil ferraio, che lo rampogna . Vi founien di coloro, che in casa di Penelope stanano solazzando frà le sazze, e frà i cibi ? chi non bauerebbe loro inuidiato tanto diletto? Ma ben nota Massimo Tirio, che il pu dolce de lor piaceri su dalle parole di Teoclimene ammareggiato , perche diffe loro .

O' miferi, quæ vos cingunt mala? vestra tenebræ

Involuent capita.

Sò benissimo, che per muouer l'humane volontà non ba machina più del diletto potente ; perciò Giunone al quartodecimo dell'Iliade volendo espugnar la costanza di Gione, & a' suoi disegni tirarlo, veggendosi mal' babile alla violenza, e conoscendo la facondia poco effica:e, tutta si compane , & abbellisce per muonerlo col piacere, che potena un lascino, e

#### 228 PARTETERZAL

ben ornato volto promettergli; e preça Venere, fia memica per altro, a preslarle il gran cinto, tutto composso di vezzzi, di scherzi, e di gratie. Anzi bauendo messico e dadormentarlo supplica il somo dell'opra sua: E perche si mossirua velso, col promettergli Passitea so persuade. Quindi invendano i Grandi, a quadi il gouerno de poposi s'apparitene, che nenha invo sa da cui debbiano maggiormente temer d'esse vivini; che dal piacere ila cui potenza abbatte la colsanza di coloro, che anche d'olos di landata d'oro erano impenetrabili. E qui Signori datemi licenza, che trasseriamo dalla selha Idea in questo luogo il gindicio di Parde zil quale s'altro non sil, a parer d'Ateneo nel primo capo del duodectimo bibro, che un paragone della virth col piacere, il quale rimasse vincitor nella lite, gioua marausiellosimente alla materia, si evis si tratta.

Dopò che Gione mandò Mercurio co'l pomo, e die l'antorità del viudicio a Paride, mossero le tre Dee vnitamente verso il monte Ida. Iui tronarono il giudice assisso in un tribunale d'herba odorata, a cui faceua ombrella va solo Alloro, che sdegnando di communicar l'ombra sua, haueua da fe la plebe de gli alberi minori tenuta lontano. All'apparir delle Dee il gionine valorolo con creanza degna de suoi natali così lor disse. Se la fortuna che mi se nascer Principe non m'hauesse nodrito bisolco ; io potrei forse entrar giudice della bellezza vostra con tanta baldanza, con quanta ragione io sò con arte distinguer qual sia delle due giouenche più bella . Or'io in così fatti litigi inesperto, se alla testimonianza de gli occhi debbo dar fede, di giudice litigante dinengo, e con me flesso piatisco. Bellissime siete tutte, e malageuolmente posso distaccar gli occhi dal volto d'una, per trasferirgli nell'altra: e come ch'io dia fauorenole la sentenza a colci , che prima mi vien veduta, pur non so come la seconda, e la terza, l'una doppo l'altra nel mio concetto rimangono vincitrici, tanto accerchiato fono dalla voffra bellezza, che in qualunque parte io mi rinolga veggo il luogo del pomo, conosco il fin della lite, così fos io occhiuto come Argo, per non hauere in me parte alcuna, che non godesse di così amabili oggetti . Solo mi duole, che fia un folo il pomo, done è triplicata la bellezza, perche malamente il premio potrd al merito corrispondere, ed io flimere i d'effer buon quidice, s'à ciafcuna di voi poteffi dire, eccoti il pomo, perche fei bella . Pure vià che il commandamento di Gione m'astringe , e'l confentimento vostro m'obliga a dar sentenza; volontieri m'accingo all'opra; e perche gli altri Giudici, o con chiuder gli occhi, o con pdir le parti allo ferro si fanno a credere di pronuntiar conforme al douere, io all'incontro alla più bella luce con occhio curiofo, non che suegliato, pretendo di difinire; perche done si tratta la causa della bellezza, l'occhio come

in chi

#### DISCORSO SETTIMO. 229

in thi wa e fanoreussifimo testimonio, cost viete un chi giudenie sicurifimo indivizzo. Parlate dunque, e fate co a ostri accenti emie orecchie
felici; e quelle, che vimarramo perdenti, accustino gli occhi mici, non dispreggino la propria bellezza. In questo dir di Pavide trastasi auanti
Giunone, in ano più di Rena, che di pregante, maggior fiducia parue
riporre nella superbia d'un volto maesso, che nella vagiezza d'una
faccia leggiadra. Ben te si vedea in fronte l'orgoglio datole dall'esser, e
forella, e moglie di Gione; onde con voce altiera, in questa guisa diè cominiciamento ad vo breussimo con voce altiera, in questa guisa diè cominiciamento ad vo breussimo con con contra con contra con con-

Come che la mia posanza nel triplicato Regno trapassi, e sia non meno dell'onde di Nettuno, e dall'ombre di Plutone, che dalle stelbe di Gione rinerita, e temuta, non perciò mi tengo a vile d'effer da dodutor mortale commendata ; imperoche non ritornerò in Cielo men grata al mareto tonante, se un huomo rimarrà buona pezza dalla mia faccia pendente. Riuolgi in me gl'occhi è Paride, e riconosci la tua fortuna, che ti derina dalla mia gratia; perche ciò che le Parche per la conditione si negherebbono , t'è conceduto da me, mentre hai l'arbitrio della bellezza celefle. Trattienti a tuo bell'agio, & a parte a parte contemplami; perche la tua tardanza sarà cagionata dalla supore. Venga bera al mio paragone Pallade armata, che vergognosa di comparire al tribunale, done della bellezza si litiga, chiude fotto l'acciaro quel volto, che refifte alla fierezza del ferros ma al raggio della bellezza mia scolorato languisce. Venga Venere figlia della vergogna, per colpa di cui imbastardita la discendenza dimina, hebbe a lasciar Vulcano un'incerto berede della sucina ma io mi taccio. Tu intanto, o Giudice fatale, mira quai regni più ti vengono in grado, che io fourana dispensiera de Principati te'n farò dono; founengati ch'io piacqui a Gioue.

-lunonie Ludex

Cenforem ne sperne Iouem.

Appena hebbe finito di parlar Giunone, allhora che Pallade a lei riuatta; Io non credetti, diffe, che si sossero armate le lingue delle Dee per combatter con la vanità delle accuse, perche io la quale

· -hac parte loquacem

Erubeo fexum, minushic quam jæmina possum.

Può ben la faccia mia, senza civio mi prenda pensiero di fauellare, di mia ragione, in cui se meno riplende di porpora mendicata d'altronde, per un gloconder con l'arte il difeto della natura, abuneno 30 crto, civà lei non manca un'honorato rossore, qual si conuien a vergine, non

P 3 annezza

auuezza ad esporsi a gli occhi di chi la mira, s'altri i superbi maritaggi, le figliuolanze, ed i letti geniali racconta, io d'ester vergine nonascondo; perciò senza tema, o di contaminar con gli adulteri se piume di si mo marito, o di pianzer se mie dal marito contaminate; voi m'untendete ò riuali; ne più nelle mie lodi m'essendo.

-propriæ nam venditor artis Detitulat titulos, quos ingerit

To nacqui dal capo di Gione figlia d'ingegno : a Ciudice , a eni non manchi l'ingegno sol tanto basta: sotto il mio Impero sono le sorelle d'Eli-. cona, arbitre dell'immortalità : ad huomo d'honorati pensieri questa mercede è ultimo termine del disiderio. Mostra che in te signoreggia colei, che tien la parce dinina dell'humana natura, e lascia, ch'in premio della. sentenza io ti faccia riputar nel Mondo Oracolo più creduto, che non è quello della tua forella Caffandra . All'oltime parole di Pallade traffe. Venere un profondo fospiro, e meza fra dogliosa, e ridente rinolta a Paride cosi dille; Se Momo istesto fosse stato eletto da Gione per giudice in questa causa, io non temerei di mostrarmegli. bò ben tanta notitia del volto mio , che non altronde bò da cercar il fostegno della mia lite. Ne gli occhi , e nelle guancie mie leggerai , Paride , le lunghisme diccrie di costoro rifiutate, e conuinte; il candor della mia faccia sgombrera l'ombra della malignità delle rinali ; non fiam qui per arringare discese dal Ciclo; guardami, ed bò compiuto il discorso perche indice vultu.

Eloquio frontis, oculo censore secanda Lis est.

quanto meno ho di lingua, hò tanto più di bellezza. Chardami bene, o Paride; con questo volto io fo la strada i luminosa al Sole; e em questo volto produco i sgiono; con questo volto eccisso tutte es gorie; che di ricchezza; e di savere Pallade, e Giunone s'usurpano; qui non si combatte di tesfeve, o Pallade, o di cantare, ma di bellezza; e de gratia; nè bia di tesfeve, o Pallade, o di cantare, ma di bellezza; e de gratia; nè bia a piatir con Aracne, ma con Venere, il cui nome solamente dee atterricti; qui non si cercan segui, ma piaceri ò Giunone, ed io ben saprò darbiti o Paride, se sò in provat la forza del mio cesto; si manqua pur Giunone, seppelliti nell'oro; vuda pur Pallade con le Muse davegando; at ce he sione si un cesta in tri si prometto de Paride in pagamine del ponno; quell'estena, che si Sparta più glorosfa col volte, che non la fa il marito con l'armi; brami saper sè bianca s' fa si squanda d'un Cigno, che in tal sembiante Gione la genero; intender cercin sè dilucaa è e cressituta in un vuono; chiedi sè bella è sio non sossi le venere bramarei de l'esta delle.

#### DISCORSO SETTIMO. 231

desfer Elena; e poi questo solo ti vaglia per argomento di bellezza eccesfina, che V cnere la dona a Paride. Ed in queste parole cade la sentenza insieme co'l pomo in grembo a Venere. Or non vedete, Signori, se il piacer toglie il senno, quando anche così da lungi abbarbaglia l'intendimento, Haucua quel gionine a nauigar finò in Isparta; amana un volto, che mai non vide ; godena d'immaginate dolcezze; fognana lontamfsimi diletti, i quali quando fossero flati presenti eran nondimeno i più vi-Li come quelli che a noi sono con le bestie communi : all incentro da Giunone gli erano gran tesori promessi, e quello che sumar in infinito doneua, Pallade d'arricchirlo della Japienza (dote propria di Dio) coffantemente affermana; ad ogni modo pazzo, ed infensato, ch' ci fu, con intollerabile peruerfità di giudicio , posti in non cale gli ornamenti dell'animo, e della fortuna, cade vittima voluntaria all'ombra del piacere; ne a caso all'ombra del piacere io dissi; perche ombre sono i diletti del senso, s'è vero quel che in figura di ciò dice Dione Crisoftomo, che non Elena, ma il simolacro d'Elena fosse ottenuto da Paride, e non Giunone, ma in vece di lei una nunola fosse da Issione abbracciata. Ma odo Eraclito Pontico presso Ateneo, che il prendersi piacere sima cosa degna di Principe; e coloro che dilettofamente gli anni trascorrono, come i Persiani, ed i Medi, reputa generofi : Sò che Vliffe Caualiere così prudente, co Feaci in maniera del diletto discorre, che ad vu gran savio parue effer flato la quida de gli Epicurei. Mà sò ch'egli fece per secondar l'humor peccante d'Alcinoo hospite suo; perche il conseglio d'Ansiarao ad Antiloco suo figliuolo , e di Sofocle nella Ifigenia , d'accomodarsi all'altrui genio per quanto si può, è troppo all'huomo ciuile, e pellegrimante neceffario : e finalmente mi ricordo, che nel Filebo Platone, dalle fole beflie dice effer dato il primo luogo a piaceri.

#### DISCORSO OTTAVO.

Della Critica.



I come la vassità dell'animo humano non ha grandez (a d'oggetto, che la pareggi, cost la contumacia non hà rifeontro, che l'addoissira, merangliosa costa Signori, e come che dimenta tutto di per le bocche del vulgo, non per tanto non penetrata, se non da s'untendimeni.

più folienati. Crefee nell'huomo a proportione della difficoltà dell'imprefe, l'ardimento di recarle ad effetto conde pare, che fa durezza de' nego-

P 4 tij jerua

#### 232 PARTE TERZA.

tij ferna di cote, a cui l'humano desiderio s'agu" a: così per la sirente. Za delle Leggi nasce ne cuori uno sfrenato talemo di libertà Nitimur in vetitum s'emper, cupituusque negata.

Sic interchetis imminet æger aquis

Nolo quod cupio ffatim tenere,

Nec victoria mi placet parata, foggiunse Petronio. Aqua furtina dulciores funt, & panis absconditus suauior conchiuse Salomone; forse perche la natura medesima si reca ad ingiuria, che la libertà concedutale da Dio, le venga da eli altrui dinieti impedita; onde la disubidienza stima ragionenole vendetta contro dell'oppressore: o pure perche apprendendo nell'oggetto vietato on non sò che di dolcezza maggiore, che ne conceduti non troua,. con peruersità di giudicio, reputa esfer la proibitione motiuo d'inuidia in altrui, e con romperla si risente . Fauella Tacito de gli Astrologi nel primo della sua storia (di coloro dico; che nell'ampio volume del Cielo presumono di leggere a carattert luminosi descritta, e la vita, e la morte (pecialmente de Grandi ) e gli chiama genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallar, e quel ch'io più considero, quod in Ciuitate nostra, & verabitur semper, & retinebitur; e forse pui significantemente potena dire, quod quia in Ciuitate nostra vetabitur femper, ideo retinebitur. Certo e che le cose vietate in guifa: del fuoco dalla fredezza dell'ambiente nel seno delle nunole imprigionato, per forza di politica antiperifiafi, scoppiano violentemente all'effetto. non mi trattengo in apportarne le proue, perche non pun dalle storie, ma dalla sperienza ogni di se ne traggono senza numero. Solo hoggi, per seruir all'intention di Cebete, nella consideratione del mestiere de' Critici mi trattengo; i quali tutto che in ogni secolo sieno stati da gli huomini prudenti odiati, ondo vani gli appella Cebete, Ginnenale gli fgrida, Seneca gli rampogna, Luciano gli schernisce, e fino in questi pltimi tempi Giusto Lipsio nella Satira Menippea gli vitupera, ad ogni modo con offinatione: pedantesca la lor arte difendono, e sono in tal maniera cresciuti di conditione, e di numero, che dalle parti oltramontane in Italia, fuor che di-Critica:, pochi altri libri trapaffano. Ne già è mio penfiero di riprender quell'arte, che bene, e con maturità di giuditio adoprata è maranigliosamente gioneuole alle buone arti; ma della prosontuosa licenza di coloro giustamente mi dolgo, che amatori, e contemplatori di loro medesimi, tutti i sogni benche confusi, che dal fumo dell'ambitione gli sono genevati nel capo pieno di vanità , subito cacsiano sotto i torchi , e vo-

gliono

233

gliono che quasi risposte infattibili d'oracoli siena riceunte.

Così lustinghiero e il pizzicore di farsi giudice de gli altrui seriti, e con eggi buomuni senza piutto curare s'altri concepsisa odio contro di lovo, e se il mondo tutto della lovo mustissiona futica si rida, ad ogni modo si gettano con le censive in campigna, storpano con le scorrettifime correttioni i libri migliori, logorano di molta carta in ridicolose quissoni, che non monano vui frullo, biasimano chianque bebbe diferente opinuon dalla lovo, pronerbiano personaggi dottissimi e di alto intendimento dotati, formuolgono le ossishmano personaggi dottissimi e di alto intendimento dotati, formuolgono le ossishmano chianque con primere de organizati anticon de Pedanti, con ischermi, anzi con inguire de Padri Santi, e de libri sagri dississimo. Per leuro dunque la massaca alla sfacciatargine di colloro della vera, de della s'alla Criticat breuemente prendo a discorrere; e così secondo il mio cossimo servico infieme all'intention di Cebete, co il beue, che da quest'arte vui ingegnostri river portrebbe padestri di colloro fritare portrebbe padestri ori

E Signori la Critica una parre della Grammatica, tanto più motabibe dell'altre, che Taurifeo presso sessi Empirao nel capo fedicessimo neo del Matematici, tutta la Grammatica alla fola Critica fotropone: il
ebe essere suo con fondamento d'ottima razione determinato si conoscera
chiaramente, se con vossi dicrega si darà, come di passaggio, vinocachiaramente, se con vossi dicrega si darà, come di passaggio, vinoca-

ehiata alle cose della Grammatica.

Due principali sono gli ufficii della Grammatica, come da Martiano Capella, du Quintiliano, da Fulgentio, e da altri si raccoglie; vno confifte nella formation delle lettere accurata, e sincera; l'altro la buona lettione articolata riguarda . ma questi due mestieri , come più ignobili , e che non conducono bene a dentro ne misteri dell'arte, da Santo Agostino citato da Isidoro primi elementi , & infantia della Grammatica, e da Filone imperfetta Grammatica sono appellati; onde nasquero fra Greci i nomi di Grammatista, e di Grammatico, e fra Latini di Lettenato e di Letteratore, come auuerte Suetonio nell'operetta de Grammutici illustri . Quindi il dottissimo Tertulliano nel libro de Pallio, difuntamente dicendo, de meo vestiuntur, & primus informator literarum, & primus edomator vocis, & primus numerorum arenarius. & Grammaticus, mostra di riconoscer la differenza, che por si den trà il perfetto Grammatico , e'l Grammatista , essendo che l'insegnatore di formar bene le Lettere, e di portar acconciamente la voce. anche du Apulsio ne floridi , co'l nome di Letteratori pengono dal Grammatico separati. Conceduto dunque al Grammatico, che non così vilmente s'impieghi, ad ogni modo rimane tanto inferiore all'eccellenza

lenza del Critico , che con ragione Taurijo quest vitimo riconojce come maggiore. Grammaticus circa curam fermonis versatur, & se la tuius etuagari vult circa historias , iam ve longistime fines suos prosetat, circa carmina, disse seneca alla lettera centessima ottaut; e chusuen tolo da Matero Tullo nell'ortore; de cui pare che lo prendesse anche Doomede al secondo. Ne da costoro discordapunto Sesto Empirico, contro de Matematici, mentre conciente sociopatione de Grammatici esse mella desharatione de Poeta, e de se di altri Scrittori riposta. Non arriva dunque alla nobiltà dell'arte propria il Grammatico, sino à tanto, che non adopra il giuditio; ma il giuditio (come dill'origine del nome si ritrae) lo ripone nel numero de Critici, de quali habibiamo preso à discorrer e dunque con molta ragione la Critica.

Eper tanto la Critica il fior della Grammatica , che tralafeiando , o per dir meglio prelipponendo in altrui i primi fondamenti dell'are , in atto di giudicante politali full' Tribunale , chiama ed elfamina rigorofa le feritture , ed i libri ; e fondando il fuo processo id due importantissimi punti, riconosce prim unente quali seno gli Autori, che veramente gli banvo compossi, cancellandone i nomi adulterati e suppossi possi all'emendatione dell'opera, con soprateglio granissimo, si reca correggendo ciò, che le viene in graso. Tanto useguno l'arone, presso lomede al secondo, sesso Empireo, e Quintituno di capo quinto del Libro Trimo.

E certo su necessaria la diligenza di riconoscer quali fossero i veri Autori dell'opere : conciolia cofa che non di rado, ne tempi più vecchi, la correna gran refico da gli scientiati di nome, che de i lor panni altri ridicolosamente non si vestisse; o (quello ch'io stimo più detestabile) che per far ventibili le sue, o l'altrui sciocchezze, non si rubbasse l'autorità del nome d'un valent'huomo, c se ne arricchisse la mendicità d'una contrafatta scrittura . L'una , e l'altra ragione mosse efficacemente Galeno , à publicar vu'indice de fuoi componimenti , secondo ch'egli stesso nel cominciamento di cotal operetta dichiara ; & à rifiutar nel primo de gli Alimenti molti libri falfamente ad Ippoerate attribuiti, come parti ilillevitimi , & inderni di sl. gran Padre . Rimane anch'hoggi ( per apportar qualche cofa per cagione d'essempio ) sotto l'ambiguità de pareri, ne può areuolinente sapersi l'intero , sel'Assioco sia di Platone , o di Efchine Sociatico, come vuole Suida, fe il primo delle Meteore debbas consenirsi ad Aristotele, per dubbio antico rapportato da Olimpiodoro; fe i libri dell'interpretatione fossero del medesimo Aristotele, a d'altri . come bauer tenuto Andronico vien riferito da Ammonio; Anzi se i libri

#### DISCORSO OTTAVO. 235

bri morali, che riputiamo scritti à Nicomaco, più toslo la dottrina di Nicomaco , che d'Ariftotele conteneffero , secondo che preffo Marco Tul. lio , nel quinto de Fint leggiamo l'origine di tanta incertezza in co/e fomiglianti (che fono innomerabili, & in parte raccolte dall'autor della Polimachia ) dee riferirsi all'auaritia de venditori de libri , i quali per fospender ( come di sopra accennas ) l'hellera al vino , per suo disetto poco vendibile, co'l zimbello d'un titolo venerabile, s'ingegnarono d'ingamare gli studianti intesi à prouedersi delibri d'huomini valorosi . Te-Amonio ne sia Galeno, che ne commentari su'l libro d'Ippocrate della natura humana, vicino al fine dolendosi del disordine, a tempi de Re d' Alesfandria, e di Pergamo lo rapporta; i quali riuolgendo la fomma de reali pensieri ad arricchir il mondo di memorabili librerie ( come pure offerna al principio del fettimo Vitrunio , ) & a gran pregio i libri de gli antichi comprando, diero occasione alla cupidigia, male insatiabile de mortali , di falsificar i titoli , e le inscrittioni de gli Autori : al qual proposito nota Dione Crisostomo , nell'oratione de pulcro , che per colorir le scritture in modo, ch' a'compratori apparissero per antiche, nel grano alcuni le seppellinano; e quasi che tanti giorini d'età felicemente trascorsa all'opera s'aggiungessero, quanti granelli s'adopravano in ricoprirla, frà pochidi si cananano , e veninano per decrepiti venduti quei libri , che per l'infanția di chi gli compose erano ancor bambini . ma conosceuano coftoro la necessità, c'haueuano di maturar con l'arte i loro sembre acerbiffimi parti; e preuedendo, che dall'Oriente, in cui vicirono dalla penna , in guifa d'herbe nate nel folftitio , doueuano nel breue giro d'un. giorno arrivare all'Occidente della dimenticanza, vollero almeno, che la credenza de semplici, con pregiudicata opinione gli celebrasse per vecchi , e con miracolo non conosciuto , per molto più attempati de propri Padri: il che ne tempi nostri s'è rinouato nelle statue, artatamente seppellite da gli scultori, e poscia come cadaueri della morta antichità, tratte dalle loro tombe ; e nelle pitture esposse al fumo , che non tanto colorana le tele, quanto adombrana il disegno dell'anarissimo, e bugiardo pittore. Mà che più ? gli stessi Principi stimolati dall'ambitione, astrinsero alcum forle mezani scrittori ad bonorar co'l nome d'on famoso, e dotto buomo certe lacere carte, accioche le Librarie loro più douitiose di così fatti telori follero riputate: il che nominatamente di Tolomeo Filadelfo riferisce Ammonio , nel prologo de Predicamenti d'Ariflotele . Queflo ciocco difordine, con una non mai interrotta discendenza di noccuel simo abuso, da gli antichi ne nostri tempi trasmesso, bà data in luce la consolatione di Cicerone , nella morte della figliuola ; la quale il Sigonio dottiffimo ,

#### 216 PARTE TERZA.

& elegantissimo scrittore ( forse per far proua fe fosse ancora si corrotte il palato del mondo , che l'antico sapore dell'eloquenza Latina non diffingueste ) publicò con merito di qualche lode ; tutto , che Giusto Lipsio , & altri Critici Oltramontam , muidiofi fempre della gloria de letterati d'Ita-Lia . ne parlino in modo , che de Grammatici hauerfi veurpato non folamente l'officio ma parimente l'arroganza, dichiarano, E perche hoggi tanto dal vero lustro delle buone arti dilungati ci siamo, che per nostra viltà non si può temere, ch'altri le sue fantoccerie attribusca ad huomini di conosciuto sapere, dalla nostra ricordanza lontani, vedesi almeno cresciuta ne giardini delle Muse questa infelicissima ortica, tanto che basta a palefar la mala volontà , dalla debolezza delle forze tradita . Non esce libro ben disgratiato, e ridicolo, che non si mandi innanzi una numerofa vanguardia di Sonetti, d'Epigrammi, d'Elogi co'l nome di chiarissimi Autori in lode tanto smoderata del componetore, che con la metà gli Ariosti, ed i Tassi, franostrali, se ne terrebono honorati à baflanza . onde non fu fenza accorgimento l'autor della vita di D. Chilosto , che riguardando la vanità di questi ingegni , che si satollano d'aria, dopò d'hauergli esortati à comporre m lor lode quello che più volenano, con attribuire i componimenti al Prete Gianni, o all'Imperatore di Trabisonda , anch'egli una grande schiera di Sonetti raccoglie scritti in fua commendatione ( se la memoria in luogo del libro che non bò fedelmente mi serue ) da Amadigi , da D. Belianis , da Orlando , e da somiglianti paladini . Io parlo di ciò con franchezza , perche sò di parlame con verità : conciosia che non sono ancor pussati molti mesi, che nel libro d'un mgegnoso scrittore di Poesse Italiane bò io veduto un Distico, & un Sonetto stampati co'l nome mio ; e pur in essi io non bò altra parte ; che il nome solo, honorato per aunentura assai più di quello, che comporta il mio merito, molto lontano dalla lode poetica, specialmente nell'idioma vulgare : e [e di me [ che frà gli huomini studiosi bò forse buona volontd, ma disaccompagnata dal buon successo) si vagliono, ancorche viuo , e presente , che faranno de Letterati famosi , e de Poeti di molto grido, che o fon lontani, o fon morti, ma torniamo ali discorso.

Quel che fin'hora habbiamo detto fente del liberale, e del mobile, poiche fi dona il fuo a perfone ancora, che nol richiegono, ne fe ne, finamo biogonofe; ma i critici non meno fono necessari, per riconoscer i furti de glimgegnosi, che nelle fatiche de gli altri procacciando i propri riposi, coltinano alle lor tempie l'alloro, e on l'altrui fudore, inaffato; di che fauellerò alla ssuggita, per hancme altrone copiofamente trattatto. Sono samos el doglanze di l'ergilio espresse cinque mersi.

#### DISCORS O OTTAVO. 217

Sic vos non vobis, &c.

Ecelebre la cornacchia o d'Elopo, o di Fedro, mentonata poscia da Oratio nella lettera à Floro, che ben guarnita delle piume di molti vaghissimi vecelli, rimase alla sine spennacchiata, & ignuda, spettacole piacenole di chi la vide ; Si sà ciò che nel prologo del settimo libro Vitrnuio, dopò un'acerba querela, si pone à narrare d'on Poetastro, che lasciatosi con un centone rubbato a'Poeti migliori , condurre alla contesa della corona poetica , da Aristofane ( vno de Critici deputato dal Principe ) conuinto di furto , come Ladro fu condennato . In fomma ogni di leggiamo nell'opere specialmente poetiche, che s'inducono gli Antori d publicarle, per tema che rubbate non sieno, e quasi orfanelle disperse troppo pietofamente adottate. nel che s'io debbo confessarui il vero, Signori , mi è preso alcuna volta gran risa , in veggendo alcuni versificatori. plebeitimorosi d'esser de loro lordissimi cenci spogliati ; i quali , per mia fe, trouati per la via, non sò se da vinorbo, o da vinimprouisatore fossero raccolti , per adornarne la loro mendicità nell'hosterie , quando i for afteri siedono à tauola. Non niego io già, che troppo licentiosamente per gli altrui componimenti non si trascorra, anche da bell'ingegni, sotto lo scudo dell'imitatione , conceduta a chi studia , e che con pessimo essempio, indegno d'animo nobile, non si tolgano di peso le cose per auuenturamigliori; le quali poscia in qualche modo tramutate, o confuse, co'l proprio nome si publicano , senza sentirne obligo a'primi Autori le fiere quaftano fludiosamente le traccie loro , accioche con la scorta di quelle il cacciatore non si conduca al conile. il famoso ladrone dell'Auentino traena nella spelonca gli armenti rubbati a ronescio, per nascondergli a'curiosi padroni . Certi ingegni maligni a brano a brano da gli altrui libri tolgono quel che vien loro in grado, e lo trapportano nell'opere, che compongono, e stimano d'esser disobligati da nominarne gli Autori, perche con pn poco di mutatione le corrempono in modo, ch'à lor parere effer riconosciute non possono. Veggasi in questo proposito la Satira Menippea, dell'elegantissimo Famiano Strada .

Mi diceua una volta per modo di piaceuolezza un'amico, che colloverano à guija de gli Eforcilli, i quali eactinamo gli fipiriti, cioè à dire le cofe più fipiritofe da gli altrui corpi; e di o gli foggianfi, che correuano gran pericolo di non trafmettergli da un copo humano in una greggia de Porci, fe faceuano ferza animofità il paragone. Lo non ho ma fiimato vero il trapastamento, che fingero i Pittagorici fassi dall'anime da corpo in corpo; ma nelle cofe appartenenti à gli sludi, quafi nona. diffi, obitò bib per fomicilante alla verità: poiche fi vede tall'bora l'ani-

#### 238 OVPARTE TERZA:

ma, cioè la miglior fostanza d'un libro trasfusa improuisamente in roi altrò, con la proportione serbata da Tutagorici; perche bene spesso, secando l'opunos di coloro, l'anuma ragionenole passas at informar il corpò d'un'Aluo, come per incanto secero Luciano, & Apuleto.

Dia la'e, undo gli s'eberzi. Eurono introdotti saggiamente i Critici, accicioch dichiarasseri veri auteri dell'opere, coi leuando i titoli falsi de let terati simos da ilbri indegui, come riconocetaoli spri i de temerani serietori; onde di loro dice Quintiliano, sudicio tam seucre vsi sunt veteres Grammatici, vi non versiis modo censoria quadam virgula notare, & libros, qui falsi oviderentur inferipit tamquam subdititios submouere familia permiserint sibi, sed auchores alios in ordinem redegerint, alios omnino exegerint numero.

Ma perche la natione de Grammatici fu sempre piena d'arrogarça, e di salo; & i Polemoni, e gli Appioni bamo trasmessa are preferitti, bamo ostato di por la bocca in Cielo, e con sacrilega penna i lubri agrossami corrompono. Olgrena doppo molt altri Andsimilano, Sandeo Theologo dotto, & erudito, nel Grammatico profuno, che questi impurissimi Critici, a voglià loro lennon dall'ordine de'lubri Canonici il lubro di Tobia, e di Giuditta; van parte d'Estre I. Sapienita; l'Ecclessifico; il Profeta Baruch; van parte di Diniele; ed i lubri de' Aluchalei; intorno a che il dottissimo Bellarmino nella prima contronersia generale ba state le parti d'eccellente Macsiro, integnando a Gionami Calumo, & a Lutto, & a tutti i coltiuatori delle Sette profune a non refer de termini Grammaticali.

Teodoro Beza Archifinagogo di Cineura , dall'ottauo capo dell'Euragelio di San Giouami vorrebbe cancellar la floria dell'Adultera; parendogli comro il decoro della perfona di Chrifto. che fi riduca a fauellar folo con vna Iroma. fibi nempe conficius (dice lo Scioppio elegantemene) qual di olus ipie cum Candida fua fola agere confineurit, perche fi come gli Spartani hominir bellicofi tutte le imagini , o flatte de gli Dei fingeunan con l'haffa in mano, quafi e bi na atto di guerrege giátit ; cofi Beza libidinolo animale anche la famità del Verbo Eterno ardifice di fingere alla lafcinis foggetta. Erafino Grammatico di grammamome, nua non meno empio di Luciano, nelle Americaino fia l'Euragelio di San Matteo, prefime di tronar nella Diuina feritina cofe alla verità ripugnanti · cioffio Scaligero, homon di qualch' ingegno, s'haupf-fe voluto mifurar le fue force, prende ambi egià a contaminare le ferie-

#### DISCORSO OTTAVO. 230

nere; non i aunedendo, (come aentamente auserifice lo Scioppio) che non e l'iffesso lo scrinere lambi in priapum, & amotationi sopra San Paolo; e che non si può sar così violento tràpasso dalle infami Priapeie, sal Carulli; e da gli Ausoni, a Crisso, a San Giovanni, a San Paolo. Mucossor entrarono nel secondo restitui che nell'emendatione. Mucossor entrarono nel secondo restitui che nell'emendatione con
siste, ed io la loro sfacciataggine detessando, mi trouo nell' vitima parre
del mio ragionamento trassorso. Lella quale però tauto più breumenne
sono per tratteremi , con quanto maggior diligenza bauendone trattato
l'autor della Polinathia, che di sopra nomai, toglic a me l'occassom defla fastica, s en no volessi prendermi brega di copiar interamente due calpi di quell'opera.

Vario dunque era il messiere de Critici correttori; perche non folamente correggenano gli errori , per colpa d'altri ne componimenti commessi, come de copiatori , ma gli quoti medessimi riprendenano ; onde a me pare, ch'in pochi versi Oratio intorno al fine della lettera d'Vijoni;

me formasse vn' Idea.

Vir bonus, & prudens versus reprehendet inertes:
- Culpabit duros: incomptis allinet atrum
Transfers colores for any tambinistic residet.

Transuerso calamo signum: ambitiosa recidet Ornamenta: parum claris lucem dare coget: Arguet ambigue dictum: mutanda notabit:

· Fiet Aristarchus.

E quest vitime parole ci riducono alla memoria il più nobile, e ricordato Critico c'hauesse l'antichità; il quale trouate l'opere d'Omero mal concie, se pose con tanta autorità per correggerle, che come dice Tullio, ciò eh' a lui non piaceua, effer d'Omero negaua; & il nome suo trapassò pofcia per eccellenza ne Critici di maggior grido, come dal luogo apportato da Oratio si può vedere. E perche parue che Omero fosse la calamita de Critici, altri si diede a cangiar l'ordine de libri di lui, & a publicargh; ilche a Pififiraco attribuifee Cicerone , Platone ad Ipparco , e Plutarco a Licurgo, (come ch' il medesimo Plutarco nell'operetta d'Omer ro, & Euftatio nel p. nno dell' Iliade vogliono, che Ariflarco, e Zenodoto con le lettere dell' Alfabetto Greco gli disponessero; ) altri considerò quel che di buono, o di reo giudicana tronarsi in quell'opere gloriose, come nel quarto, e nel quinto d'Atenco si vede. In somma si sacena lecito ogni bomiccinolo a'infima conditione nella communanza de' Letterati , di biasimare, di correggere, e d'alterare secondo il capriccio. di che si duo? le acerbamente Sesso Empirico al capo nono, contro de Matematici, e Quintiliano nel primo capo delle fue Inflicationi. E quefta fu l'origine di tanta

di tanta varietà di Lettioni ne libri antichi , come specialmente d'Ippocrate, in più d'un luogo fà testimonianza Galeno, accusando frà gli altri Dioscoride, Artemidero, e Capitone, interpreti, e correttori, per non dir corruttori di quel grand huomo. Si propagò nel nostro secolo questa peste, non meno della passata; onde veggiamo gl'infiniti volumi d'osseruationi de' Critici, ch' a spremerle con ogn industria, non daranno un on-eia d'humor buono, e saluteuole alle piaghe de gli autori, che pretendono di sanare. Non v'e libro antico, che dalla scabbia di costoro contaminato non sia; tanto che la fola varietà delle Lettioni, introdotta per l'arte d'indouinare, di cui si vagliono, riempie la terza parte d'ogni volume. e quando con la mutatione d'una paroletta, e d'una letteruccia, a lor pare d'hauer corretto vn'autore, tanto strepito ne famo, che come s'hauessero soggiogata Tigrane (secondo che acutamente dice in una sua oratione il Padre Tarquinio Gallucci, già mio Maestro ) e liberata las Republica da una lunga Tirannide, pogliono che loro s'erga nella Curia rna statua. Veggansi il Grammatico Profano di Massimiliano Sandeo, e E Ansiteatro di Claro Bonarsei , presso de quali si leggono gli applause trionfali, che a se medesimi cantano questi trombettieri delle selue d'Arcadia.

Hò vedute nella Città di Roma molte botteghe, ch'a prima faccia. sembrano di scultori eccellenti; perche nell'entrata vi si reggono de busti, delle teste, delle braccia, & altre parti rotte di statue antiche : le quali tutto che sicno, o rose dal tempo, o dalla ferocia de' Barbari spezzate, pur non sò come nelle loro honorate reliquie la peritia de gli artefisi , da cui furono formate dichiarano, ma riuolgendomi bene intorno, non mi venne mai veduto vn. pezzo di marmo intero, di cui un simo-Lacro fabricar si potesse; toltane la sola casa del Canalier Bernino, che nell' età sua gionanile, con lo scarpello sà dar senso di vita alle pietre meglio, che non fece co'l canto fauoloso Anfione. M'auuidi poscia della cazione dell'errore; poiche que miserabili rappezzatori di pietre pecchie, abbandonati dall'ingegno, e traditi dall'arte, poueri di disegno, e d'inuenmone mendichi, logorano l'eta loro in rifar un naso all'uso di Tropea; in racconciar on gomito; in attaccar un dito, in fomma in rattacontare con marmo nuono le figure decrepite, con farne riuscire, (come dicenano quei buon' buomini , ) un panno teffuto a vergato . Tanto mi pare c'hoggimai s'interuenga nel mestiere delle Lettere . conciosia cosa che molti Scristori diuenuti ciabattieri van mendicando nella poluere, e fra le ruine delle Librerie più famose quei libri , a quali , o manca il capo , o è storpiata una mano, o è intarlato il volto, per mostrarsi Esculapij in risanar le pia-

#### DISCORSO OTTAVO. 241

ghe, ch'ess prima de lore empiastri, riputauano immedicabili; nel rimanente non cicc mai da quelle pene feruili vom zipa, che a guis della lince d'Apelle, sia essimona di lapere, o d'ingegno, se non se con amarissimi oltraggi macchiano la riputatione de gli altri Pedanti, che da la-

ro diversamente han sentito.

Ms quello che non può tollerafi è che con arroganza, e disconuenesolezza detelabite, non pure fra di loro si caricaro di villanie, ma passimo dale bestemmie, ambe contro si Autori Santismi delle Diume Scruture, e contro i Padri Santi voomitano il loro mal conceputo veleno, e e perche in questa materia bà scritto divinamente l'Inuitifimo Martire Campiano, datemi per questa volta licenza, signori, che la prima delle sue dieci Ragioni sedelmente io rapporti; perche il tradurla nella lingua nostrate i correbbe non pur la vaspezza, ma l'esseciat e l'accorciarla, d'una erudita deletatione inginstamente ne prinerebbe, cadendo nelle compositioni di quest samissimo letterato l'elogio delle Orationi di Natro Tullio, delle quali quella era simuata miglore, che era pui langa.

dice dunque così.

Cum multa funt, que aduerfariorum diffidentia in caufa loquuntur : tum nihil aque, atque sanctorum maiestas Bibliorum fœdiffimè violata. Etenim qui, posteaquam reliquorum testium voces, & suffragia contemplerunt, eo sunt redacti nihilo secins vt stare nequeant, nisi diuinis ipsis codicibus vim-& manus intulerint : ij se prosectò declarant extrema fortuna confligere, & rebus iam desperatis, ac perditis, experiri durissima velle, atque vltima. Manichais, quid causa fuit, vt Euangelium Matthæi, & Acta refigerent Apostolica? Desperatio. His enim voluminibus cruciabantur, & qui Chrifrum negauerant prognatum de Virgine, & qui spiritum Chriftianis tum primo coelitus illapfum finxerant, cum ipforum Paracletus, Persa nequissimus, erupisset. Quid Ebionijs, vt omnes Pauli repudiarent epistolas? Desperatio. His enim suam dignitatem retinentibus, antiquata circumcifio est, quam isti reuocauerant. Quid Luthero, vt epistolam Iacobi contentiofam, tumidam, aridam, stramineam, flagitiosus apostata nominaret, & indignam spiritu censeret Apostolico? Desperatio. Hoc enim scripto confossus miler, atque direptusests cum in sola fide iustitiam constitueret. Quid Lutheri Catulis, vt Tobiam, Ecclesiasticum, Machabeos, & horum odio complures alios, eadem calumnia comprehensos, e since-

#### 242 OPARTE CERZALIC

ro Canone repente dispungerent? Desperatio. His enim Oraculis dilettissime coarguuntur, quoties de Angelorum patrocinio, quoties de arbitris libertate, quoties de sidelibus vita defunctis, quoties de Sanctorum hominum intercessione di-

fpurant.

Ita ne vero? Tantum peruerfitatis, tantum audaciæ? Cum Ecclesiam, Concilia, Cathedras, Patres, Martyres, Imperia, Populos, Leges, Academias, Historias, onunia vetultatis, & sanctitatis vestigia conculcassent, scripto Dei verbo tantum controuersias velle dirimere proclamassent, illud ipfum verbum, quod folum restiterat, exsectis è toto corpore tam multis, tam bonis, tam speciosis partibus, delumbassed Septem enim ipsos de veteri testamento codices, vt minuta dissumulem, Caluiniani præciderunt: Lutherani vero etiam Epistolam Iacobi, & huius inuidia, quinque alias, de quibus aliquando fuerat & alicubi controuerfum. His quoque Libellum Eftheris, & tria penè capita Danielis annumerant nouissimi Geneuenses, qua quidem Anabaptista istorum condiscipuli iam pridem dammanerant, arque derifes rant. Quanto modeftius Augustinus qui Sacrosanctum Cataloguni pertexens, non fibi, neque Alphabetum Hebrair cum, vt Iudai, neque priuatum spiritum, vt Sectarii, proregula posuit: sed illum spiritum, quo totum corpus Ecclefiæ Christus animat? quæ quidem Ecclesia custos huius depoliti, non magiftra, quod Haretici canillantur, thelaurum hunc vnmerfum quem Tridentina Synodus est amplexa, vetustissimis olim Conciliis publicitus vendicauit. Idem Augustinus de vna scripturarum particula speciatim disferens; inducere in animum non potest librum Sapientia, qui iam tum, Ecclesia calculo, temporum serie, priscorum testimon nio, inflitutione fidelium, vt firmus, & Canonicus robur obtinuerat, cuiusquam temeritate, vel susurro extrudi extra Canonem oportere. Quid ille nunc diceret, fi viueret in terris, & Lutheros, Caluinosque cerneret opifices Bibliorum; cui fua lima politula, & elegantula, vetus nonumque Test mentum raserint, neque Sapientiam tantum, sed & alia permulta de Canonicorum librorum ordine fegregauerint: vt quidquid ex horum officina non prodierit , illud ab omnibus, phrenetico decreto, ranquam incultum, & horridum

#### DISCORSO OTTAVO.

ridum confountir? Ad hoc tam dirum, & execrabile perfu" gium qui descenderint, ij certè, licet in ore suorum asseclarum volitent, facerdotia nundinentur, declamitent in concione, ferrum'in catholicos, equuleum, crucemque confciscant, tamen victi, abiecti, squalidi, prostrati sunt : quandoquidem arrepta virgula censoria ; velut arbitri sedentes honorarij, dininas ipias tabulas, fi quæ ad fromachum non fecissent, obliterant. Ecquis est, vel mediocriter institutus, qui talium cuniculos hostium reformidet? qui hostes, quam primum in corona vestra eruditorum hominum, ad eiusmodi veteratorias artes, tanquam ad familiarem demonem Currerent, non aurium conuitio, sed strepitu pedum exciperentur. Quarerem ab illis, verbi gratia, quo iure corpus Biblicum detruncent, atque diripiant. Respondent, non se veras scripturas excindere, sed excernere supposititias, quo iudice? Spiritu Sancto: Hoc enim responsina a Caluino præscribitur, vt Ecclesiæ iudicum, quo spiritus examinantur, subterfugiat. Cur igitur alias alii lancinatis, cum omnes eodem spiritu gloriemini ? Caluinianorum spiritus recipit sex epistolas, que spiritui non placent Lutherano: freti tamen vter que Sancto Spiritu. Anabaptista, historiam Iobi fabulam appellant, tragicis, & comicis legibus intermixtam... Qui sciunt? Spiritu docente. Castalio, mysticum illud Salamonis Canticum, quod vt paradylum animæ, vt manna reconditum, vt opiparas in Christo delicias catholici admirantur, nihilo plutis, quam cantilenam de amicula, & cum pediffequis aulæ colloquium amatorium, venereus furcifer, ættimauit. Vnde haufit? a spiritu. In Apocalysi Ioannis, cuius omnes apices excellium aliquid, & magnificum Ionare confirmat H eronymus; tamen Lutherus, & Brentius, & Kemnitius quidam, nescio qu'd, difficiles Aristarchi desiderant; eo feilicet propendentes vt exanctoretur, quem percontati? spiritum, &c. E verso il fine rappresentando al viuo la temerità de Critici, fondata su'l lor mestiere, soggiunge. Facinorofius crimen est, ac tetrius, quod nunc persequor: Inuentos elle doctorculos, qui temulento quodam impetu in calefte chirographum inuolarint : idipium pluribus locis , vt maculatum, vt mancum, vt fallum, vt lurreptitium condemna-

A. 140

rint:

#### 244 PARTE TERZA.

rint: eius partes aliquas correxerint, aliquas corroferint, aliquas etualferint.

E qui finisco, per non amaveggiarni il palato dapò si dolce, e sapovita vuanda; rimettendoni alla quinta ragione del medessimo antore, coda Lutero Accademico del Padre Gressero, su cui partitamente l'insolen-Za di quello sceleratissimo crisico, intorno ad ogni sorte di tibri vinamente intanzi a gli occhi vi pone.

Fine della Terza Parte.

#### DELLA

# TAVOLA DI CEBETE

Esposta da AGOSTINO MASCARDI.

## Parte Quarta.

O'curas hominum, quantum est in rebus inane?



Fortunati mortali: così la flolta curiofità de nofiri primi Progenitori ne gl'infelici posseri i trassifia? miscrabite beredità, che ne secaaudi di Japere quel che non gioua. Quinda l'intelletto, che Dio ci dicede per face caliginosi sentiri di quella vita, somminifira a nostri passi vi norolido, co incerto lume di non mativo crepuscolo; perche non alla vuota del Sole eterno s'accende, ma dallelucciole delle mondame dissipiim mendica-

un moribondo, e palpitante splendore. Sconssignia invortati se nas giace l'animo humano vero simolacro di Dio, rispetto dall'anguiso ecrebio del corpo; vinno dall'ignomanga; ingamato dall'errore.; assigniato delle mossi animo dall'errore animo delle mossi animo delle mossi animo da gli assigni i susimo delle massigni inchinationi; nudo d'ogni orizamento, e nora vi è chi lo constori, o l'ainti è andiamo per le lacere carte de gli amtichi scrittari tracciando l'ombra d'una ignorante dottrina, e l'ornez della virri h, che tamo lungi da noi hi la fua flarza locata; ne pru da lontano seguiamo. Vien'ingordamente pasciuto l'ingegno con l'esca lusingbiera di scenza difutile, e l'ammo sempre famelico del sodo nodrimento della virri v. vamigramente penando. Suaga per leggieri, e non prostituoli speculationi la mente infaitabile, e la mano leuta alle virtuoses operationi inlanguidisce, e si stanca. Insensati mortati. è sorse il speculationi dell'immana vita si ampio, o così souero è il respon del tempo, che.

in acquistar vna cognitione mancante di cose instabili l'uno si possa prodigamente disperdere, l'altro si debbia pazzamente troncare ? O Anni ma-le impiegati, anni precipitosi doue n'andaste ? Fra le danze, e frà i balli delle !ciocchezze poetiche, alimentati da canore menzogne, lungi dalla sodezza de pensieri più generosi, in grembo alle Sirene allettatrici di Parnalo, fra nomi vani d'Ippocrene, di Pegaso, e d'Appollo, vi lasciaste consumare indegnamente dall'otio . & à che gioua l'alloro , sotto di cui incanutisce la chioma, per finir prima di viuere, che di vaneggiare ? O nomi infausti Rettorica , Dialettica , Musica , Geometria. Astrologia, con tutti gli altri, dirò magici elementi, che l'huomo al-Thuomo furtiuamente rapite, chi v'hà recati nel mondo? Non bastaua all'intelletto humano l'occupatione impostagli dalla ragione, del conoscimento di se stesso, e di Dio ? A'questo ne conduce nella Quarta Parte Cebete ; con l'esercitio delle virtà . S'è trattenuto il nostro pellegrino nel secondo procinto in compagnia delle erudite Donzelle; le quali al sentir della Filosofia presso Boetio alle passioni dell'animo non apportano la medicina, hominunque mentes affuefaciunt morbo non liberant. Or finalmente si scuote, & al più vero, benche più malagenole viaggio costantemente s'accinge . Con la virtù purgatrice l'humor peccanto scacciando prepara l'animo al fano nodrimento delle virtà. Vede , e mifura l'asprezza dell'honorato sentiero , per non incespare , & abbandonarlo nel mezo . la Continenza , e la Tolleranza gli fan la scorta : fin che giunto ne gli ameni giardini delle Virtù, alla Sapunza riucrentemente s'inchina; & accolto da quelle nobilissime Vergini in amorenole compagnia, alla presenza della Beatitudine si conduce .

### DELLA QVARTA PARTE

#### Discorso Primo.

Della Purgatione dell'Animo per l'acquifto delle Virtù.



Ve primi fecoli, che fivrono scioccamente dalla superstitione tivameggiati, erano tanto religiosamente sacrileghi, che come nota Lattantio, si dauaro à credere di lanar le macchie dell'anima con l'onda dessima"; perciò leggiama, che Telemaco presso Omero nell'Vissea non porge, a falsi numi le

sue preghiere, che prima con l'acqua non habbia purgate le mani, che

doueua supplicheuoli ulzure al Cielo è Ed Estore nell'Iliade al sesso died alla Madre di non voler sarrificare, per bauer le mani contaminate nel sangue de Serie: i de che prese l'arguin insigeme con noble altre cose, quelle prudenti parole del religiossissimo Enea, che volendo traportar dalle ceneri dell'Assa l'auture de Dei Penati nelle campagne Latine, riuolto al Padre died.

Tu genitor cape facra manu, patriofque penates; Me bello è tanto digressim, & cæde recenti Attrectare nefas, donec me slumine viuo Abluero.

e questo apunto era stato l'insegnamento d'Estodo nel libro dell'opere.

Nunquam vina Ioui, superisue rubentia libes,

Ante manus fluuij quam pura laueris vnda.

Ma quasi che l'onda corrente delle sontane, e desinni non potesses persettamente toglier dall'anima quelle macchie, che per lungo babita vibauesses sabilmente le radici locate, slimarono necessario d'bauer ricorso d'aum pui mordace bicato; Quindi originossi quella sorte di purgatione, che co's suoco, e co's zosso, e con l'unono al desinato sine recanas; ; Del sioco, e del zosso.

Terq; tenem flamma, ter aqua, ter sulphure lustrat, disse Omdio. Onde i Sacerdoti Eleassini non poceano commeriar ad impiegarsi ne servizi della lor Dea, che prima non suspero, e col zosso, e con l'onda marina pur ficati. perche (dice Proclo Platonico famossissimo el libro della Magia) il zosso con l'acutezza dellodore, e l'acqua salfacon La purte specosa, che in se comence purgan perfetamente. La teda, à vogitare dur la siacola s'adoprana, perche in on ministro del sacrisci è anche necessirati entestigenza, expersesmante per la facella atta al illuminare: dell'onomoi disse il medessimo Onidio nell'arte d'amare,

Et veniat, quæ lustrer Anns, lectumq; locumq; Deferat, & tremula sulphur, & oua manu.

Onde Ginnenale fauellando nella festa Satira di quella moglie importuna, e piena di visti, cò ella virti riputana, lasciò scritto

Grande fonat, metuiq; inbet Septembris, & auftri Aduentum, nulvie centum lustrauerit onis.

Al che riquarda Luciano nel Dialogo intitolato il Tironno; anzi Macrobio al capo sello decimo del settimo de Saturnali, in cui ricerea sesossi prima ò la Gillina, ò l'unono, dice, che i Sacerdoti di Bacco con
noular riscrezza riquardatuno l'unono, come un simularo del mindo;
diche à suo luogo fauelleremo. Congiunse tuste tre le sorti di purgatione

Q 4 April

Apuleio nell' vudecino dell'Asino d'oro, disendo, che il Sacerdote tada lucidas. E ouo, E siulphure solemnissimas preces de casto prastus ore, natuim quam purissime purisicatam Dea nuncupauit. Il nostro Cebete, che sino à qui si sipiegati i visiti, e le vane scienze, dietro la scora delle quali trascorrendo l'animo bumano, quassi in vuanilappato labirinto volontariamente s'intrica, volendo pure, che vnas volta faccia passiggio ad vna vita migliore, e i sissis il a raggio delle varatività, pres'inue auche giu vna purga, mentre due, che dia dima primamente alla virità pun game, e poscia resti afficurato d'entrare al possibilità que beni, che nelle seguenti lettimo i sandramo spiegando. Ma perche egli si vale del termine di virità espurgatrice, veggumo s'intende d'incaminarci col metodo de Medici, o pure se allude alle purgationi, delle quali habbiamo sin bora trattato.

Purgatione, e medicamento purgativo s'usende presso i Medici quello, che diseaccia dal corpo asserto gli humori per le lor male qualità molti di differenza della enacuatione, la quale può tall'hora diseaccia melli mori buom, e gioucuoli; così s'pressimente Lauerte Galeno sil s'economico del primo libro d'itippocrate; ora si come non può il nedico bene intendente nutrire il corpo, se prima da mali humori non lo purissimente della come della come intendente nutrire il corpo, se prima da mali humori non lo purissimente della come della come intendente nutrire il corpo, se prima da mali humori non lo purissimente della come della come

ca, perche dicena Oratio

Sincerum eft nist vas, quodeumque infundis acefeit, Emeglio di lui Hippocrate, Non pura, cioè non purgata corporaquo pius nuttias, magis ladas, così non possono nell'animo introdurs il e virtis, che secondo la dottrina di Platone sono alimento dell'inima, se prima non è purgata da i visi, o per di meglio dalle passion mal regolate, che sono sontane de vitis nell'animo, come gli inmovi mal disposti nel corpo sono la seatuvagine delle febri; si che quella farà lavirtà purgatrice ricercata dal Tebano, che vale a rimondar l'anima dell'eccesso delle passioni, e prepararla alle viritì. Ma perche comincia dalla purgatione delle passioni e non dall'acquis delle virit è perche

Virtus est vitium fugere, & sapientia prima

Stultitia carniffe

n'infegna Oratio; il che è offernato anche nelle fagre lettere da Cassimo, al terzo capo della conferenza decamaquarta; perche, dite egli, su dete di Geremia, che douesse dietaticare, suellere, disperdere, e dissipare, e possita piantare, ed editicare o lotre che difficilisma è la purgatione à parere del sopra nomato seritore e O su perche sono in puì numero i vitty, che le virtii; è perche quelli sono natura: corrupta quassa cognata, e le virtii sono strance, o sinalmente perche la medelina, fatica.

### DISCORSO PRIMO.

349 fatica, che vale à purgar l'anime dalle vitiofe passioni, basta anche ad introdur la virtà . In proua di che attendete di gratia Signori . In due modi da Platone è difinita la Filosofia . Nel Fedone egli la noma commentationem mortis : nel Teeteto fludium quoddam. quo Deo similes reddi conamur l'ona, e l'altra definitione marauigliofamente confente con la dottrma difficilissima della purgatione, ch'habbiamo alle mani . Perche secondo che si raccoglie dal ragionamento di Socrate nel Fedone, l'huomo d'anima, e di corpo è composto, mà in due maniere è l'anima legata al corpo, & in due maniere si scioglie . Nella prima maniera, ch'è naturale, l'anima si può dir in certo modo dipendente dal corpo, perche gli è assegnata, come forma non assistente, ma informante, e lo viuifica; & à questo modo naturale il discioglimento naturale risponde, quando l'anima cessa d'informare, ed il corpo dinien cadauero: L'altro legame è volontario; perche l'anima traniata dietro le fallaci scorte de sensi, vagabonda vaneggia, e di padrona si fa schiana, e tributaria del corpo ; si scioglie dalla catena ferrea della fua peruersa volontà; come nelle consessioni parla Sant'Agostino, quando risoluta di cangiar vita rompe i lacci delle mal disciplinate passioni, e con pua polontaria morte à miglior vita risorge ; e questa è la mortificatione , che tanto firmano necessaria gl'insegnatori della missica Teologia , che si chiama morte dell'amma in questa vita , ed à cui è indriz-

flo della Enne ade terza. Ma la purgatione dice Porfirio nel libro de occasione ad intelligibilia fita est in diffunctione corporis, cioè à dire, nel separamento volontario, che fà l'anima dalle passioni, e da i sensi. Quinci intendete quanto malamente venga portata la dottrina Platonica da coloro , che Himan la Filosofia impiegarsi nella speculatione della morte naturale; & insieme quanto malagenole sia la vera purgatione dell'animo, gia cheo

zato lo studio della vera Filosofia , e di questa parla Plosino al libro se-

con la morte si paragona.

L'altra definitione della Filosofia è, studium quo Deo similes reddiconamur: ma la somiglianza di Dio non s'ottiene se non con l'allontanarci dalla feccia delle cofe caduche, e per mezo della virtù purgante arrivare alla cognitione diuina, in tutto sceuri dalla caducità delle cose mortali ; il che come si faccia spiegheremo più à basso. Due notabilissime essempi habbiamo in allegoria de gli effetti della purgatione, che togliendone da gli antichi, & muecchiati affetti, ad una muona vita tuttas luminosa per lo splendore delle virtù ne consegna . Vi ricorda' Signori di Pelia ? se ne giacena il ponero vecchio, e salutana da vicino la morte; Gia−

Giasone pictosissimo figlio haucrebbe volontieri co'l prezzo de gli anni suoi necomprate i giorni già paffati del Padre ; ma non v'è chiodo , che fermar possa l'infaticabil ruota del tempo : s'aggirano le sourane sfere, è tuti noi quasi Issioni c'andiamo in quel perpetuo monimento aggirando, fin'à tanto, che siamo per cagion di riposo gettati nel funestiffimo letto del sepolero . Non è moneta, che pareggi il tributo da noi dounto alla morte ; Onde il contratto dell'homaggio , che le doniamo , se come è seritto co'l nostro sangue, così con la nostra vita si compie. Piangena l'infelice figlinolo la perdita troppo vicina del moribondo Padre ; pattergiaua ma indarno con le stelle, e co'l fato la propria morte; pareux, che'l rio douesse inaridirsi nell'arsura del fonte; che il frutto fosse per marcire nella putrefattione della radice; che vacillasse il palagio nel traballar delle fondamenta. Onde Medea, che per forza de gli amorosi incantesmi era amante di Giasone , con l'arte della Magia al padre di Giasone volle allungar la vita ; fe cader languidi mille fiori per riflorar l'inlanguidite membra di Pelia; trasse il succo dall'herbe, per empirne le vote vene di Pelia ; e con ferite vitali apri la gola del vecchio agonizante . e risospinse l'anima indictro à vinificare il cuore, che già battena l'ali per abbandonare il cadanero : così dal veleno mortale vici la vita ; nel fanque delle piaghe hebbe la salute il suo nido; e poco meno, che la morte istessa colta all'improuso dalla virtà de gl'incanti non visse : suggissene almen tostamente , e menò seco la vecchiaia , che già tant'anni era di quel corpo posseditrice ; In pno istante la giouentù ricuperato l'antico regno disalberò l'insegne dell'età grave, tingendo in oro l'argento de'capelli : appianò gli edificii del tempo , vguagliando le crespe del volto ; e Pelia maranigliatofi di se medesimo, tronana dentro del suo cuore ringiouenito dissomiglianti pensieri ..

La purgatione di se medesimo, è di questi maranigliosi effetti cagiomatrice; meutre con la sorza della virtà, che co i viti contrasta, si
acquista dall'anima la smarrita bellezza, si ristora il valor perduto; si
vita spema riuscita, e i huomo deponendo l'antica spoglia, secondo che
mne volte ne coassiglia l'Asposloo, si riusche dell'momo nuono, come,
potrei lungamente prouare., se ne Pergami delle Chiese non bauessimo chi
molto meclo di me di questo argomento raziona.

M1 molto miglior fimulacior d'arianimo, che con la virità purgatrice vada le forze de gli affetti difordinati fineruando, e giunga al fine advana vita illuftre per gli habiti vivtuofi, ne farà Ercole, fe non mingamo Signori. Ricordateus, che infleme con la vita il combattimento d'Ercole cominciò; perche infin la culla, a done famindelto giareus; à lui fense contacto de reche infin la culla, a done famindelto giareus; à lui fense

### DISCORSO PRIMO.

Per campo di battaglia co i serpemi mandati d dinorarlo dalla matrigna: non sapena che cosa fosse la vita, ed hebbe à fronte la morte; e su vicino à beer dalle poppe de due serpenti il veleno, mentre la tenerezza de gli anni richiedena il latte dalle mammelle della nodrice : non conolceua ancora i suos nemici , e gli vinse : poscia cresciuto più per la forza del valore, che per la robustezza de gli anni, trascorse il mondo più velocemente con le vittorie, che non fà il Sole co'l carro; non lasciò bosco che non assicurasse da i mostri; palude, che non purgasse dalle bestic velenose; Tiranno, che non domasse: E quando il mondo parue sterile di portenti , sottopose all'incarco del Cielo le spalle , penetrò nell'Inferno, e trasse Cerbero à contaminar la pura luce del Sole, il quale sdegnatosi di veder'oggetto non conceduto al suo raggio, ritorse altrone il lume : In somma quanto pote machinar contro di lui lo sdegno, d'una gelofa , e vendicatrice matrigna , tutto vinfe con la virtà ; ma finalmente non hauendo Giunone più maniera di tormentarlo, veggendo egli bormai disarmata l'ira di colei, che tante polte era stata vinta dalla. sua sofferenza, egli, ch'era nato alle fatiche per viuere alle vittorie, su'l famoso Eta volontariamente si pose nel rogo, che con le sue mani compose, & à quisa della Fenice trasse dalla sua tomba più illustri , e niù gloriosi natali : perche da indi in poi fu come Nume adorato da Popoli, che templi, ed altari gli eressero; perche chi con la forza della virtà purgatrice fino al trionfo combatte contro gli affetti, gode nell'acquiflo d'una tranquillissima, e beata vita de i frutti delle Vittorie; ma in somma è necessario cominciar dalla virtù purgatrice . perciò eccellentemente scrine Zalenco nel prologo delle leggi , Quemlibet igitur animam fuam ab omnibus malis puram habere, & efficere oportet , perche soggiunge , non si compiace Dio con le spoglie , con le pompe , co i giuochi instituiti , co i frutti delle rapine ; essendo cosa degna di riso il vedere che i trionfatori del Campidoglio hauendo ne paesi soggiogati conl'armi commessi pergognosissimi ladronecci, credessero di comprar l'impunità de i delitti da Cione, co'l diuider la preda con lui, e fra panto ritenersi un'animo macchiato da mille sceleratezze .

E'un bel giardino l'animo humano, disse Massimo Tirio, ma come può trapungersi il seno di siori, e d'herbe salutenoli, se in lui

Infelix Lolium, & steriles dominantur auenæ

de gli affetti scomposti ? Perciò insegnano i Georgici Sæpe etiam steriles incendere profuit agros:

perche excoquitur vitium; e tutto quesso suspensa con bellussimi versi Boetio al libro terzo della Consolatione della Filosofia; anzi Liside Pitta-

# 252 PARTE QUARTAL

gorico in una lettera, che scrine ad Ipparco, nominatamente della virtà purgatrice ragionando, di quessa fomgliarza si vade; oportet igitur primumi filuas, in quibus hi affectus nutriuntur; signi, serro, ac omnibus instrumentis expurgare, con ques che' segue. E quesso sia deto in quanto purgatione vuol dire cuaevatione de gli humori nocesoli; cuo di dure de gli affetti mal regolari; perche si come il medico che non toglie l'alimento al calor della sebre, sa chella impessibilmente s'aumenti; così chi non leva dall'animo le passioni mal composse y può credere; che a poco a poro diverrà pieno di malattie irremediabili;

Crescit indulgens sibi dirus hydrops, Nec sitim pellit, nisi causa morbi

Fugerit venis, & aquosus albo Corpore languor,

Cantò Oratio: e Lifide Pittagorico diffe, che si come i tintori stringendo prius expuirgant le vessimenta, c'hanno à riceuere vna tintura indelesile, cosi gli huomini, che branano d'imprimere in se medessini il carattere della virtà, sa di messure, che prima purghino l'animo, come sè detro.

Ora consideriamo alla sfuggita quello, che potesse fignificar Cebete, quando parlasse della virtà purgante , non secondo l'uso de Medici , mil giusta il rito delle purgationi , delle quali fecimentione nel cominciamento del mio Discorso. In quattro parti sono divise le virtù da i Platonici ; in ciuili , in purganti , in virtù d'animo già purgato , & in effemplari. Discorrono sopra di ciò lungamente Plotino al secondo libro della prima Enneade, Porfirio nel libro dell'occasione ad intelligibilia; Macrobio al capo ottano del primo libro su'l sogno di Scipione ; e Celio Rodigino al primo del settimo delle lettioni antiche và ranisando allegoricamente nella dinina Encida l'ordine di queste virtà . La ciule , secondo costoro , è quella, che trascurando i primi moti, che preuengono l'auertimento della razione si da a moderare i secondi, che tendono al vitio, la purgatoria non gli modera , ma dalle radici gli suelle ; quella dell'animo già purgato non folamente i secondi estingue, ma anche i primi rattiene; l'efsemplare è nella mente diuina . Chi opera secondo la prima , dice Porfirio , si chiamera huomo inchinato al bene ; chi nella seconda s'esercita, dirassi huomo da bene , è Demonio in sentimento Platonico ; chi nella. terza frà Dei sarà da riporsi , chi nell'ultima maggiore , ò Padre de gli Dei .

Riceue S. Tomaso la diuissome delle virtà de'Platonici, nella prima parte della seconda; ma da loro non poco s'allontana nel dichiararla. l'essem-

### DISCORSO PRIMO.

l'essemplari, dice egli, si ritrouano in Dio secondo alcune particolari ragioni ; perche in Dio sono le Idee di tutte le Virtù ; le civili quelle s'appellano, che ne compongono secondo le conditioni della nostra natura; ma perche l'huomo è tenuto ad incaminarsi alle cose dinine in quanto gli viene dalla sua debolezza permesso, su necessario trouare alcune Virtà mezane fra le dinine, che dicemmo chiamarsi essemplari, e le humane, alle quali demmo il nome di ciuiti ; Queste dunque o in coloro si considerano, che sono in via, & alla dinina somiglianza caminano, e si dicono Virtà purganti; o le miriamo in quelli, che bauendo già la diuina somiglianza acquistata, viuono beati in Cielo, o perfettissimi in terra, e virtu d'animo già purgato s'appellano. Ma meglio al nostro proponimento, e con chiarezza maggiore questa medesima dottrina distinsero gli Scrittori della mistica Theologia, dicendo altra esser la via de comincianti, altra quella di quei, si approfittano, & altra quella de perfetti; Onde la via purgatina, l'illuminatina, e'l vnitina conobbero. I comincianti nella via purgatina si trattengono, occupandosi in nettar l'anima dalle laidezze de vitij : quei ch'approfittano nella illuminatiua, adornando l'animo già purificato con le virtà : i perfetti nell'unitina, contemplando Dio nelle sue creature. Or nelle antiche purgationi prima s'adoprana il zolfo, e l'acqua marina, perche l'uno, e l'altra con l'acrimonia pulisce, e leua le sozzure, aucorche assodate, e tenuci, ed'èla via purgatina; poscia s'adoprana la fiaccola, perche essendo l'animo senza vitij , dee hauer'illuminato l'intelletto , con la necessaria cognitione, per l'acquifto delle virtà, ed'è la via illuminatina : E finalmente si porgena l'vuouo, perche contenendo l'vuouo il simolacro del mondo ( come mostra partitamente Macrobio , e prima di lui quasi misterio dell'Orfica Filosofia hauea nelle quistioni de i conuiti la'ciato scritto Plutarco, e molto innanzi d'ambedue Varrone presso Probo Grammatico) ed essendo il mondo un vestigio della diuinità, che può da mortali solamente effer contemplata per via d'ombre , di figure , e di ennimmi , rimane oggetto della contemplatione dell'huomo perfetto, onde disse l'Apostolo,

Inuisibilia Dei per ea, quæ facta sint, intellecta constpiciuntur. Si che conchiudo, che è Cebete della virtà purgante fauelli all'ojode Medici, come sa più a basso, à riguardi alle purgationi, che disponenano altrui a sagrifici, en alle cose facre, vuod dire, che l'houmo se pretende di passa at ricinto delle virtit e, ed il a sposia trasferis all'ultimo corchio della sclicità, dee primamente ripulir l'animo da quei vitij, che in guisa di desso nembo opposso a gio occhi, pomo impedire il raggio della inimità, che per mezo delle virtà ne suori bumani risplende.

253

### DISCORSO SECONDO.

Della Via faticosa della Virtù.



Enuto vn giorno Sorrate a ragionamento con Teedata Meretrice famola, fenti feberunți da lei con vn anavarimprouero. Diffegti limpura Doma d'esfer di lui maggiore; perche con le lusinghe, e e o i vezzi molti giouani sindianti banea d'sioi giorni disforti dalla compaguia, e molto più dall'offernarya de ște inferenmente

di Socrate , ma niuno mai de suoi seguaci amatori s'era da lei , per seguir Socrate, dipartito. Il buon Filosofo, che nella sofferenza attri a se non hebbe somigliante, che se medesimo, e nel conoscimento delle cose tutt' altro ananzo, francamente a Teodata rispose ciò adinenire, perche da lei era l'incauta gionentis condotta per lo sfuggenole, e lubrico fentiero del dishonesto piacere, dou'egli all'incontro, per le horrende balze della virtu, per calle faticofo, ed angusto i suoi ascoltatori gridana. Nella risposta del saggio vedete, s'io non m'inganno, Signori, un perfetto simolacro della dottrina di Cebese. Impercioche douendo egli i traniati, dopò si lunghi errori dietro le fallaci scorte trascorsi , nella via della virtà ridurre, ci dipigne in luogo solitario una picciolissima porta, a cui non si peruiene, se non per una strada tutta intralciata, e sassofa, come hauete vdito nel testo. E certo è cosa degna della vostra consideratione, perche essendo la virtù all'huomo sì necessaria, che senza di lei la beatitudine confeguir non si può, sia da Dio posta così lontana da gli occhi nostri, e s'armino le strade, che a lei conducono con tante difficolsà, che non furono il vello, ed i pomi d'oro più rigorosamente difesi dalle fiere custodi di quello, ch'è la virtu dall'inaccessibile sommità di monte dirupato, e scosceso.

Prodico presso Renosonte al secondo delle cose memorabili di Socrate introduce Errobe nel primo sponara del raggio giouanile in capo d'una che in due si duranua a assaina dal piacere, e dalla viriti; perche siimando l'uno, e l'altra d'aggiunger gran lume alla Maessi del suo Regno, se sur portes eributario e vassillo quell'Ercole, chebbe, non che altro di conectio muracolos, si sindiarono di guadagnario con bella, e de coquente oratione; ma la viriti gli amunució satione, sindiario monti, il piacer gli promise contenti, delitie, consorti, e giota: E perche due sono le potenze principali dell'anima, che all'acquisso della vutti me sono con productio producti principali dell'anima, che all'acquisso della vutti me

# DISCORSO SECONDO. 255

conducono, l'intelletto, che ferue al conofemento, e la volontà origime dell'amore, due sono parimente i biuj (visudo la parola latina insvece della Italiana, che non habbiano), che ne rendono malageuole.»
Eadempunento del nostro desiderio. Per quanto alla volontà s'appartiene, la fauolat Ercole, e cutto ciò che in appresso si spregiero di
ciena; dell'intelletto parlò Simplicio al commento quinto
del rerzo libro del Cielo, dicendo, che Tarmenide bauca trouato ib biudo
della verità; e tutti quell'i sono na vado errato hebbero per autoro de pensamenti loro Escode citato da Xenosonte nel secondo libro dei s'atti, e de
idetti di Socrata el quale facendo paragone dell'ampia, e piacenole strada del vitio co'l gireuole, e disquiato sentiero della virtà, diste che gli
Iddi) bauenano à gli amatori della virtà posto gli agguati d'ogni intorno
co'l sudore.

At virtutis iter sudore Dij obuallarunt.

O forse presono il concetto da Pittagora, che ne rami dissomiglianti dell'I' i due dissormi calli della virtà, e del vitio conobbe; onde di ciò leggiadramente cantò Virgilio.

Litera Pythagoræ discrimine secta bicorni

Humanæ vitæ speciem præferre videtur,

Nam viam virtutis dextrum petit ardua callem, Difficilemq; aditum prinium spectantibus offert

con quel che fegue .

Comunque sia; ogni sauio Filosofante senza contradittione consente, che l'animo humano, è voglia con la face dell'ingeguo la verità spedita in oficuissime turber dissecuentere, che alla cognitione appartiene è n'soluta di amare, e di seguir con veloci passi d'una dissenza colonta quel bene, chà conosciato, sempre miseramente incespa, e prona l'impreta malageuole a dismistra. Terò diceua Epicarmo presso Xenosone nel linogo citato, che gli tàdis dispensirei del bene a noi mortali non lo concedenano in dono, ma in guist di mercatanti ne voleuno il prezzo, e perche la virtà sotto ricompensa d'argento, e d'oro non cade, ban decretato, che gli buomini come pagatori impotenti, con le pene del corpo adempini di distrio in trouar prezzo, reguale.

Laboribus

Dij cuncta protinus nobis vendunt bona. Il she bausedo noi prioppolo come pur troppo vero, reggiamo onde nafea la difficultà, da cui tanti atterriti nell'inchella, così del vero, come del huono, polit nel bimo si fentono mancar la lena, co abbandonan simpresa nello sforzo maggiore di ben condurla, munica Certo è Signori, che la nostra cognitione in questa vita da senimenti dipende; così l'insegna Aristotte in più luogh: ced è in ogni scuola riccusto per assiona installibile, che quanto si trona nell'intelletto viene a lui somministrato da i sensi; quadi riccuendo l'unagini da gli oggetti, per mezo della fantassia, e de sensi commune purificati, e destrata all'intelletto gli appresentano ma se l'intelletto segue vua guida, che è cieca, come voolete voi, che non troui dissitottà nel viaegio è

Non habbiamo in noi coa più de i seus mentitrice, e bugiarda: cost me sa sade nel secondo dell'amina Aristolie, eo altroue; onde se in de una trascorfa per le storie irrouerete mille ingami; che la mente nostra con sallaci apparenze dileggiano. Non è gran tempo, che io vii sauellai della ragbezza dell'Iride, la quale fra tute l'impression meteorologiche è quella, che di maggior diletto riempie l'animo de gli spettatori: ma i colori; che adornano quel leggiadro mostro dell'aria, sono apparenti; e mon veri: e pur l'occhio segnace di si bel lame non s'aunced di rimanere all'hora più tenebroso, che maggiormente silme aunicimassi al chiaro della verità; cd è ragione; perche non essenone silmetalet, che via della verità associatora, adell'opaco col lucido, l'intelletto, che si da in predaul'opaco d'un'occhio torbido, ed ecclissato, non guange a goder del lucido della verità. Somigliantissimo all'tride è il collo della colomba opposta d'Sole, di us anto l'omno d'Italia.

Mai non si scorge à se stessa simile, Ma'n diuersi colori al Sol si tinge; Hor d'acces rubin sembra vn monile, Hor di verdi smeraldi il lume singe, Hor insteme gji mesce.

Sono infiniti eli esempi nella natura dell'ingamo de sensi, ma nell'arte immurerabili se ne leggono; ed in altro luogo mi souniere d'hauerre alcuni recati in mezo. L'Alessando d'an altro luogo mi souniere d'hauerre alcuni recati in mezo. L'Alessando d'inelta, e rileuata dalla superficie della Tauola, come auuerte Plutaveo nella vita di lui, che senza lo strepia del tonde soniero altri temena il fulmine a Ciel serveno, i pesci di ficili benche di pierra, non si vedeuano miotatori, e guazzanti, perche mancana l'acqua, che gli accogliesse nel grembo, dice Martiale. La Venere di Prassitele nel tempio di Gnido locata, a di un fianellamo Plinio, Eliano, e Valerio Massimo, ingamò si sattamente gli occhi d'un gionane, che riportando essi alcore la muona d'una imparegiabile bellezza, egli d'una morta pietra diuenne amanue: surono gli occhi l'accianolo, che battendo la selce d'una stata, ne trassero l'amore.

scintille; onde da un freddo marmo usci la siamma d'amore.

Tanto inganneuoli sono i sensi : che però l'intelletto quandunque alla contemplatione delle cose astratte s'accinge, subito nel binio nomato della Verità s'auiene ; perche ingamato da gli accidenti , che solo cadono fosto i sensi, non sa dentro alla loro corteccia discernere il midollo della fostanza; e però spauentato dalla fatica bene spesso s'arresta, ma se generosamente combatte, al fine vittorioso sopra le cose corporee, e materiali s'innalza, & alla ruota delle intelligibili felicemente s'affissa. Questo combattimento ne viene espresso da Platone nell'Atlantico , ò vogliamo dir nel Critia, in cui gli Ateniesi sotto la protettione di Pallade contro gli Occidentali difesi da Nettuno guerreggiano : impercioche gli Occidentali guidati da Nettuno sono le cose sottoggiacenti a i sensi, per le ragioni addotte da Proclo, da Origene, e dal Ficino; gli Ateniesi sotto la condotta di Pallade sono gli oggetti intelligibili, che finalmente dopò il contrasto rimangono vincitori. Ma perche questa sorte di malageuolez-Za, che ritarda il corfo dell'intelletto, non è per auentura quella di cui fauella Cebete, passiamo, se così v'è in grado Signori a riccrcare perche tanto piena d'inciampi è la via della virtie.

Ageuolissma di sua natura è da conseguirs la virtù, dice Massimo Tivo, ma s'aunieme in vna crudel menica, che l'impedisce, la quale soziono di sonome di fortuna viene accustat; ed io non niego, che la mala soruma non possa troncar l'ali ad vni animo nobile, che velocemente verso l'erto giogo dal Tebano descritto dispiegacio intendesse per cagione d'essemple, a ponera quanti eccellenti ingegni tiene oppressati sotto il suo indegnissi-

mo pejo, che volentieri spiegherebbono il volo?

Haud facile emergunt quorum virtutibus obstat

Res angusta domi

disse quel pratente Toeta, alla S.tira terza. E come può colui, che si troua dalla necessità costretto a procaeciarsi onde futolli la same, impiegar lingegno per impunara clia alla famas come può dissettarsi all'onda Castalia, chi co propri sudori compra vn moderato refrigerio della sua sete s'eome può guernir l'animo con gli habiti più pregiati delle sienze, chi mon bai senza siatea tamo di vesse, onde ricuogra la nuadia del sio corpo s'eome può spatiar col pensiero per gli interminati campa del Cielo, chi uon bà vin angolo d'angusta castita, in cui ricourer Ad ogni modo come che la fortuna possi impedir gli essetti della vivià non è però valeunde a vietare, ch'altri de gli babiti virtuosi non s'orni: perche la virtà fola è non pur siori el patrimonio, ma sopra il Regno della sortuna.

Altro dunque si de tronare in noi, che ne ritrae dal bene, e malagenole.

Rene rende

me rende la via della virtà. La vita humana ha il fuo cominciamento di vierre delle piante, dice il Liceo, da cui trapaffa alla vita de gli animala, e finalmente alla vita de gli humani peruiene: da che fi racceoglie, che il fenjo in riguardo della ragione in noi è primogenito; ed in confeguenza più poderofo; la ragione per lo più nel fettimo anno dell'età no-firsa comincia ad baseri il fuo losgo, il fenfo anche nell'alco materno è già crefciuto, & adulto: e perche da quel ch'io dico nafce vna bella queflione, la quale marangliofamente vule all'untentione del prefente diforio, veresiamo e voi piaca; nule fentimento intender il debbia, per non errare.

Passa per le bocche di tutti , ed hoggimai hà ottenuto forza d'oracolo , che l'huomo di sua natura è inchineuole al male : se questo è vero , è già data la risposta al quesito da me proposto, in cui si cercana, perche disagenole fosse la strada della virtà; perche secondo questo uninersal parere l'huomo virtuosamente adoprando anderebbe contro l'inchination naturale, & in guifa di colui, che per un ratido fiume nauigaffe a ritrofo, dourebbe con gran fatica reggere al torrente (così nomato nelle Confessioni da Santo Agostino) delle humane peruersisà : Ma la scuola di Platone forfe all'opinione più popolare non sottoscriue, e dice : la volonta e tanto verso del suo oggetto ben disposta quanto sia l'intelletto verso del suo: ma l'intelletto di sua natura è (se così possiam dire) desideroso di sapere il vero, come nel principio della Metafifica dice Ariftotile, dunque la volontà non può non effer bramofa di confeguire il bene . Di più , se il bene nel principio del primo dell'Etica si dice esser quello, che da tutti è universalmente desiderato, & il male non può effere primo, & per fe ( per vfar il termine delle Scuole ) ma solamente per accidente richiesto (come insegna il grande Areopagita ne libri de nomi diumi:) non petrà mai dirsi, che l'huomo sia di sua natura inchineuole al vitio, ma alla virtà, Ad ogni modo per buone, che sieno queste ragioni, pur troppo è vero, che gli huomini per inchination di natura corrotta sono arrendenoli al peggio. così lo disse Platone, al secondo della Republica, citando il Poeta, di cui sono quei versi:

Mortales vitium penitus labuntur in omne

Pracipites, quoniam facilis via ducit ad iplum.

E quella via altro non è, che l'allettamento de gli oggetti [enfibili], i quali lufingando da vicino l'appecitio de gli huomini, con la doleczza loro
gli adejcano, e gli tempono auniuti; onde è ch'indamo [enza faitea altri
pera d'arriuare all'eminenza della viriù, perche beniffimo dice Sinnefio,
Maxima fine labore confequi proprium diuinitatis eft bonum,
à nobis autem ne dum virtutes, verum cattera quoque prerelara
indore

### DISCORSO SECONDO. 259

sudore quæruntur. Ne ripugna questa dottrina all'argomento fatto di fopra; perche la volontà veramente ha per oggetto il bene, ma come cieca s'inganna nella elettione, e riconoscendo nel ben del senso, che è il piacere un vestivio ed un'ombra di bene, in quanto è dilettenole, a quello scioccamente si dona in preda; e perche il diletto è l'esca de' vitii, come insegna Platone, però chi del diletto è seguace ne vitij necessariamente incappa. Perciò Massimo Tirio si duole, the la Filosofia fosse stata refa difficile dal combattimento, che di continuo frà la virtu, e fra'l diletto si vede, il quale pian piano cacciando le virtù dal regno dell'animo, tirannicamente s'usurpa l'imperio, e per sua sicurezza introduce nell'espugna-La rocca mille schiere di viti suoi tributari, e vassalli: e che maranglia, dunque se Cebete descriue il sentiero della virtà per disagenole, e fatico-To? Allegoria bellissima di quanto fin bora s'è detto , parmi di raunisar nella fauola di Fetonte; io v'esporrò il mio pensiero, voi darete la sentenza, se mi sono apposto. Era quell'inselice Gionane disideroso di guidare il carro paterno, ne s'accorgena, che in quelle fiamme illuminatrici del mondo andaua ad incernire, credette di trionfar su'l carro de gli eterni splendori, & andana ad incontrar co'l corso de' destrieri del Sole l'ombre della sua morte; quasi ch'ella per se medesima non sosse à danni nofiri più che veloce : hebbe a schino la sicurezza della terra, e volle andare, come diffe quell'ingegnoso, a mendicare i precipity in Ciclo; & accioche fosse più memorabile il caso suo, nel regno dell'immortalità condusse in campo la morte, & alla veduta dell'uno, e dell'altro mondo se pompa del suo magnanimo ardire. comunque fosse, lo sforzo su generoso, e lodenole, e non gli mancherà mai presso de posteri la gloria d'una nobile impresa, perche come dice Ouidio

Si non tenuit, magnis tamen excidit aufis.

Diegli il Padre l'ordine del viaggio, per iscopo di cui parue che la virtù descriuesse, che nella mediocrità lontana da gli eccessi è riposta.

Altius egressus celestia signa cremabis,

Inferius terras, medio tutiflimus ibis.

Mà subiso gli ricorda, che la strada della Virtà, a cui s'incaminaua era molto erta, e scoscesa, poiche a pena i canalli rinuigoriti sù la mattina poteuano superarla.

Ardua prima via est, & qua vix mane recentes

Enituntur equi, medio est altustima Cœlo.

Mà lo sfortunato Garzone, dimentibato de paterni ricordi il lafcia da caualli, che l'appetito irragioneuole rapprefentano, traboccare precipitofamente dalla firada infegnatagli; Onde le fielle, ch'erano pronte ad'inteffereții vna corona fe ad bonorato fine conduceua limprefa, gdi feruirino di faci finerali, per accrefcer la pompa del famofo mortorio: ed era ben ragione, che colui, a chi era toccata per rozo la fiamma del fulmine celefte, per bara il carro del Sole, per vrna il Re de fiumi, hausffe per faci lugubri i piameti, e le felle; E qual più illuftre morte poteua egli bramure, se cinto da gli splemdori paterni, per sorza di luminosa seria manchò:

Conchindo. è faticofa la strada della virtà, non folamente perche co i fossi del continuo dobbiam combattere, ma perche noi medefini sommi-missimo l'aimento a' utij con le destite; e con s'insignadaggine. La borum hic plena sunt omnia (dice Massimo Tirio) nihil quod pulchrum, quod honestum si ta bignauia producturt s'e nella vitiosità, che gli oggetti de' fensi ne somministrano vn' habito si contrae, quanto maggiormente s'auanza la malagenolezza della virtis' la natura è contenta di poo ci hai (terè si nogin luogo s'autijono le frontare); hai serio et contenta di poo ci hai (terè si no gain luogo statusicono le fontare); hai serio per tusto i saggi ; le gbiande cibo del secol doro producono; hai freddo il Sol, che vedi. è più caldo d'ogni pretiosa coperta; hai occhio curioso, o audio di bellezze ? i prati ruamati di siori rappresentano il più vugo spettacolo, c'habbia il mondo: ma s'una vulta i consini del donere si rompono, ed in preta delle dellie forna frem si corre

-- facilis descensus Auerni,

Sed reuocare gradum, superasq; euadere ad auras Hoc opus, hie labor est.

# DISCORSO TERZO. 261

### DISCORSO TERZO.

#### Della Continenza



Infone condutiver de gli Argonaut; tratto dal reggio del Vello d'oro, se ne passò per mezo delle Simplezadi ina-Colchi. le pretiose lane di quell'inclita pelle funono i fauorenoli crini della Cinosina, che lo condusse e d'era ben regione, che douendo egli con volubili carro spiegar lapompa del lou valore su l'esto dell'orgetico demento se-

giogato dalui, hauesse al fine le lane d'oro, onde arricchisse l'habito trionfale ; e desse in mano non delle Parche , ma della Gloria quegli stame pregiati , co'quali l'immortalità della fama gli filasse . è però vero Signori, che non giunse alla preda, se non per mezo della fatica; veglio le notti intere per addormentare il custode Dragone; armò di fiamme generose il cuore, per non temer l'incendio de Tori; seminò i denti del serpe, per ricoglier messe d'honore. In somma al possedimento della virtù si trasse per sentiero disagenole, con mille volontarie morti, una fola , mà virtuosa , ed honorata vita comprando . Altissimo , e direpato è il giogo della virtù ; perche in guisa d'Aquila sdegnando ella di far il nido in luogo palustre, espone i figli alle più erte cime de'monti . accioche da vicino mirando il Sole affuefacciano la pupilla al raggio, che de esser giudice della loro legitima discendenza; e nascendo nella patria de fulmini, s'aunezzino à tollerar l'horrenda fiamma, di cui à Gione effer douranno vbbidienti Ministri . Quindi nello scudo d'Achille i fauoleggiatori dipinsero un monte, che parena con la fronte minacciar da vicino le stelle, alla sommità di cui per aspro, ed angusto calle si peruenina, & ini tronanasi la virtà appoggiata co'piedi alle chiome d'unas gran palma . Hauendone il buon saggio Tebano per la spinosa via nella passata lettione condotti , boggi vna bella copia di virti ne rappresenta, cioè à dire la Continenza, e la Tolleranza: perche si come al sentir d'Epitetto citate da Gellio , due dannosissimi vitu sono l'Incontinenza , ( e per dirla come si può ) l'Intolleranza , così all'incontro dice egli , sarà colui impeccabile, e menerà vna piaceuolissima vita, che sarà legge à se stesso di due sole parole, sustine, & abstine, che tanto è à dire , quanto abbraccia la continenza , e la tolleranza . Ma perche non possiamo passar innanzi Signori , nel trattato delle virtà , se non si presuppongono alcune cose necessarie a sapersi, datemi licenza, che facen-

domi un poco più lontano, breuemente certi punti io trascorra, che non dichiarati al presente potrebbono nelle seguenti lettioni ricardarne il camino.

E primamenie è daridurs inella memoria, che secondo la Scuola Platonica, e Teripatetica, due principali potenze sono nell'huomo; l'intelletto, e la volontà. Di più, nell'anima sono due parti (parlo impropriamente esseno da mima indimissibile, e di immortale s' trua che tieme da parte dinima della mostra natura, e regionencle s'addimanda (e quessa presso di latera dipende nell'esser suo da sono in estando in irrascibile, de in concupsibile si dinima da loro il nome traendo, in irrascibile, de in concupsibile si dinida e e questa per esseno con le bessio commune, brutale vien da Plutaro nomata, e sosse per per e all'huomo con le bessio commune, brutale vien da Plutaro nomato, e sosse sono dalla miserio antichità imaginati i Centauri, i quali bauendo sembianza humana dal ventre in siù, erano nell'altre parti come cualli, percebe l'animo nostro, in quamo alla ragionenole sacottà s'appartiene, è huomo; per la parte brutale accommunata dalla natura anco alle bessio, i bà sembiante di bellia.

Però Pittagora, come offerua Plutareo nel libro della virtù morale, mentre con la Musica volena, che l'anima s'addolcisse, intese della parte bestiale, che bene spesso dimenuta per l'empito delle passioni seroce, & intrattabile, non s'arrende all'impero della ragione, se non è prima dalla forza del canto resa più mansucta . Vi ricorda che'l monte Olimpo trapassando con la fronte superba il confin delle nunole, e la patria de penti, gode d'una perfetta tranquillità senza vicendenolezza di sereno, ò di pioggia, e pure egli medesimo si mira i fianchi tutti ing ombrati da'nembi ; vede i fulmini serperggiarsi intorno alle spalle ; ode i tuoni fremersi al petto ; perche la parte ragioneuole dell'anima humana non proua ribellioni, ò tumulti, ma la brutale è sempre in un compassioneuole ondeggiamento. L'anima del mondo sognata da Platone era anch'essa composta di Varietà, onde la nostra, che giusta l'insegnamento Accademico , è pna particella di lei , non può effer femplice , ma dee parimente riceuer compositione di ragioneuole facoltà, e di brutale; così chiaramente và prouando Plutarco .

Maniun Filosofo cou maggior fondamento di ciò fauella, di quel che fece Arsipe guerriero d'accorgimento, e di vudore, presso Menosome, al feso della rollitutione di Cro e en quesso Giouane fortemente acceso nell'Amor di Pantea Reina, di Sussi, che prigioniera da Ciro gli si consegnata, accioche la cussodissi d'idessi alla bora, che rma grande anima non ha per consineil luogo ampullo del corpo ; e che le catene, che lega-

no altrui le braccia , non però stringono la magnanimità de gli spiriti . Perche Pantea mantenendo il decoro reale anche nelle fordidezze feruili , feppe con la franchezza dell'animo vincer l'ingiustitia della fortuna . Ricusò l'amore del guerriero custode, perche non temena l'odio dello sdegnato nemico; e bramò meglio di saluar l'honestà, auuenturando la vita, che d'assicurar la vita esponendo à pericolo l'honestà. Araspe impenetrabile à Marte, nume cinto di ferro, rimase vinto da Cupido fanciullo disarmato, & ignudo, compatito da Ciro brando di rendersi anzi meriteuole di lode, che di pietà : Onde elesse con lodeuole inganno di passarsene all'hoste nemica, quasi bandito per pena dell'incontinenza da Ciro, & indi ritrarre in prò del suo Principe qualche opportuno consiglio . Approud Ciro la generosità del guerriero , ma compati alla pasfrom dell'Amante; onde quanto bramana, che l'ardor militare ad imprese memorabili lo portasse, tanto temena, che l'incontinenza amorosa à fine compassioneuole no'l conducesse; cd'esortandola alla partenza, mostrò pietà di chi partina . Ma il buon soldato , che sapena esser la prima, e la più sublime vittoria d'ogn'altra il vincer se medesimo, non. solamente la compositione dell'anima, di cui parliamo, riconobbe in se fteffo, ma trapaffando più oltre dise, Dua mihi, Cire, funt anima. Hanc Philosophiam didici nuper apud improbum illum. Magistrum Amorem ; e ciò che segue . Errò , io nol niego , ma chi nonerra seguendo la dottrina d'Amore? volle però dire , ch'egli in un'anie! ma fola haueua due facoltà , una ragioneuole , l'altra brutale ; E perche in quel punto la ragioneuole era aiutata da configli di Ciro, egli come continente vinse la rabbia dell'appetito, che dalla presenza di Panan tea no'l lasciana partire . Veggasi il luogo bellissimo di Xenosonte , ch'io. non posso intero trapportarlo nel mio Discorso. Ora quandunque la ragione effercita pienamente la Signoria datale da Dio sopra de sensi .. ne rifultanell'huomo una perfetta confonanza; l'intelletto si veste de suoi habiti proprii, che sono dal Filosofo nel sesto dell'Ethica ricordatt, e la volonta rimane quernita de suoi più belli, e più difiderati ornamenti . Quindi in riguardo di tutta l'Anima nasce la giustitia, virtù vniuersale, come à suo luozo dirassi; la parte ragioneuole è guidata dalla prudenza; l'animosa, o vogliam dire l'irascibile, è temperata dalla fortezza; la concupiscibile è retta dalla temperanza; e queste sono le quattro virtà nomate vulgarmente, ma non con sentimento vulgare Cardinali, e sono le sorgenti di tutte le altre , che possano dall'animo nostro cadere . E per--che de contrari con ordine contrario giustamente si giudica , se'l senso sopra fa la ragione, l'intelletto s'oscura; si sconcerta l'ordine delle cose ;

tutta

tutta l'anima vibn contaminata dal visio viniuersale dell'ingissitia; la parteragioneude rimane dall'imprudenza ingombrata; l'anmossi è occupata dalla vista; la concupsibile si si si si si sunger l'anima, ò di persetta virtà, ò di visio nell'impersettione persetto. Habbiamo di tutto ciò vina sembianza nell'itiade d'Omero, in cui Nessore sussibiamo di tutto ciò vina sembianza nell'itiade d'Omero, in cui Nessore sussibiamo consegliero si l'orficio della ragione; «Azamemone rubbando la sacciulla brisciata da Achile rappresenta la concupsicibile; Achille, che sicramente segranto per l'ingiuria, ritarda la vittoria dell'osse greca, e si dimostra implacabile; Lanimosa parte in se sessibile descriue. Con l'essempio di cui, Torquato Tasso, e he seper indea si proponeua, in Gosfredo souvano condottiere del sacro esfercito pone l'essempare della ragione ben regolata, e gouernante; Onde di liu si si deci in si si su si liu si deci coloro.

L'anima tua mente del Campo, e Vita;

Rindlo da Elle, coméra in quel nobilífimo Poema il fecondo perfonaggio, così mell'occider Gernando rapprefenta la pare riagiolie, la quale è canto vicina alla nobiltà della mente, che Platona cerca di lei fe fia diuerfa, ò nò dalla ragione, o Ariflotele la chama cote della fortezza: perciò di lui parlando[i vien detto

Sdegno guerrier della ragion feroce.

In coloro che incantati dalle lusinghe d'Armida, contro il divieto del Generale partono furtiuamente del Campo , e sieguono l'insidiosa scorta della Maga, si ranuisa la concupiscibile ribelle della ragione. Ma tormamo al discorso. fra queste due stati estremi, ò di virin, ò di vitio dichiarati, edespressi, se ne ritroua un terzo mezzano, partecipante. talbora dell'uno, talbora dell'altro estremo. Impercioche non di rado la ragione combattendo con gli affetti, indebolità dal vezzo, aucorche querreggi riman perdente; & all'incontro alcuna volta doma le pallioni e le signoreggia ne quindi le virtù chiamate da morali, inchoatæ, è feministutes, traggono origine . Danuofi dunque le perfette virtà ; dannosi l'imperfette; & a: costandesi bormai al testo, la persetta virtil regolante la parte concupi/cibile è la temperanza l'imperfitta è la continenza . la perfetta, che modera l'iroscibile, è la fortezza, l'imperfetta ? la tolleranza . si che con molto accorgimento Cebete , volendo introdurneal possedimento delle persette virsi , si sa la strava per l'impersette , accioche l'animo non s'atterrisca, e per la souerchia difficoltà non risolua. d'abbandonar l'impresa. Così procede la natura nell'opere sue ; l'intelleta non fa trapasso dalla terra elemento impuro, e feccioso alle stere celesti.

### DISCORSO TERZO.

ma formando una scala de gli elementi ordinatamente più nobili, nella sfera del fuoco s'affina; e deponendo in quegli efficacissimi incendy le macchie, c'hauea contratte dalla vicinanza de gli elementi più densi, e vaporosi , in quisa d'Escole già purgato dal rogo Eteo sale nel Cielo . fra le sostanze astratte dalla materia , e le cose puramente sensibili nons hà commercio, se non in quanto l'huomo, che dell'une, e dell'altre partecipa, viene ad vnirle in se stesso. L'occhio caliginoso, che sia stato gran tempo assediato da gli borrori notturu , non può nello sfrenato oggetto del Sole incoronato di raggi affissarsi , ma nel riverbero lo contempla . non potè Semele Donna mortale reggere allo (plendor di Gione armato de fulmini , e pur fuori di Maesta l'haueua acolto nel seno . Con questa regola caminano i politici, che sanno l'arte di reggere i popoli; perche se per ventura si cangia lo stato da Republica in Principato, non subito il nuono Principe s'usurpa tutta l'autorità , ma ne riferba unas parte a Cittadini, e la cia loro certe ombre di libertà. d'Augusto dice Cornelio Tacito, che trouando nel cominciamento del suo gonerno la Republica stanca, & abbattuta per le discordie civili, e volendo gettar i fondamenti della sua monarchia, non volle il titolo di Signore, o di Re, mà si contentò d'effer nomato Principe ; perche , parlando di Tiberio , d.ce Dione , il nome di Principe era anche nel Senato ; come pur hoggidi si vede nella Republica di Vinegia : onde il medesimo Tiberio fauellando di fe stesso dicena, Dominum se servorum este, Imperatorem militum, Principem caterorum Si che hà Cibete feguto l'ordine della Natura, e dell'arte proponendoci la Continenza, e la Tolleranza virtà cominciate, e non perfette, prima della Temperanza, e della Fortezza; delle quali in appresso discorrerass.

Dichiarado tuto ciò che sè detto, discendiamo più particolarmente ad inuessura, e he cosa sia la la continenza. Socrae nel Protagora si sindia di mossirare, chi mos si trous continenza nel mondo: la ragione, ch'egli il adduce, è ristrita nel settimo dell'Etiona al capo secondo, mà perche es sonata continenza si mos si cerca; » Vettum—s scients peccet, la quale non è boggi rempo di decidere, per hora presuppango la dottruta paripatenca; a continenza; e come Diogene in viendo le deceve di Zenone; che pronuamo non darsi il moto, in vece di risondere, cammana, per comunece gli altrui sossimi col proprio unto, cut in per hora rimettendoma alli sperenza; si utato contraria à gl'usegnamenti di Socrate, ad altra occassione ri cribo la risposta, e di lei partitamente rusta Arsiforele nel settimo della continenza; e di lei partitamente rusta Arsiforele nel settimo della continenza; e di lei partitamente rusta Arsiforele nel settimo della

mora\_

morale. Ma, che cosa ella sia, non è così manifesto. In due modi se può prender la continenza; à ampiamente per qualunque babito, ch'inuigorisce la volontà contro gli assalti di qual si sia passione , che alla ragione sia ribellante; ò più ristrettamente per una buona disposizione. ch'assoda la volontà, perche dentro a'termini del ragioneuole si ripari, e s'afficuri dalla forza della concupifcenza, che la trae al piacer proprio del tatto, e specialmente venereo. questa consideratione è di S. Thomaso nella seconda della seconda. Nell'ono, e nell'altro modo, che la continenza si prenda, è virtù cominciata, e non condotta alla perfettione; perche le virtù perfette nell'effer loro non solamente dan legge alla volontà, onde non trascorra in amar quelle cose, che non son meriteuoli d'esser'amate, ma fan, ch'ella doma in maniera le passioni, e l'appetito raffreni, che non tema da loro contrasto alcuno: però benissimo può à questo luogo adattarsi la somiglianza apportata in altre proposito da Massimo Tirio , e diremo così . La virtù perfetta è come un Principe , c'hanendo i fudditi annezzi alla Signoria della fua cafa , con man piaceuole gli gouerna, senza che mai nasca nel Principato una benche leggiera sospitione di seditioso tumulto ; l'impersetta, e cominciante, in guifa di Principe anch'ella regge i Vassalli . ma per hauergli consumaci , e sboccati , bene spesso è costretta à sbrigliargh , & à percuotergli , accioche l'ordine del buon gouerno non si confonda . Conchiudendo dunque ; la Continenza è virtù imperfetta , ed'è parte , come si dice , potentiale della Temperanza , di cui fauelleremo à suo luogo ; e confifte in tener costante la volontà, che non operi contro ragione ne i diletti spettanti al sentimento del tatto, e nominatamente ne piaceri amorosi; come che le passioni ribellanti facciano strepito, e l'appetito calcitroso si mostri . & in questo sentimento ne fauella Cebete , non in quel più ampio, e più vuiuersale; perche all'hora benissimo dice Lattantio. al capo ventesimo terzo del libro sesto, che la continenza non solamente è virtù perfetta in se stessa, ma è la perfettione di tutte le altre virtà.

La continenza d'unque prefuppone lo sforzo del continente contro gli afalti del fenfo; onde tutti coloro douramno continenti, e non temperanti nomarfi, che protando la violenza della cupidigia mal regolata, conbonorata refificaza tengono la ragione in possibi del reame del cuoro... In quesso nomero vengono i Saccadoti di Bercentia, viviordati da suno al capo quarantessimo nono del libro vindecimo, i quali, per assistence assistanti di continenza donata, tronarono un vimedio alquanto disfessile, onde d'arm di loro dell' Giuneralo.

Mollia qui rupta secuit genitalia testa .

Et i Hierofanti d'Atene, che dopò d'esser fatti Pontesici, per osserual la continenza con ber il succo della Bienta esseruano gli ardori del corpo, come risprise san Girolamo; Et i Sacradoti d'essito, che s'assermenan dal sule, per non dare occassone al pravio , se crediamo à Plustareo. Ma cossoro applicarono per ventura malamente il rimedio, perche la sola volontà potena bassare all'acquisto, e d'al mantenimento della continenza. Minor crudellà, e d'ugual cautela vos Democrito, che, per detto di Tertulliano, si canò gi occosti, perche veggendo la bellezza de gli oggetti, non potena rasserna l'appetto, che non traboccasse a precipiosamente bramargi: perche, finalmente l'occosò e la spia de curre, che senza sirepito passegnito per più ascose parti della bellezza, conta sua retatone accende l'inessignito i vogo del cuore. Astri con la sitatica, e con soccupatione presono à combattere per la continenza contro gli ardori della libidime: perche Cupido è habitatore de'vacui perti, e le fatte, che i vibra, in m une mealitto dalla statia si si soputano.

Otia si tollas periere Cupidinis arcus.

Però presso Luciano Venere interroga Amore, perche hauendo egli saetato Gouse, Nettumo, ed Apolline, alle Muse, a Minerua, e a Dia-na perdonassile, e le risponde il siglio; preche Minerua previente se occasioni; le Muse in honoreuoli esserciti s'impiegano i Diana eacciatrice di siere per le selue tutta solitaria i aggira. Altri singgrimo al cimentarsi, e per mantener cominente i come . posero le guardie a gli occhi.

Non volle Ciro veder Pantca, come da Xenofonte vibó; riferito; il gran Maccdone le Donne attinenti di Dario altrettanto belle, quanto implicii non laftici alla fua profenza condurre; il viferito Plutareo. Scipione vedutabouessamente trattò vua prezioniera Donzella, ch'era il siore della bellezza ne fuoi paess. One de enata la quessione presso Aulo Gestio, o, fossi più continente Messanto, che von confenzi di vedera Scipione che vude, ma non amò la Gionane Spagmoda, dopò d'hauer debellata Caragine la muona. La quale poiche da lui non si decissa, io parimente dirò von lui, Hanc vtramque declamatiunculam super Alexandro, & Scipione celebrauerint, quibus abundè, & ingenii, & otti, & verborum cli. Aleme considerationi spertanti alla continenza si tratteramo quando della Temperanza barassi a discorrere.

# DISCORSO'QVARTO.

#### Della Tolleranza.



A vita humana di contrarie tempre compolla , non faprei dire , fe nell'inchiella della virtà maggior impedimento riccua da piaceri , che la trattengono , ò dalle. difficoltà , che la ritraggono . Tenace vichio è l' piacere , che l'ali da Platonici assegnate alla mente intrica,

onde spiccar il volo non possono. granissimo incarco è la malagenolezza dell'impresa, sotto di cui stancatosi l'animo aspira à più tranquillo esserci tto . Non sudo meno Alcide per gli amori d'Iole , d'Onfale , di Deianira , e d'ila , che per l'Idra di Lerna , per la fiera Nemea ; per l'Apro d Frimanto, ò per lo custode dell'ombre eterne. Non hebbe Teseo più spedita l'uscita da'legami dell'abbandonata Principessa di Candia, che da gl'inuiluppati fentieri del labirinto . Combatte Giasone per la conquista del pello d'oro, non meno con le fiamme de Tori, che co'l fuoco di Cupido ; Vinse il veleno del Drago , sentissi intorno al cuore il veleno d'Amore : e trionfator delle fiere fil da Medea condotto nel trionfo amorofo prigionero, ed'anninto. Chi tolse dalle ingorde fauci del mostro Cartaginese La bella , e ricca preda dell'Imperio Romano? il piacere , ò la difficoltà? Io sò che mosse l'hoste vittoriosa di Spagna, & in guisa, che vn fiume picciolissimo ne'suoi natali , và co'l tributo di mille torrenti arricchendo fra pia il patrimonio dell'acque , in modo , che giugne tutto altiero à scaricar un mare in mare , cost quel formidabile effercito accresciuto di molta soldatesca, che di vaggio gli assembrana la fama, con mille vittorie minori , quasi con tanti preluditi della sourana , inondò il seno all'Italia: e come che dal valor de Romani gli fosse contesa la conquista del Principato, ad'ogni modo il Ciel di Capua guerreggiò forte per l'Imperio Latino; Onde quel ferro, che s'era veduto diffetarsi, nelle vene de Queftori , de'Tribuni , e de'Confoli , arrugginito dall'otio dinenne ottufo , e parne grene alla mano per lo paffato incallita nelle vittorie , all'hora effeminata nelle lasciuie . Ma meglio d'ogn'altro à mio proposito V lisse pose in bilancia in se medesimo la forza del piaccre, e della difficoltà L'Vlissea d'Omero fu dal Filosofo Alcidamante nomata specchio della vita bumana, e con ragione ( che che si dica della freddezza di cotal somiglianza Aristotele nel terzo della Rettorica; ) perche nella persona d'Vlisse ne rappresenta il Platone de Poeti, qual debbia esser colni, che argomenta

# DISCORSO QVARTO: 269

di pasar prudentemente la vita. Muone Vlisse dall'Asia (dopo d'haner veduto il cadauero di Troia incenerito, e nelle proprie sue ruine sepolto ) per andarsene in Itaca : e questo dee esser il fine di tante pellegrinationi, ed errori; perche simana il saggio Eroe più luminoso il sumo della sua patria, che'l fuoco de gli altrui regni . Minerua il fauorisce, Mercurio il quidà. Ma ben tosto da doppio intoppo si vede intralciato il camino : perche una schiera di piaceri gli tendono occulte insidie, un'essercito di pericoli manifestamente l'assalgono, Calipso, e Circe con l'amore l'inuescano; le Sirenc dentro a'groppi d'una voce piegheuole, e lusinghiera si studiano d'imprigionarlo ; i Feaci con le delitie ; i Lotofagi co'l marauiglioso frutto l'incantano; onde va consumando molti anni indarno. Per l'altra parte Nettunno con le tempeste il perseguita ; riceue da'Ciconi popoli ferocissimi della Tracia una gran rotta alle radici dell'Ismaro; molti de'suoi compagni vede dinorarsi da'Lestrigoni, e dallo smisurato Ciclope, ed'amostri del mar di Scilia Cariddi, e Scilla paga un funesto, e lagrimenole tributo. Vlisse è l'buomo, ch'alla felicità s'incamina ; Minerua simbolo della Sapienza il protegge ; Mercurio presidente delle buone arti l'aiuta : ma non può al termine del suo viaggio arriuare, che non vinca i dilettosi assalti de'piaccri, e non ribatta i furiosi insulti della difficoltà . Or venendo alla materia , c'habbiamo per le mani : Cebete in conformità di questa dottrina , all'huomo disideroso di giugnere alla felicità, che nel fourano cerchio è dipinta, propone primamente la Continenza, e la Toleranza; perche essendo due i principali impedimenti, che à lui s'oppongono, come auuerte S. Tomaso fondato nel settimo dell'Etica, cioè lo spauento della difficoltà dell'auuenire, e la dilettatione del oggetto sensibile presente, la continenza guerreggia co'l piacere , la tolleranza resiste alla difficoltà . Di quella si ragionò nella passata lettione, di questa parleremo hoggi.

Aristotele della Tolleranza prese à trastare nel settimo dell'Etica, in eu le dispositioni distingue dalle persette virtà; ma non reca però la dinitione, che dichari la natura di lei, come che da molte cose, ch'ei dice, ritrarre in qualche modo si possia o nodio dal contrario m'ingenerò di conoscerla. La mollezza oppone il gran Peripatetico alla tolleranza, la quale è vna, diremo, vittà d'amimo cedente à quelle cose disciti, e d'aspre, che sono communemente tollerate da buona parte de gli buomini, d'anque la tolleranza sarà tu vigone d'azimo sossirenza, si monte con continenza, in molte con contenguo o, m molte sono disconsiani; ambeda dipongono alla

perfetta virtà; la continenza è vua alla temperanza, alla fortezza conduce la tolleranza: vna nella parte animofa, l'altra nella consupicibile si rupone: la continenza combatte contro al piacere; la tolleranza-s'aggna intorno al dolore: quella guerreggiando vince; quella ressistante do non cade vinta: u'arma la continenza contro a'nemici dimessici, la tolleranza n'aunadora contro a'gli esperii. Da ciò ritrae Arislotele, che la continenza è mosto più mobile della tolleranza, perche piu nobile è il doldato, che vince, di quello, che con gli ssorgi juos folamente ottiene di non esser vince, di quello, che con gli ssorgi juos folamente ottiene di non esser vince, di quello, che con gli ssorgi juos folamente ottiene di non esser vince, si quello, che con gli ssorgi juos folamente vince di contina, che sparfamente per molti capi Arissotte ingreme ne quella è la dottrina, che sparfamente per molti capi Arissotte imprima ne gli animi quel, c'havrem più chiaramente dichiarato vvegziamo fe gli espositi confenono con sinfegnamento datone dalla Fisiosfia.

Disi la mollezza, ch'alla tolleranza s'oppone, consistere in cader sotto le cose, che da buona parte de gli huomini son tollerate. Onde mi prende gran meraniglia d'alcuni autori, che soggetti à questo vitio stimano coloro , i quali per eccessiva dilicate za son memorabili . per cagione d'essempio . Poppea Sabina , come racconta Plino , moglie di Nerone , in qualunque parte la trapportasse, ò la necessità, ò la vaghe la d'andar errando, si faceua accompagnare da vua gran compagnia d'Asine, per hauer sempre apparecchiato i lor latte, in cui si lauaua. I Sibariti, presso Ateneo al duodecimo, non potenano tollerar di vedere gli agricoltori , quando co'l sudore del volto inaffiauano la flerilità del terreno ; perche ad un certo modo parena loro di prendersi sù le spalle buona parte della fatica ; non tennero mai Galli , od artefici strepitosi dentro al ricinto della Città, per tema di non offender l'udito, quando vicino all'alba gli vni con la voce, gli altri con gli strumenti dell'arte richiamauano il Sole addormentato all'ofato viaggio. La moglie di quel Doge di Venetia, di cui fauella il Sabellico, con gran fatica facea sù l'alba raccor dall'herbe la rugiada, che a goccia a goccia distilla, e di quella. solea valersi per bagno. Lepido Triumuiro per testimonianza di Plinio, alloggiato in agiatissimo albergo circondato da un bosco, con acerbe minaccie sgridò il Magistrato, perche da gli accenti de gli vecelli era stato interrotto il suo sonno . e questi chiameremo noi molli nel sentimento d'Aristotele, quasi che le malageuolezze tollerabili alla maggior parte non soffrano? certo no Signori, perche trapassando ogni confin di mollezza, con nuono nome non ancora, ch'io sappia, ritronato dall'arte, chiamar si denno .

# DISCORSO QVARTO. 271

All'incontro nou dobbiam dire quelli adoprare contro alla tolleranza, che fotto l'incarco di passione, ò di dolore, diremo insostrabile all'homon, cadono vinuti: così chiaramente il medessimo Filosso suscepta, a l'ettimo capo del libro pur settimo dell'Etica; e n'adduce in confermatione gli escepti. Filotette di Teodetto è nella mano acrobamente; da vua vipera surossitato il collera per buono spatio di tempo atrocissimi dolori, e resiste espera consissimi dolori, e resiste e gli tronchino il braccio ossisto, cossai, dice il Filosso, non salamente contro alla tolleranza non pecca, angi merita compassione.

Maconsideriamo Alcide, il quale, si come bebbe miracoloso il concetto, così menò frà mille porteni la vila, e he con prodigio conchiusco
Andana preparando ma lagrificio d'ioine Cenco. Deianira intanto sieria
dalla loquacità della fama, che suol alimentarsi con le menzogne, diuien gelosa, & odia lole, che non conosce, così son creduli gli anunti, che tal hora più mal trattari rimangono dal timor della perdita, che
dalla perdita stessa alla perdita con lus mobile prodita con
sieden quella felicità, chè vm semplice, ma lonamo oggetto del dissono
con lus ricosi alle lagrime, e
to. Deianira per liberassi dal male bebbe ricosso alle lagrime,

Indulfit primo lacrimis, flendog; dolorem

Diffudit miseranda suum.

perche le lagrime à gli amani sono armi, che combattono contro al fuoco anovoso, ma non l'essimpuono; armano la debolezza donnesca, ma non l'essimano, all fine visolue, e se scondo il costume delle Donne al peggior parito s'appiglia. Manda per Lica ad Ercole suo narrito la veste, che del singue del movindo de cunturo infettata, vestina el membra, e solopana le ossa, s'occuprendo con infolita crudeltà se visicre di coloro a dynali per gran disminuentura coprina la vita. Il valoroso Erco non consignoto dell'ingano del prende. A pena il fumo dell'incenso su l'altare ondergiana, che il suoco del veseno di lus serveggiana nel seno. Tacque, sossii, non piane, riccordenole di se sesso cordenole del se sesso cordenole di se sesso cordenole del se sesso cordenole di se sesso cordenole del se sesso

Dum potuit, folita gemitum virtute repressit.

ma quella pelle meradelira dinorsas le riscre, e di sus mano introduceusin mezo al petto d'Ercole la morte. Tenta serocencite di spogliarsi. l'haditoinsfusso, e questo solo non può, chi tanto hauca potuto nel purgar il mondo da diostri: onde ducanto micidiale di se medesimo, le sue proprie membra squarcia, e diuelle: indi ritenta la vesse; è in compagnia di lei trasse la carne: si che lo straccio parue vua parte del corpo burrendo d'Alcide. Cià si voegono l'ossi spunde, e da i lacri sanchi sica

un fangue stridente, per l'ardor del veleno; il quale incontratoss col linido sudore, che per l'honorato corpo scorrena, con spanentenule mischianqui tormenta; gettass (come nelle Trachinie di Sosocle leggiamo) boccone in terra; Si precipita nell'onde;

--- Vnda non vincit malum

dicc Seneca il Tragico; perche quel velenoso fiuoco dall'acque stesse nodrimento prendea se crediamo ad Higinio. ma finalmente.

Vista malis postquam est patientia, repulit aras, Impleuita; suis nemorosam vocibus Qetem.

erinolto à Giunone così comunciò, non sò s'io dica à fauellarc, o d'à pian-

Pasciti pur delle mie calamità, e le tue crude voglie satolla, ò Madrigna . mirami dal Cielo prima dal fuoco confumato , che morto : ò se pur le mie miserie son tali, che nel cuor de'nemici possano destar la pietà,. toglimi quest'anima nata à gli stenti , & a'supplicij . Dalle tue mani ricenerò in dono la morte, perche tal dono sperar si può dalle mani della Madrigua . E tu ò Padre , riconosci lo scheletto del tuo figlio ? è possibile che con queste braccia scarnate io soffocassi lo spauento Nemco? che con queste mani già non erranti nel saettare hora tremanti nel muonersi , io colpissi le Stinfalidi vicino al Cielo ? che con queste piante già più leggiere del vento, bora più tremole d'una cama, io trionfassi della Cerua coronata d'oro ? che con questi homeri già più gagliardi delle spalle d'Attante ; bor vacillanti , & à se medesimi inutil peso , io trattenessi la ruina del Cielo ? Io son quell'Ercole ? queste son le mie membra ? e perche dissimuli à Padre ? perche perdoni alle stelle ? perche alle tue proprie perdite non t'opponi ? Tu perdi Alcide à Giouc . afpetta pure che più feroce riforga Encelado a danni tuoi , e scagli contro le fielle il monte , c'hora l'opprime, il tuo regno con la mia morte riman dubbioso: perche dunque non dai compenso a'tuoi mali prima, che tutto il Cielo sia preda e spoglia de'tuoi nemici ? sepelliscimi nella ruina di tutto il mondo; rompi quel Cielo, ch'aunenturi nel mio morire. Sfortunato valore à questo termine sei condotto ? così antosamente sei vinto ? così senza nemico ti perdi ? funestissimo giorno, che vedi il pianto d'Alcide . boggi boggi solo il polto mio inuincibile à tante sorti di male impara l'arte del lagrimare. specchiati pur nel mio pianto dispietata Madrigua ; estingui in lui le siamme del tuo implacabile sdegno : godi d'hauer pur una volta reduto Alside in atto di supplicante, e piangente; e sappi che in così acerba suentura niuna saetta più viuamente mi punge il cuore, del gusto, che tu dalle mie sciagure ritraggi . ad ogni modo in questo pianto lanare le sue

### DISCORSO QVARTO. 273

vergogne non puoi ; perche tu m'hai tronato indomito contro le forze della tua violenza, er una donna di mondo con la mia morte trionfa della tua debolezza.

Or ditems Signori con tutte quelle doglianze, che da Sofocle, da Ouidio, e da Seneca fono ad Ereole aferitte lo flimerete mal tollerante? Noncerto, perche le calamitid di lui trapaffau mo di lunga mano i confini dell'humana foffrenza, e la tolleranza i arma contro que mali, che uniuer/almente fon vinti.

Ma per qual cagione Cebete la continenza, con la tolleranza accompagna? Vna risposta se già data di sopra con la dottrina di S. Tomaso, che ne i principii dell'Etica si sondaua; ne soggiugnorò vn'altra vgual-

mente vera , e più intelligibile .

La vita dell'huomo Ciuile non sempre è campo di bastaglia per i fortunati aunenimenti di rea fortuna, ne sempre è paradiso di delitie, per l'aure fauorenoli di buona sorte : ma tal bora è scuola di sciagure , e di pianto; tal hora è albergo di piaceri, e di rifo hà il Cielo le sue vicende : onde se pur volta coronato di lumi piacenolmente risplende ; un'altra foffocato da'nembi , minacciofamente lampeggia : hora con la face del Sole musura le danze delle stelle ; bora dentro à gli borrori notturni sepellisce il tesoro del lume. Combattono per l'imperio dell'aria venti contrari : ed il più mobile elemento è più stabile arringo alle giostre d'Aquilone , e di Zefiro; In somma la vita nostra fed prosperi, ed auuersi casi a poco a poco si consuma , e si strugge . Perciò alla soglia di Gioue là presso Omero vua delle due vrue ( tante volte ricordate ) versaua sopra del mondo il bene mescolato co'l male . Paolo Emilio sourano Condottiere d'esserciti vide, e precorfo, e seguitato il carro del suo trionfo, da due funelle bare de suoi figliuoli, c l'alloro del Campidoglio innestò co'l cipresso del sepolcro, mescolando gli applausi de soldati a gemiti de gli attinenti. Il gran Macedone superò co suoi vittoriosi viaggi le vie del Sole, e con l'ali della Fama vinfe il corfo delle vittorie ; ma la morte nel più bel; fior de gli anni suelse dalle radici quella gloria crescente. Alcibiade su di cost varia , e confusa sorte , che di lui dice Giustino , Numquam sine in offensam, sine in fauorem mediocribus populi studijs vsus. Marcello fu il primo, che dichiarasse Annibale per vincibile dalle armi Romane, ma fu parimente il primo, che fusse vinto da Annibale; ne'tempi più moderni Gio: Giacomo Triuultio tanto fauorito dal Re di Francia terminò la sua vita mentre gli era nemico, come oserua il Guicciardino; Leon Decimo fatto prigione fotto Rauenna dall'effercito Francesce, l'amo seguente su innalzato al Pontificato Romano . Tanto è vero , che la for-

uma hà le fue alterationi; la quale però non è men formidabile quando bifinga di quel che fia terribile quando perfeguita. Non è men pericolojo di figlicho della febre ; dauneggia tanto l'adulatione , quanto l'immicitia ; e nel mar dell'humana converfatione fi fà nsufragio così per glingameuoli accenti delle Siene , come per glimppossili incontri de gli foglia en dianque necessario gwernir l'amimo humano di doppio arnese ; che all'umo , ed ull'altro stato corrispondesse. La continenza serva è moderat la prospera , la Tollenanza vale à cossolar l'aunerse fortuna : la Continenza regge col timone il corso , mentre l'aure seconde delle felicità mondane portano à volo il legno, la Tolleranza afficura con l'aucova la dimona, quando l'onde turbate delle humane miserie trabalzano imperuo-samente la Naue. La Continenza giardiniera dell'anuna tronca i germogli , dell'aunera dell'aruna tronca i germogli , su continenza giardiniera dell'anuna tronca i germogli , su continenza giardiniera dell'anuna tronca i germogli , su continenza su parte più delicate distonde dall'intemperie delle signion: Saggiamente dunque l'una s'accompagna con l'altra nella pittura dell'erudito l'ebano .

Dal Discorso, che fin'hora s'è fatto nascono due quistioni dilettenoli, esvuli ; la prima fino à che segno si permettono le doglianze, e di li pinto
à personaggi di grande affare, accioche non contrauengano al decoro della persona, e dalladounta Tolleranza non s'allontanino. Muone il dubbio Platone, il qual al terzo della Republica riprende Omero, che introduce. Achielle guerriero per altro frocissimo, e dinrattable, il queper seggierissime cagioni si lassia vincer dal pianto e nominatamente nell'Iliade al primo, in cui dal Principe dell'hosse Greca gli vien tolla la Dama, con lagrime così vili, co essenzia chiede soccosì ono dal su borando,
odall'hossia, ma da Tetide Mattre sua, che quella Domus mossa dal pianto
d'Achille, si presenza Gione supplicante, e dogliosa, il quale errore nello
stesso presenza si consono alle persone di Patroclo, e d'Agamemone.

L'altro questro é, se più nobile sa la Toltenarza, ò la Commenza, in quano l'una è moderarice della contraria, e l'altra della seconda sortuna; di doccasione di dubitare il detto di Attalo presso presca, isqual dicena, Malo me sortuna in castris suis, quam in desiciis habeat; e sino al di dhoggi viman pendente la lite, se sia più da temersi la prospera, o l'aumersa sortuna: onde Marc Antonio presso applica Appiano nelle cose de Parti, atterrito dalla sua bonona fortuna; pregò gli Dei, che l'ira storo scarcassero sortuna; predoctiva. Mà perche l'una, e l'altra delle accennate quisioni è da me stata essamiati in un particolar discorso, non ritorno a trattarne, per essercia un medesmo. La Continenza, n'un abusando del fauor vostro nell'attentione, e liberar voi dalla ne-essista della attaleta Tileranza, in un'un un trattescuole ragionamento.

# DISCORSO QVINTO. 275

# DISCORSO QVINTO.

De i Campi Elifi, ò fia dell'Isole fortunate.



Non rucu famoso, che certo il detto d'Essodo rappartato da Luciano nell'Ermotimo, e nel quinto della Politica dal Principe del Licco, in cui l'infegne, il comiaciamento essera le cui a la comia del controlo della sua lui si vale nel sello libro delle sue leggi Platone, maconsiderando il vantaggio, che seco arreca il principio,

maggiore aß i della metà lo dichiara, Dimidium facti, qui capit habet,

Scriffe il gran Lirico de Latim .

Chi ben comincia ha la metà dell'opra,

Soggiunse il gran Drammatico de gl'Italiani. Il che quantunque in ogni forte di negotio s'auneri, ad ogni modo nello studio delle virtà, e nella disciplina de' costumi più chiaramente si scorge : ò sia perche la medesima strada, che ne dilunga dal male, ne porta senz'altro al bene; ò perche superato una volta il duro passo del contrasto de sensi con un maschio proponimento tutto il viaggio, che resta , si sà per sentieri fioriti , & agenoli. Il gran Tebano sard hoggi buon testimonio di quel ch'io dico, Nelle paffate lettioni habbiam veduti coloro , che prini d'accorgimento e di senno, per mille precipiti andanano mendicando la lor caduta; habbiamo per le lor lagrime lagrimato; ci siamo nella loro trislezza attristati; gli habbiam mirati perduti dietro le lusinghe del diletto, lontani dalla ragione; e nondimeno quei medesimi destati dal letargo, che gli opprimena, per mezo delle infelicità, che fogliono a' mentecatti restituir l'intelletto, a pena nel buon fentiero tornarono; a pena videro nella opacisà della mente tralucere un dubbioso splendore di non adulta virtù; a pena nella Continenza, e nella Tolleranza s'auuennero, che subito Cebete nel più bel centro della beatitudine lor prepara l'albergo. E pur Signori , queste due dispositioni alla perfetta virtù sono V sciere , non delle Camere più segrete, ma del publico Giardino, in grembo a cui le Virtù vere in compagnia della Felicità s'adagiano. Così lunghi riescono, i primi passi di coloro, che da i consini del vitio, muouono verso la heatitudine , che'l cominciamento del viaggio termine del disiderio diuenta ; e con lodeuole errore l'essecutione se non preuiene, accompagna l'intentione. Onde non più con Platone, con Oratio, e con Esiodo consento, il principio ester

esser la metà d'un negotio; ma con Aristotele al primo de Morali, sopra la metà lo ripongo; anzi con quel Marino di Suida dico nel buon princi-

pio tutto l'affare giustamente locarsi .

Ma perche il nostro Saggio l'albergo de Beati da quelle circonstanze descrite ; che l'Isole fortunate , o i Campi Elist ne rappresano, siamo altretti a credere, sche sotto il velo della Veltagoria ; il volto della Verità si nasconda; onde per non traniare dall'intentione di Cebete; & per haure qualche sio, che nel raunilappato labirinto, di mille cose da gli Aure tori osservate, ne faccia sicuoramente la feorta, diremo prima che cola e done sosse sono sono del Beati; e poscia qual sia il sentimento vero di Cebete; in asservata de huomini vinenti l'albergo destinato a coloro, che si soggiano della vosse mortale.

Hebbero molti Saui, che facendosi a creder la Luna esser habitabile, secondo che di Xenosane riferisce nelle quistioni Accademiche Marco Tullio, e de' Pittagorici tutti lo Stobeo all'Egloga prima, dicro alle anime de' Beati quel luogo. Io non mi fermo in ridir tutto ciò, che in questo argomento discorrono Plutarco nell'operetta, in cui considera la faccia della Luna, e Macrobio su'l sogno di Scipione. Osseruo solamente, che frà le loro opinioni è diuario; perche Plutarco dentro al globo medesimo in quella parte, che riguarda il Cielo, l'anime fortunate raccoglie; gli Stoici nella sourana regione dell'aria confinante co'l cerchio della Luna il loro albergo preparano; onde schernendogli Tertulliano, in athere dormitio nostra cum Platone, aut circa Lunam cum Endimionibus Stoicorum, e questa opinione su parimente di Mercurio Trismegifto nel sacro ragionamento. Quindi Lucano, doppo d'hauer descritto nel fine dell'ottano della Farfaglia il ponero funcral di Pompeo, il quale hauendo haunto il mondo tutto per teatro delle sue glorie, non tronana vn'angolo dell'Egitto per sepolero delle sue ceneri; e dopò d'hauer gl'interi boschi trapportati nel mare, per far preda de barbari predatori, non hebbe un tronco solo, od uno sterpo per arricchir la pira delle sue essequie, non consente, che lo spirito del grande Eroe se ne vada intorno alle Piramidi, o lungo il Nilo errando, ma substo nel cominciamento del nono intuona;

At non in l'haria manes iacuere fauilla,
Nec cinis exiguus tantam compescuit vmbram;
Prossiluit busto, semiusta-s; membra relinquens,
Degenerems; rogum, sequitur conuexa Tonantis,
Qua niger altriferis connectitur axibus aer;
Qua; pater terras inter, I unæg; meatus
Semidei manes habitant, &c.

Perciò

# DISCORSO QVINTO. 2

Perciò Plinio nel Panegirico, come quegli che sapena l'arte dell'adulare esfere più aggradenole quando è meno sfacciata, e lodando eccessiuamente mostra d'plar modestia, non volle dar luovo à Traiano il vecchio , dentro del Cielo , come nella Georgica hauea fatto Virgilio , deificando Cefare; mà contento di contarlo fra gli Eroi, intorno alla Luna il ripone . Sed & tu Pater Trajane , si non sidera , proximam tamen sideribus obtines fedem . Non s'aunidero costoro : che nella Luna non potena essere selicità, per hauer là dentro albergo le vicende; esendo proprietà necessaria della Beatitudine la costanza; ed intorno alla Luna non videro la sfera del fuoco, in cui sarebbono vissute le anime in guila di Salamandre. Altri credettero il luogo de Beati effer nella via Lattea : la quale formata primamente dal latte di Giunone è poi vimasta come gran fascia del Cielo , così fu detto à Scipione presso Marco Tullio nel fogno , ò vogliam dire nel festo della Republica ; & Onidio nel primo delle trasformationi per l'habitatione dell'anime deificate ce la propone. Ma perche noi altri non habbiamo l'ali di Dedalo, & hauendole temer douremmo l'infortunio d'Icaro , discendiamo pian pian all'ingiù , e nanigando per l'aria con Luciano à seconda, cerchiamo se il luogo della Beatitudine in qualche parte della terra si troni . Platone nel dialogo della Rettorica , ò sia nel Gorgia , nelle viscere della terra , sotto nomes de Campi Elifi , lo colloca; e nel Fedone , e nell'Axioco, (fe di Platone è l'Axioco ) meranigliosamente ò eo'l pennello il descrine , ò con la penna il dipinge . Strabone al terzo della Geografia , partitofi dal continente, pianta in certe Isole dell'Occano la patria de Beati ; così fin'hora ciascuno degli elements, toltone il fuoco, hebbe i suoi partiali, che d'arricchirlo della Beatitudine argomentarono , riferbandofi alla verità Christiana. l'elemento più nobile, di cui si forma, e da cui si noma l'empireo, stan-Za proportionata delle anime veramente beate . Quest'oltima opinione. dell'Isole , su la più riceunta , non senza disputarsi però del luogo loro , ponendole altri nel confin della Spagna, altri nell'Indie, e par degno del riso Erodoto nel secondo libro della sua Storia, che con nome d'Isole fortunate si studia d'honorar Tebe , Città mediterranea ; ed bà per compagno nell'errore un Poeta Greco , che per meza adulatione de'Tebani si lasciò cader in uno intollerabile affordo, come nota lo Scholiaste di Licofrone . Certo è che furono Isole dell'Oceano ; onde Oratio sauissimo Epicureo, flanco delle guerre Civili , che le viscere della Romana Republica laceranano, risolue d'allontanarsi da tumulti ; e per non anucnirsi in Catone lo Stoico nelle diserte solitudini della Libia , s'incamina per altra via

Nos manet Oceanus circumuagus, arua beata

S 3 Peta-

Petamus, arua, diuites & infulas.

Tanto nemiche furono sempre queste due sette degli Epicurei , e degli Stoici , che l'vna , e l'altra fuggendo l'onta , & i danni delle discordie Cittadinesche, vna fra i Serpenti di poluerose campagne, l'altra fra gl'uccelli d'onibrosi boschi ricoura . Erano dunque l'Isole fortunate nell'Oceano. & in esse la stanza de Beati . Narra a questo proposito lo Scholiaste del. la Cassandra , ( ed'è con molta eleganza riferito dal Mureto nelle parie lettioni al primo capitolo del quinto libro ) nel mare, che l'Ifola d'Inghilterra circonda, tronarsi certi poneri pescatori costorò nel più alto sonno non sà s'io dica adagiati, ò morti, vdiuano alcune voci d'allegrezza, e d'applauso, che gli destauano; vsciti subitamente di casa senza veder persona tronanano alla spiaggia alcune barchette piene, per quanto sacea fede l'orecchio, di nauiganti : entrauano anch'est, e secondo il costume remigando alla volta dell'Isola in più hora di naugatione notturna giugneuano al lito; molte miglia dalla loro riniera lontano; Ini lascianano gli sconosciuti viaggianti, i quali erano da gente non veduta dell'Isola amicamente accolti , e salutati per nome . Così Signori , da morti eran deflats i viui dalla morte di questa vita , ch'è il sonno ; & i pescatori dimenuti Caronti, nel frume della morte il trattenimento della vita tronawano .

Di qual conditione fossero i hospis destinati ad albergare i Beats, non ofpettate, che io virtacconti. I ante sono le descritioni di loro così destilosse i cone da Poeti formate, che pare l'humano invegno baner tronata
la felicità nel descriuerla. Leggasi Pilatone nel Fedone, e nell'Asseo;
Luciano nelle vere ssorie; Diono Chrissolomo nell'Oratione trigessima quinta: Omero al quarto dell'Vussea; Virgilio al sesso dell'Ene da; Claudiano al secondo del rapimento: Tibulto, e Propertio, e cento altri. Ben
uon debbo tralasciar d'accensare, che quanto costoro banno sinto de Campi Elsi, e delle Isole sortunate, tutto di peso è tolto dalla Sacra Storia
di Morè, done del teressire Tarradis of tratas.

"Conferifeansi le delitie , gli agi , le morbidezze , la dolcezza del clima , la fertilità del terreno , la stabilità dell'aria : trouerassi , che le pa-

vole son varie, il sentimento è lo stesso.

Anzi in materia del luogo, il Paradifo terrefire anchegli, come l'Ifote forunate, era bagnato dall'Occano, s scondo l'opinione del B. Efrem. Siro; in luogo altissimo per detto di San Basilio, e vacino al Ciel della Luan; giusta il senimento d'alcuni, spiegato corresenvente da S. Tomaso, nella quissimo nonsegssema terza della parte prima, s vipronato da Perezio nel terzo libro su la Genesi, alla quissimo seconda. e ciò sia detto per quel che alla floria, è alla fanola s'appartiene.

Ma perche come nel cominciamento accennai; non può Cebete condur Thuomo virtuoso, ma dal peso mortale oppressato, al luogo della beatitudine, è diceuole, che allegoricamente s'intenda quel che n'infegna nella sua Tanola. Io potrei ben dire , che Proteo nel quarto dell'Vliffea d'Omero, a Menelao i Campi Elisi promette, mentre ancor da questa vita allontanato non era, come nella prima Egloga considera lo Stobeo; ma perche queste translationi in corpo, & in anima han troppo del miracoloso, contentateui, ch'io più naturalmente proceda. Di più lascio da un lato l'allegorie del Pontano nell'Egidio; e de' Mitologi, ch'all'altra vita han riguardo. Ne vi sia chi mi ripigli, quasi ch'ad allegorico sentimento io trasferisca una storia: perche io non tento l'impresa senza l'essempio de grandi; come che in questo caso particolare de Campi Elisi niuno , ch'io sappia, mi possa seruir di guida. Sapete ben Signori, che il racconto di Mose del Paradiso terrestre, non solo su con bellissime allegorie, diremmo effigiato, ma quasi tolto dalle mani della floria, e dato in tutto all'allegoria. Fù errore, io no'l niego, di Filone, e di Origene, confutato da Santo Epifanio in più luoghi : Santo Agostino con tutto ciò nel principio del libro ottano de Genesi ad literam , purche non vacilli la verità del-La floria, riceue più che volontieri la moralità dell'allegoria. Di più riduceteui alla memoria, che m'altra volta con la dottrina de' Platonici, spiegata copiosamente da Macrobio, io prouai l'Inferno, con tutte le cose in effo da' Poeti dinifate, nell'huomo stesso tronarsi; dissi, che cosa significasse Flegetonte, Cocito, la palude Lethea, la Stigia, e cose tali; perche non sarà dunque lecito trouar anche il Paradiso nell'huomo? siamo noi per ventura si sfortunati, che ricettiamo tutte le maggiori infelicità, senza mescolanza d'alcuna sorte di bene ? Ma i Campi Elisi sono assegnati a persone già morte, come vuoi hora trouargli negli huomini che son viui ? mi replica non sò chi. Confesso la forza dell'argomento esser grande, ma non tale però che mi faccia cangiar parere. Due sorti di vita riconosce nell'huomo Platone, alle quali due sorti anche di morte sono corrispondenti, leggetclo nel Fedone. La prima vita naturale si nome, ed'è riposta nel natural legame, che tiene al corpo l'anima naturalmente congiunta, il quale spezzatosi, la morte naturale ne risulta. L'altra vita è volontaria, e consiste in una spontanca seruità dell'anima co i viti, à cui ne segue la morte opposta, quandunque l'anima risoluta di tornar nella sua libertà, rompendo la catena della schiauitudine si separa dalla vitiosità ; e questo si noma da Platone volontario morire , che nella Scuola della buona Filosofia s'apprende . Or io dico i Campi Elisi esser preparati

#### 280 PARTE QUARTA:

allegoricamente à coloro, che in vna volontaria morte han finiti l' lor giorni. Perche l'huomo virtuofo, subito che con la continenza, e con la tolleranza ha posto il freno alla buona, & alla sinistra fortuna, rimane in una grandifima tranquillità , significata per l'altezza del sito de Campi Elifi; conciosiacosa che l'esser nel Ciel della Luna, vuol dire trouarsi da gli affetti terreni così lontano , che con l'incorruttibilità decostumi , la materia incorruttibile del Cielo s'agguagli : la sourana regione dell'aria non può effer da vapori, & dalle effalationi & qua giù continuamente forgenti contaminata; e fuora della tirannia de venti (qual hor combatzono per l'imperio dell'aria ) si vede sotto i fulmini quasi innocenti , e festeuoli folgori andar discorrendo senza suo danno . Il virtuoso nella seccia della nostra mortalità non s'offende ; gli affetti stemperati non lo sconuolgono , i colpi della fortuna non l'atterriscono , ma vede le cose humane fetto i suoi piedi ondeggianti , e dello spettacolo si prende piacere .

Ne altro dinota l'Ifola d'ogn'intorno cinta dal mare, che l'huomo virtuofo, da Seneca in più luoghi descritto; il quale in guisa di duro scoglio rompe senza spezzarsi l'onde fortunose de gli anuenimenti più grani : ne per calma abbandona il luogo assegnatogli dalla providenza, che non fallifce . I fiori poscia , i frutti , gli alberi , e cose tali esprimono le virti , che la felicità ò constituiscono, ò san maggiore, delle quali anderemo sauellando à bell'agio . Hà dunque voluto insinuar. Cebete , che domati i mostri de'vity Ercole sale in Cielo; che scorsi i pelaghi turbulenti, & immensi delle passioni sconuolte, arriva Tifi alla conquista del vello d'oro. che vícito dal labirinto de gli errori del mondo , ritorna Teseo vittorioso in Atene .

Sol'io m'accorgo Signori, che'l mio ragionamento è flato più tofto firepito d'Acheronte , che suono de Campi Elisi ; ed'ha in se medesimo riserbato le spine di quelle rose, che nell'Isole fortunate descritte sono : Onde per temprare alquanto l'amarez: a dell mio Discorso, e per non parer di fuggire in tutto le descrittioni , pigliate in grado , ch'io vi ponga mnanzi quest una .

Ecco altre Isole insieme, altre pendici Scopriano al fin men erte, & eleuate; Et eran queste l'Isole felici, Così le nominò la prifca etate; A cui tanto stimana i Cieli amici, Che credea volontarie, e non arate Oui partorir le terre, e'n più graditi Frutti non culte germogliar le Viti.

### DISCORSO SESTO.

28 E

Qui non fallaci mai fiorir gli Oliui, E'l mel dicea stillar da l'esci caue,

E scender giù da le montagne i riui, Con acque dolci, e mormorio foaue.

EZefiri; e rugiade, i raggi estiui

Temprarui sì, che nullo ardor v'è graue; E qui gli Elisi Campi, e le famose

Stanze delle beate anime pose.

E se in vdendo tante deluie vi venisse in pensiero di nanigar alla conquista di si granbene , come effere interuenuto à Sertorio , riferisce Plutarce, ricordateni, che andate à caccia d'allegorie.

### DISCORSO SESTO.

Della Sapienza, e perche sopra vna pietra quadrata si posi.



Ve gran Pocti à descriuer l'huomo perfetto rinolgendo l'ingegno s'incaminano ad'un medesimo termine, ma premono ripugnante sentiero . E se l'autorità de capi ricoglie numero di seguaci , potrebbe di leggieri] aunenire , che voi ancora , o Signori , benche saussimi , foste lasciati in forse dalla contrarietà de vostri non ben risoluti pen-

sieri : Simonide Lirico Greco , e ( per quanto da frammenti ; che di lui si leggono, presso grandi huomini si conosce) non de gli vltimi della sua natione , scriuendo à Scopa figlinolo de Creonte di Tessaglia dice , Bonum virum effe verè difficile; manibufq; & pedibus, & mente quadratum; fine vituperio compositum, atque constitutum. Si che togliendo dalla Geometria la fomiglianza dell'huomo da bene, alla figura quadrangolare lo raffomiglia , che racchiufa dentro à quattro linee , ed'à quattro angoli, sempre rimane in piede, in qualunque parte venga d'altrus violenza fospinta. Oratio all'incontro Poeta, come sapete, che garreggia di precedenza con Pindaro , al secondo libro delle sue Satire interroga se medesimo .

Quisnam igitur liber? Sapiens, sibiq; imperiosus,

Quem neque pauperies, neq; mors, neq; vincula terrent,

Responsare cupidinibus, contemnere honores Fortis, & in fe ipfo totus teres, atq; rotundas,

con ciò che segue. Doue si scorge che non quadrato, ma sferico vuole, che l'huomo ben costumato s'appelli . Or dise per vostra se Signori , chi di co-

di costoro secondo il sentir vostro s'appone è qual de' due letterati serifce più giustamente il bersaglio di cui e la sigura più gentile, e più del sigurato cipressitu. Alcuno partiale de Greci, ò per ventura non ben sodissato d'Oratio, potrebbe dire con animossità disdicenole a così eccellente scrittere, che il Venussino contrafacendo il sembiante del virusoso; non meno dell'instabile da lui medessimo descritto Muttat quadrata rotundis, ò pure che per hauer, secondo l'uso della sua setti. Epicurea, solamente da sontano la virit contemplata, non da vicino goduta, la sigura di lei quadrata, in gussa di tonda, per ingamo della sontano za rancia, qui cui cincigendossi, percho le cose quadrate da sontano vedute sembira rotuno de, per rispossa si dice, tanto da Lucretio, come dall'Afrodisco al Problema trentessimo settimo della prima diussone, che l'occhio nostro altonanato indebit unente dall'orgetto riconosce gli angoli acuti, come se sossimo contessi, possimo spolso più rotuno, ne pur prangoli gli diserne.

Quadratafq; procul turres cum cernimus Vrbis Propterea fit vit videantur fape rotunde, Angulus obtufus quia longè cernitur omnis, Sine etiam potus non cernitur,

to'l rimanente vaghissimo , & elegante .

Ma io che stimo Oratio ottimo insegnator de costumi, ed altrone prouai la setta Epicurea, ne anche alla Stoica vimaner inferiore nelle cosmorali, come che à Simondie io ceda il vanno nella metafora, non per tanto non credo, che Oratio sia degno di biassimo. Impercioche s'egli lauorò (per così dire) al torno l'huomo da bene, hebbe riguardo alla pulitezza che in cotal sorte di lauori si vede, incapace di poluere, cor a cui ninna straniera maschia s'appica; e così soggimene

Extermine quid valeat per leue morari.

ne da lui su nel sentimento disferente Virgilio, se di Virgilio, e non d'altro Scrittore inserto sono que versi, in cui l'huomo da bene si descriue

Securus Mundi instar habens, teres, atq; rotundus,

Externe ne quid labis per leuia fidat.

Ilche quastunque verifimo fia , rimane nondimeno, intera la lode di Simonde, che la figura quadrata felle fautamente per fimbolo dell'homo buono : quindi Platone nel fuo Protagora in perfona di Socrate la riferifee, e commenda: Ariflotile coi nell'Esica, come nella Rettorica l'approaa; e Giuliano ne' Cefari col medefimo tivolo del quadrato homora In. Antimio: le razioni di che raccoglie in una Sopatro preffo lo Stobeo, dicendo, ohe si come il quadrato, tutto che sossippia si viuolga, ò si getti,

### DISCORSO SESTO. 183

ad ogni modo rimane in piedi, çosì l'huomo da hene nelle vicende della fortuna sempre costante, accomodando l'animo alle sciagure, è sempre tenuto slabilmente in piedi dalla rassone : e tanto disse anche Aristotile nel

luogo da me poco dianzi accemiato del primo dell'Etica.

Supposto tutto ciò, che s'è detto, agenolmente s'intende con quanto accorgimento Cebete ne rappresenta la vera Disciplina sedente sopra un quadrato conciosia cosa che , hauendo fra le prime figure della sua Tauola la fortuna in piè sopra una palla dipintaci, in argomento della instabilità, con che i suoi doni offerisce, e ritoglie (come a suo luogo su accennato) era douere, che dinifandoci la Sapienza, che per diritto alla fortuna s'oppone, su la pietra quadrata in segno di perpetuità, e di costanza la collocasse. Ritronamento in tutto somigliante al concetto di Galeno ( fe di Galeno è l'oratione, ch'à lui da molti s'asgrine, in eni n'esforta all'acquisto delle buone arti,) il quale facendo contraposto di Mercurio Dio presidente alle lettere con la fortuna, Nume nemico della Virtà, questa sà lo ssuggeuole orbe, e quasi col piè pendente, in atto che minaccia ruina; quello adagiato su'l cubo, ò vogliam dire su'l corpo quadrangolare prudentemente vipose; le ragioni della quale attitudine, suor di quella oratione, legger si possono ancora presso Macrobio nel primo de Saturnali. Certo è che tutte alla immutabilità, ed alla costanza del-Chuomo virtuofo s'indrizzano.

Fra gli altri nobiliffini titoli, co quali Roma vieue honorata da gli Scrittori, vuo ve n'hà faor di modo gloriofo, e fuperlo ; e che perciò come con la caducità delle mortali cofe mal confacente, e proprio folamente di Dio, quafi beflemmia fi legge da S. Girolamo, e da S. Prospero detesfato. Questo fi fu il nome di Città eterna datole da Simmaco, da Anomo o da Marcellino, da Giulio Frontino, e d. cento altri, diligentemente raccolti dal Chiofator di Simmaco nel mulcuglio del libro terzo. Ma donde credete voi, ò Signori, che fisso crigino titolo cotanto fubbime, che anche dal più fauio tra Poeti Latini si con giro di parole efag-

gerato, quando de' Romani in persona di Gioue cantò,

His ego nec metas remm, nec tempora pono,

Imperium fine fine dedi?

Se mi concedete licenza di recar in mezo frà perfonaggi di tanto fenno, un mio currolo fentimento dirò, che in riguardo della figura quadangolare, di cui parliamo, Roma fi con l'augurio dell'etermità da quegi autori nomata: Perche quadrata Romolo l'edificò, così lo tofisficano
Plutarco nella vita di Romolo, Dionigi nel fine del libro primo, Solmo,
Tacito, e molti altri. Quindi leggiamo preso Festo quel famoso verso
d'Emmo,

# 284 PARTE QVARTA:

d'Emio, e da Fuluio Orfino, e dallo Scaligero variamente correito, ma per quel ch'io ne creda, alla vera lettione ridotto dallo Scoliasse Olandese, nella continuatione del secondo de gli Annali.

Ecquis exter erat Roma regnare quadrata.

Perche dunque la Città Reina del mondo fu nel suo cominciamento da Romelo piantata in quadro, perciò con molto ingegno traendo gli autori da me lodati il vero sentinento dalla positura simbolica, eterna vollero she fosse Roma. Stimerei forse leggiera, e con poco fondamento imaginata la mia congettura, se non banesse un'incontrastabile riscontro, che da voi ancora, ò Signori, sarà non pur riccunto per pero, ma riverito per infallibile. Pi founiene che San Gionanni prende nelle rinelationi al ventesimo primo capo, a descriuere la sourana Gerusalemme, sempiterna patria de Beati, tanto per minuto, che ne anche si dimentica l'incrostatura della muraglia? ma per vostra se qual contraseguo dà egli così della perfettione de gli habitanti, come della tranquilla, costante, & impersurbabile beatitudine, di cui que fortunati Cittadini eternalmente si godono? dice con parole di molto senso, e non di passaggio, come egli vide in mano di colui, che seco fauellana, una Canna d'oro, per misurar la Città. le porte, e le muraglie di lei; indi foggiunge, & Ciuitas in quadro polita cit; e quali che non si fosse ben d ebiarato, per farsi intender megl.o , come la forma era perfettamente quadrata , apporta la Chiofa delle prince parole nelle seconde, & longitudo eius tanta est, quanta cft latitudo, con quel che segue : sopra il qual luogo veggasi quel che discorrono molti Padri, e specialmente Ruporto, che s'intenderà s'al vero sentimento io m'apponzo. Prinilegio nobilissimo di Roma, che si come nella Gerarchia della Chiela militante, di cui è capo il Romano Pontefice, ella porta la somiglianza de gli ordini della trionfante, così anche nell'esterna positura doueua confarsi con la Patria Celeste, e non con la Babilonia descrittaci dal Profeta Enangelico , secondo l'empia insieme, & insensata espositione d'alcuni Barbari. Si che ( per conchiuder questa parte ) di nuono affermo, che dottamente, e con simbolo molto opportuno Cebete la vera disciplina dipinse sopra vn quadrato.

Ms perche done l'importante melliero della virtà fi trattana, era neesfèrio por mano a glinignameni più efficaci, co intefi, non sappagò il
cellunte filolofo dibureri col folo quadrato, quafi con muto geroglifico
effortati alla compositione dell'animo, ma volle, che sepra di lui, comeun pergamo affia la Sapienza, con la vina voce n'ammaclivasse, dicendo,
milul nobis in vica cuenturum grauc. Dottrina sodiffima, e necesfata, che è come una chiane di tutti gli altri documenti, che nella feno.

la mo-

#### DISCORSO SESTO: 285

la morale s'apprendono, perciò ricenta vyualmente da tutte le fette, non pure Stoica, ma Platonica, e fino dalla Epicurea, non che dal. la Religione chvilliana, onde quella quasi maschia sentenza d'Epicaro viens commendata da Seneca, Raro sapienti interuenit sortuna.

Due sono le ragioni, su le quali il maraniglioso auuertimento si fonda, accennato da Simplicio su'l capo decimo dell' Encharidio di Epitetto lo Stoico. E primamente; in quella guisa che la sostanza celeste non è di straniera impressione capace, così l'animo dell'huomo sanio non foggiace ad ingiuria, ne conofce violenza, che l'alteri; non perche ò la floltezza della fortuna , ò l'ingratitudine de Prencipi , ò la sceleratezza de prinati, non soglia prendersi ginoco di tranagliarlo , come anuerte ben Seneca , ma perche affodato al fuoco della virtù , e fatto quasi di tempra indomita , rintuzza nel diamante del suo inflessibile arbitrio tutti gli strali , che si gli scoccano incontro . Vi founiene, Signori, d'Achille, e di Ceneo? L'uno indurato ancor bambino dalla Madre nell'onda Stigia , l'altro da Nettumo reso impenetrabile alle ferite , si faceuano beffe de' più valorosi combattitori , c'hauessero à fronte . perche solamente che alla pelle esteriore del corpo loro giungestero i colpi, incontinente innocenti morinano, Fanoloso ritrouamento, mà però espressa imagine dell'huomo sauio. Perche può bene l'humana maluagità rinuenir mille modi d'oltraggi ( fecondo che partitamente proua Platone, così nell'Apologia, come nel primo della Republica: ) possono Melito, & Anito con vituperose calumie accusar ne tribunali Socrate, come dispreggiatore della diviniad , e corruttor della giouentù ; può Ariflofane sù le publiche Scene scurrilmente schernirlo; può Xantippe dentro alle domestiche mura con amare detti trafiggerlo: possono gli Ateniesi con la Cicuta torgli la vita; egli nondimeno accetta gli accidenti in apparenza si duri, come riceuer si soguono l'intemperie della Stagione, il rigore della Vernata, l'inclemenza dell'aria, le malastie del corpo, senza honorargli co'l nome d'ingiuria, ch'à conturbar la serenità dell'animo si distenda . Posponga pure la plebe Romana a Vatinio huomo impurissimo , nella richiesta della pretura ingiustamente Catone ; honori il popolo d'Antiochia con incontri superbi Demetrio Liberto di Pompeo, e di Catone non curi ; Rumoreggi la seditiosa moltitudine , & a Catone in mezo al foro tolga con violenza la Toga; sia della tumultuante fattione da' Rostri sino all'Arco di Fabio tratto ontosamente, e con voci villane, e con sputi, e con calci accompagnato Catone. Ad ogni modo quel

### 286 PARTE QVARTA.

quel Catone, che per effer ben conosciuto hebbe necessità d'annenirsi in un secolo scelerato, non in guisa d'Ercole con la clana combatte contre le fiere, ma come un Catone con la costanza al mostro dell'ambitione s'oppone ; corre à ritrofo nel precipitofo torrente de gli abufi cittadinefchi; corregge i vitij della degenerante Republica ; fostenta folo la ruinosa machina dell'Imperio Romano; appoggia su le sue indomite spalle la vacillante, anzi cadente liberta della Patria; Lascia il suo nome registrato ne Fasti della immortalità della gloria ; i suoi costumi per idea d'una. impertubabile serenità d'animo inuitto ; le sue astioni per legge ad ogni generoso Cittadino di Patria libera . E stimerete poi , che à Catone fosse ingiuriofala repulsa della pretura ? che rimanesse Catone offeso dalle scomposte voci del popolo infuriato ? che Catone lasciasse d'esser Catone , quando la plebe volle effer plebe ? Ma il Sole perde forse della sua luce , perche ò le nuuole à noi l'ascondono, ò la Luna con importuna ecclisse à gli occhi nostri per breue spatio l'inuola ? che Sole appunto è l'animo dell'huomo sargio, il quale tutto che non sempre affiso ad un'inuariabile tenor di vita , bora in se stesso racchiuso , ordini con le leggi dell'Etica l'interna republica; hora apparisca nel teatro del mondo à sostener la persona d'huomo politico; hor à gli studij delle buone arti consagri l'hore al riposo involate, non esce però mai dall'Ecclittica della virtà, ma in diuersi atti esercitandosi , quasi di segno in segno passando , per tutto lascia impressi alti vestigij del suo fecondo splendore. Mi souniene in questo luogo di Xerse, quel vanissimo Principe, di cui e fauella Erodoto al settimo , e si ride Giunenale alla Satira decima , e Seneca nel libro della costanza dell'huomo sauio si duole . Costui non contento d'hauer mandata pna ridicolofa, e minacciante ambasciata all'Ellesponto, poscia fattolo battere, e finalmente ridottolo fotto al giogo, à Nettunno minacciò le catene, & hebbe ardimento d'intimare al Sole ancora tenebre temerarie; quid tu putas dice Seneca, cum stolidus ille Rex multitudine telorum diem obscuraffet vllam sagittam in Solem incidisse? E come potena esser dalle saette di Xerse ferito il Sole, se con dodici Stelle, quasi con tante squamme d'oro intesse la sua luminosa corazza?

Sol auricomus vergentibus horis

Multifidum jubar, & bifleno fidere textam

Loricam induitur,

Camò Valerio Flacco nel quarro de gli Argonauti. Non Japena Iinfelice, con l'essempio dimeno d'Icaro, e di Fetome, niun vitio esfere al Sole può della tementià deteslabile. Non pose mente, che faetatore da Toeti Greci è nomato il Sole, i cui strati in più luoghi, lucida tela diei, da

Lucretio fur detti: onde di lui acconciamente Martiano Capella, Hinic quoque (agittarius, hinc quoque utnificus, quod possii radiorum iaculis icta penetrare: e Tertulliano nel libro della Tudactia, quibus exquirendis non lucerne spiculo lumine, sed totius Solis lancao pus est. Che rimaneua dunque è quel bacharo Trunipe ('èra pur offinato in volere il Sole catignoso) se non d'accear se medesimo, per attibuir sumbre vel sproprio volto con inguno dell'immaginatione alla facia del Sole; già che solamente à coloro è seino il Sole, che non veggono il lume? Proprietà tutte, e simboli mobilissimi dell'animo virtuso, che ornato di constanza muincibile, e si l'animo de vittosi vibrando con l'honorate attioni fultimii formidabili, s'à che tutte le machine dell'humana selectaraceza appressane contrassargi, contro gli ossiudivoi s'i segal no.

Si che benifimo diffe Salmone ne Pronerbi al dnodecimo , Non contrilabit influm quidquid ei acciderit, eioè non gli apporterà quella triflezza, che deijett à vittute, come parla la chiofa; quindi Vonne dichiarando quel luogo , offerna ingegnofamente le parole quidquid ei acciderit, è diec , che si come l'accidente può effere, ò non eferre fenza che nel foggetto corrompimento ne fegua, così quamo d'amaro, e di grane può all'huomo giufo arrecare l'humana caducità, non cagionerà nell'amino ben compofio ditertatione, e tumulto. E tanto fa proneffo à colni nel Salmo nonantessimo, che altissimum possissimi, che quelle parole . Non accedet ad te malum, & stagettum non appropinquabit tabernaculo tuo, secondo l'interpretatione di dostiffimi Spositori, che non del male di colpa, ma de gli acc denti calamos si l'esponeno.

Che fe pure tasto alla fortezza attribuir non volete, ebe col folo beneficio, & affilianza di lei s'auueri il detto della Sapienza. Nilnil nobisin vita cucnturura granue; estamiano in ainto la Tradenza; ad ogni modo forelle sono le Vittà, e per amor si congiange, che non può l'una viuere speraramente addi altra e Attue le cofe biamene, dice Epitetto, bumno per così due dui manichi: all'huomo fauio appartiene prenderle da quella parte, che non sinde. Vin tuo fratello i hal fatto ingueria s' riguardalo non come mejurinute, per non affigerit, ma come generato delle medessime viscere, che te parimente produsfero. L'isfoso inteste l'altre calemità và condiderando Simplico. Ti opprime la poueraté prendi da lei la quiete dell'animo, che ti caziona, lafeiti il disquo del corpo, che i arcea. La mala faintà in tormenta godd di moderar com esta altre l'arcea cal l'esto, simentica il dotre, che per le membra septe. Forresti vegazsituti à non sò chi è lascia da va luto, dice "Plutarco si Esiarei."

Briarei, e gli Ercoli, e rimira tant'altri, di conditione inferiore alla tua. Amniri vin buomo, che se ne va come nel carro del Sole passeggiando anuotto nell'oro per la Città ? riguarda insieme, che diero all'occhio cammano altri buomini della stessa nuata nel capenta della stessa nuata e capestano il sango. Ergovbi magna te ceperit admiratio, conchunde Plutareo, e ius qui lectica gestatur, occulis paulum demissis etiam baiulos contemplare. E per sinirla, Nithil all'huomo da bene in hacvita eueniet graue, peretutti gli incontri sono da lui prima, che accaduno preuduti; edè la seconda consideratione di Simplicio. Gran ristoro di quell'animo grande, è Signor, che quando vede la Foruma aunentarsigli contro può dire baldarzossomene, e quasti mirroverante, de col Verguismo Enca

non vila laborum.

O Virgo, noua mi facies, inopinaue surgit;
O col Teseo di Seneca nell'Ippolito

Non imparatum pestus crumnis gero.

E che forza può hauer la mano della Fortuna contro di chi le prepara il luogo, in cui ferica; Notabil cofa, e prudentemente da Plutarco comediderata. Perico loggiogodo da Emilio perde la Macedonia; la quale paragonata con l'Imperio Romano era un'angolo, e ben riposto di quel ua-silamitos feiagura, e da tutti gil altri e murato come uma litea dell'infelicità. Emilio all'incontro deponendo volonariamente l'imperio della sterra, e del mare, fagrisca, e se impirianda, e'l mondo lo chiama giuntemente bato: la ragione della disferenza e', signori, perche Emstre prese l'amministratione del Principato come chi douena dopo qualche tempo deporta, ma Terseo non pensò mai di douere dal real soglio precipitare.

Insensate son quelle voci, che s'odono tal'hora frà le lagrime, e frà i singulii delle addolorate persone. Non aspettaan mai quello; s'o come son immassionanto perche le disgratte dell'huomo composso mon à serio e di surve peruengono. nell'intelletto dell'huomo composso in ferrive gli strati dell'humane disaucenture, so in esso persono il serro, onde al-aumo arristano rimuzzati chi i antiueder: suoi mali s'a tollerargli; perche la vera sconda della sossenza, è la consideratione di quello, che s'bd da sossi nache ce siene addimessicate non nociono, ne danno fraucento. Se con l'intendimento si maneggiano le sciagure, quando sinaturente, simpono, come già conossiute di faccia, si riccumo senza terrore, quindi nacquero quelle voci magnanime d'Anassigora Sciebana mo genuissici mortalem sortunato colui, che sà torre si vantaggia al-

289

la nemica fortuna , onde le percosse di lei prima non piombino , ch'egt babbia cautamente imbracciato lo scudo, in cui si frangano. Ne per gli affari più rilcuanti serbar si dee questa necessaria cautela, trasandando le occorrenze minori; perche tal hora la tranquillità dell'huomo da bene » che rimane de gli affalti pieni d'orgoglio vittoriofa, non di rado cade vinta alle punture d'un vilissimo fantaccino. Per abbatter la Statua superba di Nabuc un sassolino si spiccò da franchi del Monte, non s'annallò una ruppe intera. il Leone animal regio da un topolino tal'hora vien morto. Perciò lo Stoico nell'Enchiridio arma la prouidenza dell'huomo Sanio , non pur contro l'orgoglio d'un Principe , che per dispregio ti faccia penar l'odienze, ma contro l'infolenza d'un mal creato portiere di Camera, che ti nieghi sfacciatamente l'entrata. Cum ad magnatum aliquemiturus es, proponito tibi fore, vt eum domi non inuenias, vt inclusus fit, vt occludantur tibi fores, vt ille te negligat : e per difetto di questa consideratione nelle cose minute osserua Plutarco, che quel medesimo Vlisse, il quale mantenne il ciglio asciutto alle lagrime della moglie, pianse la morte d'un suo Cagnuolo. Perche in fatti è sentenza di Oracolo , che le sciagure più grani antinedute perdono il lor veleno, le più leggiere non preuiste sembrano intollerabili. Contentateui cise per sigillo del mio discorso Attilio Regolo comparifea boggi in questa illustrissima raunanza, come in un ritratto del Senato Romano; poiche anche quello parue al legato di Tirro vn confesso reale fu costui dall'effercito Cartaginese, sotto la condotta però d'un Generale Spartano , fconfitto , e fatto prigione .

Indi da quel perfido popolo, le cui, più honorate vittorie furono fempre, dalla fequente infamia contaminate, venne definato ambafciatore a
Adma, per esfortar la fia Tarria alla scaperation de progioni; ed iffelso fra gle altri, com la permuta de Cattegiuss, che tensuavo incatemati, o per tomarfene in estituità volontaria nelle forze della perfidia
wittima della sede. Andù con animo veramente Romano tutto nucso al
publico beneficio; e consegrando l'amor di se sisso, alla moglie, e de siglaudi alla carità della Tarria, me amche tollevò d'abbracciangli; sebbe
de di acrità della Tarria, me amche tollevò d'abbracciangli; sebbe
do gli acrità della Tarria, me amche tollevò d'abbracciangli; sebbe
do gli acrità della Tarria, me amche tollevò d'abbracciangli; sebbe
do gli acrità fissi, i ormenti che s'aspettumo che l'apettumo che
do gli acritònici i ormenti che s'aspettumo che
de l'acritònici i ormenti che s'aspettumo che
de l'acritònici somenti che
de l'acritònici somenti

Atqui sciebat quid sibi barbarus .

Tortor pararet ...

ctiam merito fibi infeltos Deos renerteretur; il conforma Valeno Mafimo... Neque ramen ignorabar fe ad crudelifilmum ho-

### 190 PARTE QVARTA.

Rem. Se ad exquifita supplicia proficisci, l'autentica Marco Tultio. Non per tanto non attento dalle fantassime di quegli borrendi dolori, che la rabbia Affricani seramente ingegnosa gli preparaua, inuigorito dalla ssissa premeditation loro, è sama, che così saultassi.

- Il popolo di Cartagine, ch'ancor quando la fortuna lo fa vincitore non sà con la virtù superarni, ò Cittadini, richicde i suoi prigioni, ed in lor vece offerifce i voftri Soldati . Arroffirei , ch'egli m'hauesse eletto per ministro delle sue fraudi, se non fosse stato ingannato anzi dalla consideratione de mici trauagli, che dalla memoria de mici natali. Non sono meeo tanto in ira gli Iddi, ne si possente è quell'inhospito clima, che mi sia caduto dal cuore, che son Romano. Egli offerisce di rimandarui i vostri Soldati, i quali se prodi sieno raccoglietelo dall'offerta, che di loro gli Affricani vi fanno. Se non credete ch'il Popolo Cartaginese voglia armare con gente eletta le legioni Romane, babbiate coloro per impedimeuto de vostri esferciti, non per guerrieri. quando di propria voglia se diero in preda de gl'inimici , gettarono nel campo Affricano insieme con l'armi la vittoria, l'ardire, l'honore, e la libertà; onde per colpa loro i Cartaginesi non vinsero, ma noi perdemmo. Da indi in quà io stesso gli ho veduti viuer da schiani ; mostrando con la viltà di meritar cost bene l'infelice vita, che menano, come con la codardia seppero indegnamente eleggerla . e v'hà chi tratti di riscuoterli con cambio di gionentià valorosa, & agguerita? e come soffrirebbono il colpo del ferro bostile, se si lasciarono cadere atterriti dal lampo ; e chi non hebbe enore d'incontrar guerreggiando la sua propria saluezza, come oserebbe d'affrontar in publico beneficio la morte ? Non vi lusingbi l'affetto della patria commune , è Cittadini , perche coloro il nome , e l'esere di Romani perdettero, quando la virtà, e'l valor Romano perdettero; allhora donean rinolgere gli occhi alla Patria, quando nelle lovo spade era riposta la riputation della patria. Ne di me stesso diwersamente io pronuntio fin a tanto, che l'età verde m'hà reso habile alle fatiche, bo flimata pretiofa la vita, che impiegar si potena in feruigio della Republica: hora che consumato dal tempo veggio rimafa in me l'ombra sola d'Attilio, lasciate, che con fine bonorato io preuenga l'oriofità di que' poshi giorni, che soprauanzano. Ne vi dia nois. ch'on Confole Romano sia prigioniero del popol di Cartagine, perche la crudeltà di coloro non vi lascierà longamente dolere di questa infamia . ban fete del mio fangue , e lo spargeranno affai tofto ; se nom gli rattiene la brama di ritroucy-qualche disusato supplicio per tormentarmi : Conosco ben io, ch'una morte sola non può placar quella rabbia'; ma di cotali essempi a voi sa di messiore, è Romani, per sossemo le prore di seroce virtà la maglià del vossiro Imperio. I o vi prometto per quella sede, che ambea a miei campici riprobo intera, a desero propi si franco in tollerar mille morti, che non sarà segue la lor barbarie nelle guisé de miei dolori. Hò già indurato con la consideratione la mente alla sossema; con la ricorsa di quanto può internenimi di dolorso, e d'acerbo bò incallito l'animo alle fizagure; Nella consideratione d'un vecchio moribondo vedra Catragine quai sieno i petti de volori gionani; e dopò d'hauermi veciso temerà la virtà di coloro, che possona vendicarmi. Io parto è Roma, si a con tua pace, più desideroso di rivuedre le mura di Catragine, che di goderni le tue.

Andò Signori rifoluto contro i tormenti e gli tagliarono le palpebre, e di runa gabbia lo chulero tutt'armata d'aunifime punte, accioche di entra vigilia fi morifie. Così ad enta de gli Affricani non pote mai tramonare il Sole della gloria a quel volto, c'hebbe fempre gli occhi dafii, er aperti per contemplarlo, Custodi Attilio come verghiante fentinella la libertà della Patria, er oculato in diference i più giousvoili partiti per la Romana Republica, ad occhi vegenti s'abbraciò con la morte la valendo fi di quelle punte per atuntifimi limoli, a fini bonoratamente la estriera insieme della vita, e della gloria. Personaggio degnissimo, a cui la fapienza prefalfi la fina pietra quadrata, per coprime la Tomba, e r'inceldes per episifio o, o per Elogio.

Nihil viro sapienti eueniet graue.

#### DISCORSO SETTIMO.

Della Verità.



Osì è Signori. Il Sole, il Sol medesimo paragonato all'Iride non lampeggia, Mostrusso esserto di mai conosiuna cagione. Palleggia egli qual Principe de Panacii il campo del Cielo, assisto il campo del Cielo, assisto rivostate di indesiciente speradore: apre col suo chiarissimo volto a gli occhi de' mortali i colori, a' colori la lue, ella lue ci I teatro;

feconda le voscere della terra con l'argento; e consl'oro, le dipinge il volto co i fori; e con l'herbe, l'arrichisce il (no conte biade; e co i futti: dimigue, co vodina le flagioni; chiude; e disserva il terro del lume, e quafi simolacro del primo Sole nel vasto impio del mondo, all'adorstione della luce immissibile ne sollena; e mondimeno solitario trascorre il suo predella luce immissibile ne sollena; e mondimeno solitario trascorre il suo predella luce immissibile ne sollena; e mondimeno solitario trascorre il suo predella luce immissibile ne sollena; e mondimeno solitario trascorre il suo predella luce immissibile ne sollena se mondimento della luce immissibile ne sollena se mondimento della mondimento della luce immissibile ne sollena se mondimento della mondimento della

### 292 PARTE QVARTA.

Britto viaggio, ne ved di noi chi l'accompagni pur co'l pensiere. Allincontro l'Arco baleno figlio , ò più tofto pittura del Sol medefino, con quel dubbiofo cerchio di fuggitina, e sempre moribonda chiarezza. quafi con carattere magico imprigiona gli animi bumani , e si fattamente eli lega, che a lui per così firano effetto il nome di Taumantide effere flato attribuito osserua Platone. Il Sole è la verità; l'Ivide è la menzogna, che per qualche fomiglianza s'accosta al vero. Se ne giace la verità lepellita nel pozzo profondifimo di Democrito , lontana dal cono cimento de gli buomini, e non vi è occhio tanto ceruiero, o linceo. ch'in quelle dense tenelme la raunis : Mirasi la menzogna lotto nome di fauola trionfatrice di tutto il mondo, e non ve animo tanto feuero, che polontieri non la raccolea, come al cominciamento dell'oratione undecima Dion Crifostomo accenna. O peruersità intollerabile de gli hionani giudici, ò pazzo aborto dell'opinione mal regolata . Vna Lucerta. e una Scimia dipinte , la faccia del ridicoloso Terfite ritratta in tela: da noi ricoglie l'ammiratione, non che l'applaufo, non pulchritudinis , fed fimilitudinis causas, dice Plutarco , ed'il lor vero essemplare', vícito dalla mente di Dio, fabricato da quelle dita omnipocenti , non è considerato da gli flolti , e mal consigliati mortali , è forfe giunto quel tempo degno di lagrime, in cui prediffe l'Apostolo, che gli buomini à veritate auditum auertent, ad fabulas autem connertentur ? Non gid Signori , ed'io che de' secoli trapassati querulo , er inquito lodatore non fono, ma d'effer napo nel nostro mi contento, e mi godo, non voglio all'età presente attribuir scioccamente l'abuso, che da nostri maggiori a noi per infelice heredità s'è disteso. Conciosia cola che sempre vi fu chi alla Verità vanamente la menzogna antepole , e le cofe odiate mentre eran vere, furono quando eran finte abbracciate . qual cuor sì duro vide con diletto incrudelir ne pargoletti figlinoli vna Madre la quale quafi che in tanto langue l'ofura del latte. che lor già diede richiegga , gli suena spietatamente , e gli vecide ? e nondimeno Medea fu le Tragiche Scene fuggitiua, e crudele, fparge, a brano a brano per le campagne del Fasi le membra de gl'innocenti banibini ed il teatro commofo dalla fincione di quel barbaro fatto, accompagna con gli applausi le sembianze d'una seeleratezza ben imitata, la cui vera effecutione hauerebbe non pur aborrita , ma vendicata s bauni precchio per amentura santo scomposto, che in vece dell'armonia delle sfere ; celebrata da Pittagorici , è delle mufice del nostro mondo ; si com-Diaccia d'odire il grionneo d'us impuro animale, o lo firidore d'una carrucola ; d'I fremito del vento , d'I firepito del man cruccioso ?

e nondimeno Parmenone, e Teodoro, l'uno de quali il Porco, l'altro la carrucola perfettamente rappresentaua, gran piacere a gli "oditori recauano ; trouasi huomo tanto inhumano che lietamente rimiri vin cagione nole , ed uno stroppiato , à che stimi spertacolo dilettoso de gli occhi suoi pn moribondo, che con gli estremi dolori della morte combatta ? e pure il Filotette d'Aristofonte , e la Iocasta di Silanione finti à somiglianza di coloro, con allegrezza si vezgono nel teatro. così dinisa Plutarco, nell'operetta dell'udir i Poeti . Sauiamente per tanto Cebete , accioche noi rapiti dal vezzo, e correndo dietro all'opinion pulgare, in vece della Sapienza, che ci hà descritta sedente sopra il quadrato, non abbracciassimo quasi tanti Issomi l'ombra di lei , ne protesta , ch'ella tiene in sua compagnia la Verità . ed'era necessario l'auniso , perche non minor pericolo di rimanco delusi corriamo nell'inchiesta della Sapienza, che nelle cose in buona parte dipendenti da sensi . Quindi Platone nel sesto della Republica pone per necessarlo al Filosofo l'amor del vero ; perche s'egli ama la sapienza (come d'amarla co'l solo nome dichiara) dee parimente à gli amici della sapienza essere amico ; ma della sapienza è amicissima la verità, dunque necessariamente segue, che il Filosofo della Verità seguace esser dee . e perche non dourà lietamente seguirla , se ( come affermano Lattantio , e Iamblico in più d'un luogo ) la profession del Filofofo altro non è , che l'inuestigatione della Verità , la quale al sentir di Temistio, nella prima oratione è il propugnacolo della Filosofia ? Perciò leggiamo presso Diodoro, citato da Pier Crinito, fra Caldei, e fra Ginnosofisti effere stato lo studio della Verità tanto esquisito, che s'uno delloro sapienti era colto in bugia ( tutto che l'ordine loro nella Republica de. gl'Indiani ottenesse luovo sourano ) veniua à perpetuo silentio condamato . Cost fe hauessero al mal nascente tutte l'altre Republiche applicata. opportunamente la mediema, non sarebbe tanto crescinta quella seconda messe d'errori, che nel campo della dottrina da Sofisti su seminata, come Massimo Tirio , e Temistio san sede . Ma per proceder con ordine , & accostarci più che si può al vero sentimento di Cebete, dichiamo in questa quisa .

Iu più maniere possiamo della Verità faucllare, secondo le disferenti considerationi; che ne gli antichi troniamo. la slolta Gensilità, che d sou piacere i sono numi si finie, aleuni dalla attioni humane ne trasse; aleuni dalla ettioni humane ne trasse; acomossiamo delle laggi comanda, sera adorata per Dea. perciò di esi se voto nel suo primo Consolato M. Marcello, se ergento nel tempo; che dal sigliudo alla porta Capena, per adempimento della paterna promessa si fabricato; co-

si teluficano Liuio, Kalerio Mafimo, Plutareo, Lattantio, e cento aleri. Ma non contenti d'hauer la Virtà desficata generalmente, e fotto ul nome commune, alle particolari ancora gli honori diniti liberalmente parteciparno. Quimili furono riuerite come numi celesti la giustitia sotto nome d'Astrea, della quale il Poeta canto nel primo delle trasformationi

Vltima cœlestum terras Astraa reliquit.

La Fede di cui parlando Silio Italico al fecondo libro della guerra Cartaginefe dice , che Ercole fondatore , e prottetor di Sagunto

ad limina Sanca

Contendit fidei, facrataq; pectora tentat. Arcanis dea læta, polo tum forte remoto

Cœlicolum magnas voluebat conicia curas, &c.

La Providenza, la Speranza, la Pietà, la Vergogna, la Pace, Las. Concordia, e fino la Mente; onde di lei non pur Liuto, e Cicerone, fauellano, ma canta Ouidio ne Fastr,

Mens quoq; Numen habet, Menti delubra videmus

Vota metu belli perfide Poene tui.

della qual materia vegga chi vuole il primo Sintagma di Gregorio Givaldi. Ora fra-quella forte di Numi hebbe il fuo luogo la vertità, che da Pindaro figlia di Gioue, dalvimanente del etterati di Saturno. è del Tempo fi detta; le imagini di cui veder fi possono in Filostrato in più d'un luogo, e molto, largamente descritte in una Epplola d'Ipporrate, e nelta terza oration di Temistico, e d'ile come di Dettà fono le lodi raccolte dallo spondano moderno commentator d'Omero, fu'il decimo settino dell'usilità, ana perche non è intention di Cebete rappresentari in questo luogo la Vertià come Dea, veggiamo se nelle suodo de Saui Filosofini possimo bauer qualche breue contezza di quella, che il Tebano descriue.

La Verità considerata in misseriale altro non è, che: una consormità delle cose association proprip principi ; e di quessa una trassendentale gli sequilatici appelliumo ; la quale tronandosi nelle cose medestime ; come pato e dalla dissina idea , da cui ricene tutto il suo essere presentente: consorme : e la reagion formale , per cui veri sonotatti gli enti creati . In altro sentimento ès Verità si prende ; in quante csienado nel conoscente . e la feccialmente nel futuelletto ; la consormità della futudo nel conoscente . e specialmente nel fittuelletto ; la consormità della futuda conoscente, con loggetto consociuto significa , la misura data futuella conoscente. e ma nella potenza conoscente, ma nello ggetto: fr vogliamo errando scioccamente con reaconoscente ; ma nello ggetto: fr vogliamo errando scioccamente con sucrete Ammonio nel Commentario del preducamente ele-

#### DISCORSO SETTIMO.

295

Le relatione ) dire gli oggetti all'hora esser vera, quando sono nel modo, che da noi vengono conoscinti. In quesso cimpue è la nostra cognitione. disservati da diuna idea si per quanto al presente luego appartiene ) che, sì come le cose per esser vere debbono imitar l'essemplare, che di lor è nell'intelletto disino , da cui hanno l'esser a la lineourro, perche sia vera la nostra cognitione esser dourà con gli oggetti consorme. Quindi si trael la dichiaratione del detto Platonico nel Tecetto, in cui l'intelletto dopò. L'aquisso della cognitione ad vna pittura si rassoniglia; perche proprio della pittura è ritrarre ai vino l'essemplare, che d'imitar si propose.

Na ne mebe questa è la verità, che con la scorra di Cebete cerchiamo: perobe essendi coli solito (come auuerte Xenosome, e dalla nossera auola si reacegsic) dindirizzar gli shui all'utilità del cosiume, tamo è lout ano dalle spuosita speculatiue, che per ageudar l'intelligenza de sion insgunamenti ancora prosso sin semplici, con la dichiaratione d'una pittura argomenti de condure la senerità de precetti morali. Per fauellar dunque più acconciamente, con vostre buona gratta, à Signori, sarò un bremissimo palaggio peraleusi fondament più necessary, che non pune alla cognitione della Versità propria di questo luogo, ma di motte cose alle virtà pertinenti ne condurrano.

Due sono le parti dell'anima humana; ragionevole l'una; irragionevole l'altra; della seconda non si fisuella al presente, perche alla dichiaratione di quello, ch'intendiamo non vatte. La ragionevole comprende. L'intelletto, e la volontà; la quale con altro nome appetito intelletino, o rationale s'appella. L'intelletto in contemplatito, de in prattico si dichiaratio s'appella. L'intelletto in contemplatito, de in prattico si dichiarati si si prende. conciosa cosa che s'intelletto all'hora speculatino si dice, quando nel nudo, e s'emplice conocimento delle cose, senza passar più oltre si serma; s'prattico all'incontro si noma; quando vio be egli apprende all'operatione s'indricza. Vegzasi Aristonic al terzo dell'Anima, et al sessione s'andricza. S'. Tomaso alla quisione settantesima nona della prima parte.

E perche per osservatione di M. Tullio al secondo de i Fini, l'huomo nasce alla contemplatione inseme, « all'operatione » perciò la natura alcuni principi gli somminissità », che a contemplare « ad operate lo spingano. Questa al sentir d'Arssocie nel secondo capo del sessio dell'Etica, sono re, cioè d'altre il senso, la razione, e l'appetito ; il senso nontemeno dal medestrono Filoso è ripattato principio incerto, o minorpopro sonde rimangono la razione, ò sia l'in, etto, e la volonta, o vogliame dir l'appetito. Frà questi due principi vedes ma bellissima corrisponima.

denza, così ne gli oggetti, come nelle operationi. Impercioche fe due fono gli oggetti dell'intelletto, due parmente fono quei della volontà: intelletto i vero, e'l falfo riguarda; la volontà il bene, e il mal rimito opra dell'intelletto è l'affermare, e'l negare; opra della volontà è il feguire; e'l fuggire; l'intelletto conofce il vero, e l'afferma; la volontà sinchina al bene, e lo fegue: l'intelletto quel, chè falfo diferme, e lo nega; la volontà, quel chèè male apprende, e'lo figge: il vero chè mell'intelletto rijponde al bene, chè nella volontà; & al falfo dell'intelletto il male della volontà fa rifcontro

Da queste due potenze vnite insteme, e perfettamente disposte, nasce l'elettione, che all'operatione virtuda come terzo principio concorre. L'intelletto ben disposto, o vogliam dire scondo l'yo delle scuole, la retta vagione, conosce senza errore. ( per cagione d'essemble) che sia lodeuole oga il viuere secondo le regole della virtà; l'appetito retto, ò sia la volonta ben regolata, si muone ad abbracciar la l'erità pratica dall'intelletto propostaggi, che è il vinere secondo le regole della virtà l'elettione dississatione, che sono conditione prostetto di sche il vero conosciuto dal ben disposto intelletto, coministrato all'operatione, è vue cosa sessione disposto intelletto, coministrato all'operatione, è vue cosa sessione disposto intelletto, coministrato all'operatione, è vue cosa sessione di traditiona della volontà ben regolata, e può normassi è verita buona, ò bene vero.

Supposto tutto ciò che s'è detto, parmi di poter francamente conchiudere, che la Verità, di cui fauella Cebete, è una conformità della retta ragione con l'appetito retto: perche si come la verità dell'intelletto speculatiuo, dee come dicemino, prender la conformità da gli oggetti, così la verità dell'intelletto attuo con l'appetito retto de conformassi. La dottrina è di 5.T omaso nella quistone cinquantessima settima nella prima parte della seconda, e si si da lui totta dal secondo capo del sesso dell'Esica d'Aristotele.

Applicando per tamo il discorfo, e più da vicino alla dichiaratione di Cebete fazendoci, hanemdo la Sapienza nifegnata vun hunita costanza d'amino faperante le malagenolezze del camino della viruì, jaggiamente nel fecondo luogo dal Tebano la Verità si propone: perche a chi non è per anco essentiato ne faticosi, ma viruosi fentieri, quel detto nihil in hac vita cuentutum pratue, da noi nella passata diceria spiegato, sembra un paradosso, se la Perità nol dichiara. Vien'ella dunque, e perche trona s'aumo occupato alle fasse omnioni, che secondanoi sengo, quelle di cancellar da gli animi nostri si sundi in unoni principi di non errante dottriona nelle nostre menti insondendo, s'a she l'humana vita sotto la guida della ragione sicuramente. Simii si lomana in tutto dalle opinion. sel vuseo, che nell'apparenza si soni, lomana in tutto dalle opinion. sel vuseo, che nell'apparenza si soni, lomana in tutto dalle opinion. sel vuseo, che nell'apparenza si soni dino. Bellissima, & al mio proponimento gionenole ela cagione, che sego addeta dalla d

### DISCORSO SETTIMO.

297

addotta in Plutarco nelle quistioni Romane al questo, perche la Verità figluola del Tempio, ò di Saturno si dica. Rispondesi che il secolo di Saturno si rica delloro, in cui vinendosi con le sole leggi della natura, mon haucan luogo le opinioni. Sì che la Verità prattica di Cebete tutto il suo ssorzo vipone in liberar l'intelletto dalle false opinioni infelicemente imbenute, per indirizzar l'appetito ad eleggere le attioni all'huomo prescritte dalla razione.

E vaglia il vero, Signori, non hà la vitta humana più fiero, e più contumace nemico dell'opinione: perche fe Boetio diffe non trouasfi mente così compossa, ve non aliqua ex parte cum status siu qualitate sixetur, il garrir ch'altri fa bora con le ficignre, bor con la pouerat, indi con le flagioni, sposica con le malattie, stabroa con la Natura, altre volte con la Fortuna, sutto dalla vanità delle nostre opinioni deriuna, il disse in più d'un luogo dell'Enchunidio Epitetto lo Stoico, perturbant homines non res, sed rerum opiniones; il confermò Armobio nel primo libro contrò Centili, opinionibus improbòs criminamur cuenta Natura e lo fabili Seneca alla lettera quarantesimas(conda, que cum lacrimis amittimus scies non damnum in his moletum effe, sed opinionem damni.

Diceua Menandro darsi a ciascun mortale nel cominciamento della lor vita un Genio buono; Empedocle all'incontro vuol che due Genii vn buono, & un reo sieno a ciascun deputati; di che hò io faucllato altrone a bastanza: Plutarco all'opinione d'Empedocle si sottoscriue, e dice questi due Genu esser le varie passioni dell'animo, dalla varietà dell'opinioni nascenti . quasi che il bene , e'l male , che in questa vita prouiamo , sia puro effetto dell'opinion del bene, e del male, che nel nostro capo s'aggira. e chi sa, che quelle due V'rne piene di male l'ona, l'altra di bene. le quali presso Omero nell'ultimo dell'Iliade Achille per consolatione di Priamo dice effer poste innanzi al soglio di Gione, non sieno in noi medesimi? poiche noi soli aprendo con l'opinione il vaso delle consolationi, vna lieta, e tranquilla vita meniamo; ma dando di mano co nostri pazzi pensieri all V rna delle sciagure, non finiam mai di lagnarci delle nostre calamità. Anzi dirò di più. Hà la natura infusi nelle menti bumane i semi della prudenza in modo, che se noi volontariamente al nostro peggiore non c'appigliassimo, vsando della ragione, tutti gli accidenti del mondo recar potremmo ad occasion di conforto, di ciò habbiamo on eccellente figura al decimo dell'Vliffea. Arriva Vliffe all'Ifola Eolia, ed'è raccolto in agiato, & honoreus. albergo dal Re de Venti ; il quale stretto dalla pietà di così fieri disagi nella lunga pellegrinatione indegna-

mente

#### 203 PARTE QVARTA

mente sosseri da quell'Eroe, risolne d'aintarlo a condursi tosto, e selicemente alla Patria . imprigiona per tanto i venti più suriosi in vio otre, e lascia libero Zestro, che col fauorenol fiato piacenalmente lo spinga (dea ciò brebbe per ventura riguardo Oratio, quando a Virgilio prospera la manigatione augurando cantò

Sic te Diua potens Cypri, Sic fratres Helene lucida fidera, Ventorume, regat Pater Obstrictis alijs preter Iapyga Nauis)

Vola fotto la protettion d'Eolo il legno d'Vliffe, adempiendo perfettamente Zefiro le parti sue ; tanto che racchetato l'ondeggiamento dell'animo nella tranquillità della marea, hormai vicino alla patria potena vederne alfumo, che già così ardentemente bramaua chiude gli occhi stanchi nella: lunga vigilia, e nella contemplatione delle stelle, ò condottiere, ò nemiche de naniganti, & in un dolce sonno gli adagia. I compagni di lui minti dall'anaritia sciolgono l'otre, per inuolarne l'oro, come credeuano, che v'era ascoso; ma i folli diero a conoscere, che le ricchezze di questa vita non fono altro, che, on vento; perche scoppiando ruino amente dall'apertura gl'imprigionati Aquiloni, sconuolgono, e fin dall'imo fondo trabalzano il mare, & Vlisse all'Isola, donde s'era partito, con violenza rigettano. Vlisse solcante l'onde per arrivar alla patria, è l'huomo che frà le vicendeuolezze dell'humana vita alla beatitudine s'incamina ; la ragione è il Zefiro fauorenole, che lo guida; e fino a tanto, che fotto la scorta di lei si muone, non conosce impedimento che lo ritardi: ma subito che le passioni mal regolate, espresse ne gli auari compagni, fremono, e si ribellano, l'empito delle false opinioni altera , e disordina l'animo in cotal quila , che in vece d'approdar a i lidi della beatitudine , se ne và miseramente errando per mille fortunosi naufragy. Tanto è vero, che noi medesimi con la vanità delle nostre opinioni andiamo le cagioni de rammarichi mendicando; & in quella guifa, che le coppe, o ventose traggono dal corpo affetto il sangue più contaminato, e corrotto, così noi, dice Plutarco, dalle cose del mondo il pergio per nostro volontario tormento cauiamo . Vi ricorda , ò Signori , di quell'Omerico Nume nomato Ate , che significa danno, ò calamità? altre volte v'apportai l'allegoria di lei secondo l'opinion di Platone, che la paragonana ad Amore, hora costei al decimonono dell'Iliade dicesi dal . . a caminar su le teste de gli buo-. mini; perche dalla testa de gli huomini, cioè a dire dalle opinioni na-Scono

scono i danni, e le calamità; che n'affligono. Quindi Iamblico nel secondo libro della vita di Pittagora apporta quei versi

Nosces mortales sibi fontem esse crumnarum,

Et cuncta ex ipsis, que sunt incommoda nasci.

e chiofandogli dice, che effendo gli huomini in libertà d'eleggere il bene, e di fuggire il male, qui iquis hac potentia non viitur indignus est re-

bus, que à natura affatim date funt.

E per t ero dire gran marauiglia mi prende in vedere che huomini per altro fauissimi, e d'alto intendimento dotati , e ben guerniti di lettere , si lascino portar fuori del buon camino dalle opinioni vulgari. Plinio il maggiore comincia il settimo libro della storia naturale con parole, che lo dichiarano ingratissimo alla natura; di cui dice che non si può ben sapere se parens melior. homini, an triftior nouerca fuerit, e ciò perche non ci nà vefuti o di feaglie, o di cuoia, o di spine, o di peli, o di piume, o di lane, come le befie. pazzo pensiero trapassa poscia a dolersi della caducità della vita, e delle milerie, che la circondano, ed in ciò hà per compagno Plutarco nel libro della fortuna. non è forse nell'huomo tanto di bene, che da lui chi non vuoleffer di propria voglia infelice, trar materia di contentezza non poffa? Veggafi Seneca al secondo de beneficii, che alle folte, e dijutili querele di Plinio dirittamente risponde . leggasi fra più moderni il Rodigino al libro terzo, che dottamente con l'autorità d'Aristotele, e d'Auicenna, e con la razione il ribatte; offeruifi S. Crifoftomo, che nell'ondecima homelia al popolo con elequenza degna di quella b. c.a il conuince

E se nelle cose operate dalla natura, che per esser dalla Providenza indivizzatanon può errare, tanto vale l'opinione per tormentarci, che tirannia esserciterà ellane gli accidenti del mondo, che derinano dalla fortuna, se la verità non la difarma , enon le toglie il veleno? To non poglio prendermi cura di copiar l'Enchiridio d'Epitetto lo Stoico co'l commentario di Simplicio, è i quattro libri d'Arriano, che di cotal dottrina son pieni; Datemi però licen-21, the per pn'altra via, daniuno ch'io (appia calpestata fin'hora, allas

fine di questo mio ragionamento to peruenga.

Dico dunque, e costantemente pronuntio, che nelle cofe efferiori, & alla foruma fotto giacenti l'opinione in guifa di tiranno, ne sforza ad idolatrare. Che la sciocca Gentil tà si sabricasse i Des a suo capriccio, come accennai di sopra, non pur si proua lungamente nel terzo, e quartodecimo capo dellas Sapienza, ma da gli autori profamin molti luoghi s'afferma;

Primus in orbe Deos fecit moor

diffe Petronio; e da lui tozliendolo Sta. on le medesime parole il se ridir Capaneo di pregrator di Dio, e de gli buomini al libro terco della Tebaida... Ne da questi due molto s'allontana Darete Frigio nel primo della guerra Troiana, doue fauellando della prima Naue, che portò gli Argonauti alla conquista del vello d'oro cantò

Trabs Theffala Diuos Prefentes quos fecit habet.

e poco più giù

Quippe Deum genitore metu mens ceca creauit Diem vmbris, celo luperos, & numina ponto onde non fenza irrifione Oratio alla Satira ottaua del primo libro

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum,

Cum faber incertus scamnum faceret ne Priapum,

Maluit effe Deum.

Nel qual proposso Giusenale lungamente si sende, e la supersitione de gli Egittain schernisce nella Satira quindicessima. Quesso prosino errore donde traesse la discendenza, e come si propagasse non è del luogo prosente is decidere. Veggansi S. Assossimo nel secondo libro dell'origime dell'errore, e nel primo della fusia Religione. I restulliano nel libro proprio dell'Isolaria, come della fusia Religione. I restulliano nel libro proprio dell'Isolaria, come mologie, Fulgennio nell'estano della dichiaration delle fauole, e fra moderni in Valenza nell'Apologetico dell'Isolaria; nella controuersia de Verbo Dei, il Bellarmino, e molti altri. Certo è, che la mostra opinione è dentro dino imedessi si fabricatrice de gl'Isoli, all'advoratione de quali pazzamente ne spinge. Così l'insima Iamblico presso los Stobeonel ragionamento della Verità e che voleta dir'altro quell'insclice, ma voloroso gioninetto Troiano, e coi nel mono dell' Erveide di Virgilio

Dij ne hunc ardorem mentibus addunt

Euryale, an lia cuique Deus sit dira cupido, se noi che ciassemo le sue sfrenate voglie seguendo, con l'arte dell'opinione\_s mal regolata si singe à sua voglia gli Dei, & idolatra è Rimira yn giouane otioso, e lascino il volto d'una leggiadra sauciulla: vimane quasi c'haueste veduta inopinatamente Medusa, atonuto come una pietra; da cui però di tanto in tanto lampeggiamo l'amoros se fictività in quell'amabile oggetto s'asconda, onde iu lui si desta quel vano shoroe, che da Dionigi, Arcopazita idolo dell'amor vero, cite à diri simolacro, od'ombra della Carità s'addimanda; o pure se concupicenza la vogliam dire, dall'Appsolo servicine se s'il doli viene appellata: Atri ausimo dalacti d'oro, con s'also posimone seguendo i pettole trovi di Mida, siene il suo cuor sepolto nelle miniere; & il pallor di quel metallo mella sua faccia tracndo, compra col soco delle s' minime sollecindim vu breue lampo di erraben purgata dad sole; ma si lini, che si dice nella lettera di S. Paolo a

### DISCORSO SETTIMO. 301

gli Efefini vor ai Colossens?: Fornicator, aut auatus, quod est idolorum semitus. Fornicationem, immunduiam, libalinem, concupiscentiam malam, auaritum, que est simulacrorum semitus, ne dalla frase delle Jagre lettere s'allontanano gli sention proson. Il Tetrarcain quella Jaggia, vo affettuos Canzone, in cui và destando il valor Itatiano a disectiar i Barbari dall'Italia, vola queste parode.

Latin sangue gentile

Sgombra da te queste dannose some ;

Non far idolo vn nome

Vano fenza foggetto.

con quel che segue. e Corisca pregando il Satiro, che l'hauca presanel crime gli dicc

Idolo del mio cor perdon ti chieggio.

Anzi taní oltre è trapafino l'abylo di rappr à Dio medefimo gli attributi diunii per donargli alle creature, che è flato necefiario il rimedio; onde fi reggono fouente i libri con le protefle in fronte, che dichiarano l'improprietà delle Voci, Nume, Dea , Santa, e cofe talt, e però vero, che nefecció and soi lontani più sfacciatamente l'opinome nella fabrica de gl'Idoli s'occupiana; onde nacquero quei tanti Numi, canati da gli affetti homani, de quali fauellano S., Agoflino nella Città di Dio, Plinio al capo fettimo del fecondo libro, d'al Giradi ne fluoi Sinagmi.

Da tutto quesso Discorso lo ricolgo la schietta, ma non ordinaria dichiaratione d'un detto popolave, è verissimo. Si legge presso contesso repone nelle vitta di Pomponio Attico, e nella prima oratione dell'ordinar la Republica, presso Salustio, e sciascumo a se medassimo è falso della sua propria sortuna. La sentenza e un sugra e di sei si vecto la somiglianza nel Trimuno di Plauto, nel primo libro della quarta Deca di Liuio, done di Catone si para i in Eractito citato da Platraco, e di necro luoghi d'autori più mousi, e sò che variamente vien dichiarata. Ma senza partir dals Idolatria, di cui hab, biamo fauellato sin hora, io dicache ciascumo con sopinione si sibrica il dode della fortuna a suo modo: la dostrina e del nosso cobere, che vicino al co-minciamento della sua Tauola ei dipinge runa gran molitudine dinomini feioperani intorno al si modora della siprima, i quali con gismerssis libro della sopinare Plinica di capo settimo del strio sectore del momano. Vaggas parimente Plinica di capo settimo del strio secondo. e be potena dir più chiaramente ciuvenale alla Satir determa ne confernatione del un pensisore.

Sed te

Nos facimus fortuna Det.. 'celog; locamus
il qual luogo s'hsuesse inteso di chissor seneca nella tettera nonantessma otta-

и4,

## 302 PARTE QVARTA:

ua, parole più significanti, & efficaci apportur non potena. Valentior omni fortuna animus est. Malus animus omnia in malum vertita etiam que specie optimi venerant; rectus, arque integer corrigit praua fortune, & dura, arque aspera ferendi scientia mollit; idemque & secunda grate accipit, modesteq; & aduersa con-Stanter, atque fortiter . effetto come vedete dilla V erità, che vince l'opinione, e ne fa riconoscere per infallibile il detto della Sapienza, nihil nobis in vita cuenturum grane. ed era ben ragione, che all'apparir della Verità cadessero abbattuti gl'Idoli dell'opinione, così succedette là nell'Egitto, paese più fecondo d'ogn'altro di Numi mostruosi , & infami , poiche giuntoni Christo bambino ( che di se stesso donena dire una volta , Ego sum Via, Veritas, & Vita) caddero sminuzzati molti Idoli, da quella barbara gente superstitiosamente adorati , come dopò Origene , Eusebio , & Atanasio racconta Sozomeno nel quinto della sua floria ; e così venne adempiuto l'oracolo d'Isaia al 19. Ecce Dominus ascender super nubem leuem, & ingredietur Aegyptum, & commouebuntur simulacra Aegyptià facie eius, e rimase la Verità trionfante.

Ma niun testimonio più glorioso per la Verità vincitrice dell'Opinione... Bramar possiamo, di quella solenne, e significante consessione de gli empi al

quinto della Sapienza.

Haueuano coloro beffeggiati gli huomini virtuosi; s'erano preso giuoco della lor ponertà; gli haucuano scherniti quasi persone di niun conto; e perche non gli pedenano coperti d'oro, come de beni di fortuna mal proneduti; perche nelle Corti non haueuano luogo di fauore, e di gratia, come alle lusinghe, & alla sernilità poco disposti ; perche menanano la vita frà mille stenti , per non commettere sceleratezze; gli huomini di mondo sdegnauano di trattar con loro: fecesi finalmente la catastrofe nella fauola della Vita, e que dispregiati mendichi il premio delle honorate attioni dal giusto Giudice riportarono; all'hora dice il Sacro Testo , che gli empi riconoscinta la vanità dell'opinioni dicenano, Hi funt; quos aliquando habuimus in derifum, & in similitudinem improprerij; Nos insensati vitam illorum. ÆSTIMABAM V Sinfaniam, & finem illorum fine honore. o flotte, o pazze, opinioni, che con l'abbondanza dell'oro, con l'apparenza della gratia de Principi, con lo (plendore delle dignità, la Virtà dell'animo d'un'huomo sauio misurano. Verrà pur una volta quel tempo, che mal tuo grado confesserai , ò fascinata Mortalità , Ergo errauimus à Via V E R I T A T I S. vedrai pure contro tua voglia impallidite le porpore al riverbero della luce della , imponeriti gli Erarij al riscontro de tesori della Sapienza; vilipesi gli bonori, al paragone della gloria della

### DISCORSO SETTIMO. 303

trina, Dirai pure pentita, ma fenza frutto, Virtutis quidem nullum fignum valuimus ostendere, in malignitate autem nostra concumpti simus. & anche per bocca lus à accreferamo gli bonori della VERITA, delle fallaci OPINIONI gloriofa trienfatrice.

Fine della Quarta Parte.

# IN VENETIA, M DC XLII.

Appresso Gio: Pietro Pinelli, Stampator Ducale.
Con Licenza de Superiori, & Prinilegio.

The Design (

22.1011971

dil wood



LN A The SERIE AND THE COMPANY OF THE SERIES OF THE SERIES

